



- 864



## OPERE EDITE E INEDITE

DELL'ABATE

### Antonio Rosmini-Serbati

BOVERETANO



VOLUME XXIX



MILANO

CIPOGRAFIA E LIBRERIA POGLIANI Contrada de' Nobili, N.º 3993

M. BCCC. KI



### PROSE ECCLESIASTICHE

VOLUME III.

1 Car



### ASCETICA

#### OPERE VARIE

## ANTONIO ROSMINI-SERBATI PRETE ROVERETANO



#### MILANO

TIPOGRAFIA E LIBRERIA POGLIANI

Contrada de' Nobili, N.º 3993

M. DCCC.EL



#### PREFAZIONE

L'Etica è la scienza della moralità. Ella tratta delle leggi e norme morali, come pure della osservazione o trasgressione che fa di esse Puomo a cui sono imposte (1).

L'Ascetica all'incontro è la scienza de' mezzi, usando i quali l'uomo può pervenire alla perfezione morale (2).

L'Etica dunque e l'Ascetica sono due scienze bene distinte: e questa seconda inserve alla prima, come i mezzi inservono al fine.

La storia dell'Ascetica presenta a farsi un' ossevazione simile a quella che io feci nelle parole premesse al Tratato della Coscienza. Ni ossevui, che sebbeno il tratato della Coscienza morale abbracci una materia del tutto filosofica, tuttavia egli fu interamente tracurato da' filosofi, e non ebbe la sua estimache mediante gli studji de' Teologi cristiani, i quali come lor proprio lo si vindicarono, e crebbe coltivato dalle lor mani. Si migliantemente l'Ascetica: quantunque l'Etica naturale possa e de'bba avere anch' essa una sua cotale Ascetica, cioè una scienza de' meszi pe' quali l'umo educa s'è stesso alla naturale virità, tuttavia i filosofi non si occuparono tanto di cotetti meszi, da dover essi venire a conoscere che bella scienza potea formarsene, e tutta da viè; ma ne trattarono confusamente insieme colle dottriu ca all'Etica 'Appartengono (3). Ma incontanente che apparve al

<sup>(1)</sup> Fed. la prefazione alla classe delle opere morali, facc. XIII e XIF, c la partizione dell' Etica applicata, in fine alla medesima prefazione.
(2) foi, facc. X.

<sup>(3)</sup> La parola Ascetica (aexeran) venne tuttavia adoperata anche da' fitosofi antichi per significare u una esercitazione morale dell'animo », come

mondo la luce del Cristianesimo, si distinse chiarissimamente in che l'essenza della virtà consistesse; e come da' messi e stromenti che ajutano l'umon a conseguirla, ella si dividesse. Laonde avvenne, che assai presto s'ebbero distinti trattati e di Ascetica e di Morale: e che dell'Assetica si formarono della apposite scuole, ce du ma special professione. Imperocchè, se la vita cristiana comunemente presa si è lo studio e la professione della virtù, che cosa è poi altro la vita monastica, o la regolare disciplina, se mon una versisma professione che fa l'umo d'escretiaris, quanto gli dura la vita, in que' messi tutti che egli stima i più adattati stromenti a edificaro in sè medesimo la più squisita virtù ed ogni morale perfessione?

Ma questa dottrina nobilissima che insegna la pratica per la quale possiamo giungere all'acquisto di ogni virtà eccellente, fu trasandata da' filosofi e non computata fra le scienze, per quella ragione appunto, per la quale dicevo non essersi essi mai addentrati nelle questioni importantissime della coscienza. Non hanno, a dir vero, queste questioni importanza se non a quelli che desiderano assai men di conoscere e di ragionare della virtà, che di praticarla effettivamente nella lor vita: conclossiachè tali questioni . in sè minute e sottili , all'effettuazione della virtù sono prossimamente ordinate, e per quella sola han valore. Il somigliante dicasi dell'Ascetica. Veramente ella non attrae gran fatto gli sguardi di quelli che di contemplare speculativamente la virtù, e di apparir virtuosi ragionandone alla distesa, ma poi di nulla più , sono vaghi. All'incontro prende essa un prezzo infinito agli occhi di coloro che pospongono la speculazione della virtù al reale suo conseguimento, e sono tutti intesi non a mostrare di saper molto intorno l'onesto ed il perfetto, ma ad entrare in possessione della onestà e della perfezione. E tali sono, se non discordano

venne adoperata la parola gimnastica (20110001111) a significare l'esercitazione del corpo. Vedi Polib. VI, 59; Antonin. ad seips. I, 17; Arriano, ed altri.

dal loro nome, i Cristiani. Laonde presso di questi dovea l'Ascetica acquistare gran credito, anzi ella, che ancor non era, dovea nascer con essi qual figliuola bellissima ingenerata dal loro amor non infinto, e focondissimo di una giustizia compiuta, e della celestial santimonia.

Al quale divino nascimento dell'Ascetica Scienza si deo riputare altreà la ragione, per la quale si filosofi naturali; anco dopo ch'ella fu nata e cresciuta con somma fielicià, mostrarono di spregiarla, e spesso la vilipesero. Essi disconobbero quella, cle non cra parto del nor ineggraj, e molto meno de' loro cuori; setempre uguali a sè medesimi, come mulla fecero acciocche l'estetica nascesse (d'ella nulla gli ajutova a parere, ciò che volevano, molto ad esser virtuasi, dat che rifuggivomo j; coa dopo venuta al mondo, sene' essi, la riguardarono per essa aliena, inutile, pintoccherona. Polevano ragnatelle dispeculazione tessute di grindi parole; effetiva bontà, era tropp' umile cosa per essi, troppo indipendente dalla stima, dalla voce e dallo stesso conoscimento del mondo, troppo beata del proprio segreto.

E pur quanto non dovrebbe la cosa esser tutt' il contrario, eli considera il bei nome di filosofo? non parrebb'egli; che la filosofoa; questa infaticabile segunce della verità, se non mente il vocabolo, questa innamorata della sopienza, spregiondo magnanimamente le wane apparense e le borie unane, dovesi esser tutta e solo bramosa del vero bene, dell'effettiva moral perfesione; e quali care gioje ceresso perciò cupidamente le industrie che qiutan l'uono a realizzarla in sè tesso; industrie che raccoglia appunto ed ordina bellamente l'Ascetica? con parrebbe, e con esver dovrebbe. Che aveno a dire? Che altro, se non che vi ha contradizion la più manifesta fra ciò che detta la filosofia presa dissona più manifesta fra ciò che detta la filosofia presa dissessa, e nel valore della parola, e ciò che fanno i filosofi? Ma che quindi me inforiremo?

In primo luogo, che di quello sgarrar de filosofi non ha colpa la filosofia medesima, che lo condanna.

In secondo luogo, che lo studio della filosofia naturale all'uomo Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III. non basta: ch'esso è impotente non pure a renderlo virtuoso, ma ben anco a renderlo della virtù e della sapienza veramente sollecito, efficacemente amatore.

Si dirà che in tal caso quegli uomini non si debbono appellar « filosofi », perchè non hanno nella mente i dettati , e nel cuore gli affetti di una sana filosofia.

Quando voi voleste in tal modo discorrerla, sapete che seguirebbe? Voi aboliveste il nome di filosofo dalla terra; voi neghereste al mondo il possesso di unsolo de suoi, che moriti tanto nome; voi dovreste intonare il tremendo anatema uscito pur dal labbri della incarnata sapienza: Omnes quotquot veneruni, fures sunt el latrones (1): dovreste senza riggiri ne allenimenti ripetere con s. Paolo, che dicentes — se esse sapientes, stulti facti sunt (2): dovreste in fine contraditire a quanti parlamo, convincere di errore gli uomini in massa nell'uo delle parole.

Ed io vi permetto che facciate e diciate il resto; ma in quanto a queste due ultime cose, ecco com' io la sento. Se vengono chiamati filosofi quelli che professano di applicare i loro intelletti allo studio della filosofia, non si disdica loro l'ambita nominazione: ma si avverta, che dal professare che altri fa una scienza, non vien mica di necessità che di quella scienza egli vegga l'immenso fondo, quando anzi per assai ch'egli ne sappia, saprà sempre il meno di quanto la scienza per sè medesima considerata può in sè contenere. Lo studio adunque posto da chicchessia in una disciplina, non fa entrare la disciplina intera in capo a colui che lo fa: e quanto all'animo, quali effetti vi produce egli? È l'esperienza sola che il può dimostrare, come cosa, si noti bene, tutta di fatto: e l'esperienza nel caso nostro dimostra, che lo studio appunto della filosofia sol razionale produce e presunzione negli animi, e vanità infinita, e tal soddisfazione del proprio senno da credersi l'uomo bello e scusato dall'operare in effetto il bene perchè lo sa. Niuno

<sup>(1)</sup> Jo. X, 8.

<sup>(2)</sup> Rom. 1, 22.

perciò s'inquieti; egli è vero che considerando la cosses priori dovrebbe aspettarsi di questo studio l'effetto opposto: ma che volete? La voce della sperienza è troppo più veridica di ogni calcoloastratto: e volere o non volere, gli effetti indicati sono pur quelli 
che s'appalesano costantamente e in ogni secolo, e in ogni popolo, e nel cuore e nel carattere di tutti quelli che s'applicarono 
con ogni inpegno alle filosofiche speculazioni, ritrette, notate, 
dentro il circolo della natura e della umanità, non sollevate all'ordine divino che mette a tutto il suo finimento, nè giovato de'
lumi della rivelazione e della grastia.

E ciò nondimeno, io lo ripeto, questo effetto manchevole che negli animi de' suoi seguaci produce costantemento la naturale filosofia, non viene dall'esser questa o per sè malvagia, o punto spregevole: anzi ella è nobilissima cosa, e tutta pura, e di condizione celeste; ma viene dall'essere limitata ed insufficiente per l'uomo. e più ancora dalla mala disposizione dell'umanità che a quella pone l'ingegno già ammalata e bisognosa di assai più efficace rimedio a poter risanare. Sicchè a quella guisa che se qualche infermo trangugia un rimedio per sè buono, ma di forza non " proporzionata alla gravità del suo morbo, e tuttavia dopo ingollatolo, per la gran fede in quel farmaco, si crede del tutto sano e come sano vaol diportarsi, ricade in istato peggior di prima; così l'uomo male avveduto, del buono che v'ha nella filosofia non punto si giova, ma per la sua innata presunzione e temerità abusandone, malamente si rivolta in danno quello stesso che gli potea essere se non di salute, almen di qualche mitigamento al grave suo stato,

Ma questo ragionare non può già applicarsi a coloro, che non restringendosi nell'elementare filosofia della umana ragione, la cristiana e perfetta professano; e ne truggono una illustrazione mirabile della mente, un abbomimento della volontà, una riforma della vita. I quali non pur filosof, ma sapienti, veractisimente amano e praticano la virti; e de' mezzi a questa, fanno altissina stima, riponendo l'Ascetica che gli aduna, fra le scienze più nobili, e quasi volea dire, in capo di tute.

Costoro oltracció conoscendo a pieno dove stia il vero ed unico bene, cioè nell'ottima disposizione della volontà, non danno prezzo alle vuote cognizioni ed al nudo supere, ma solo stimano questo in quanto egli ajuta la volontà ad esser buona, o in quanto presta materia all'affetto purissimo di quella verità, per la quale ella e buona: di che avviene, che ciò che prezzano ed amano i savj nostri, sia sempre finalmente qualche cosa di riposto negli animi e d'invisibile, qualche cosa che non si dice in parole, e che espresso con queste acconciamente, ovvero al contrario disacconciamente, nè cresce, nè scema di prezzo; perocchè egli è caro per sè, e per sè stesso leggiadro; di guisa che dall'ornamento de' vocaboli niuna bellezza egli acquista, nè dalla vilezza di essi nulla perde del suo decoro. Ed è pur questa la ragion vera, onde incontra, che molti libri i quali trattano di Ascetica non sieno poi adorni di molto bella dicitura, come pur sarebbe desiderabile, nè tampoco logicamente ordinati, nè scevri di certe semplicità e credulità che non reggono al critico esame; e que' libri tuttavia son pregiati da' veri savj, ed assai lodati, non per le pagliuzze de' difetti che hanno, ma pel fondo, tutt' oro. Conciossiachè nè chi gli scrisse fece caso di tali cose, nè chi li legge in quelle s'indugia: ma gli uni e gli altri vi cercano solo e vi amano il massiccio, solo ciò che può nuglio disporre la loro volontà, la quale non istà su'libri, e mettere in essa un amor maggiore ad ogni bene; nè si curano d'altre cose. Essi fanno, se vogliamo cercur paragoni, siccome il cacciatore, che non trae men grande diletto in perseguire la fiera che inselvasi, e in prenderla, per lordarsene ch'egli fuccia le mani, e insozzarsi gli stivali nel fango, o la veste imbrattarsi sopra schizzandolesi qualche zampillo di sangue della belva ferita; che anzi cotali lordure egli non cura, e par che le ami, e le mostra con vanto, quali certi segnali del ben superato azzuffamento. A somigliante manicra, il cercarsi solo ne' libri Ascetici la dolcezza del santo affetto, e il trovarvela da per tutto, foss'anco di mezzo a un parlare semplice e da idiota, egli sembra che abbia pel Cristiano filosofo di cui parliamo, qualche cosa di specialmente aggradito e attraente; quasi con ciò faccia consapevol sè tesso di spragiare il resto, e senta d'afferrure sicuramente quel solo bene sostamiosissimo che non l'ingama. Ma se una cotale negligenza delle forme e dello stile, e quella incertezza de fatti (1), che alcuni libri divoti presentano, non aliena da loro la mente di quanti samo penetrario; enucchiarvi un midollo tutto interno, per opera più dell'animo che dell'ingegno; offende all'incontro e sulegna la superbia di altri, che il segreto bene col vero della buona volonta disconoscono, e ogni pregio ripongono nelle contesse, e nell'opere dell'intelletto: onde non quello che è buono in sè, ma quello che votilmente è pensato, ed in belle parole detto, oredono di sè degno. Altra cagione per la quale l'umile e pur verace scienza di cui partiamo, non ando mai a verso del mondo, nè de 'filosofi suoi.

Ma egli sarà opportuno ch'io qui dica brovemente, non delle opericciuole che questo volume racchiude, le quali sono già poste sotto gli occhi del pubblico; nei delle occasioni ch'io ebbi di seriverle, ciò che al pubblico non rileva; ma in generale della partizione dell'accetica scienza. Imperocchè delineatane la tavola ton sole le linee più principali, potrà ognuno collocare in essa a suoi luoghi ancora le dette opericciuole, osservando qual piccola parte del gran disegno abbiam noi colorito, e qual campo resterebbe a travagliar tuttavia, chi volesse ordinatamente ritrattare tutto questo ramo santissimo del sapere.

<sup>(1)</sup> Si noil bene, che negli Assatici sani soluti, de quali soli parlimo, questi difetti no toccano mai in sustana della delitica, na nono metto questi difetti non toccano mai in sustana della delitica, na nono metto escessori accidentali. Se taluno racconta, poniamo, un miracolo non han provento; e che fir egli questo colle dottrina della bascolenzas e dell'attento i institi o iclo pertano a' lo divoli? Questa delitrina è giusta, a la nuo evità è al tutto indipundente da quel miracolo. — Titudasi noi non approviamo con questo la negligenza dello scriitore, che dichiariamo tempre no mettersi da chi intto occupato nella sostana, non trova poi attenitore ha stevole da liunce e perfecianes e tali accidenti. E melladimeno si setto attovica della sostana, non trova poi attenitore ha setvode da liunce e perfecianes e tali accidenti. E melladimeno si transpure quelli che scrivono di cose pie noche in ciò vigilanti poi lo bramismo grandennate, sopratutto e n'antici tempi, propete infirmos.

La virtà, egli è chiaro, si stende non solo all'astenessi dal male, ma ancora a fare il bene morale. Si nel male poi come nel bene si debbono distinguer più gradi, e tocca all'Esica il determinarli, siccome quella che è la scienza della moralità.

Ma quali or sono i mezzi per evitare il male, e per fare il bene, ed ascender la scala della morale eccellenza fino al suo sommo?

La classificacione ben ordinata di questi mezzi i è quella che ci dee suggerire una lucida partizione dell'Ascetica. E noi la dobbiam tentare; ma prima-egli è uopo che diamo qualche chiarimento a un' ilubbio che di leggieri può nascere nelle menti. Si divà esser difficile a intendere come l'Etica possa dispensarsi al tutto dal trattare de mezzi che alla virti conducono l'uomo.

Rispondo, che anche l'Etica veramente ne tratta, ma in altro aspetto.

Si osservi che sotto tre aspetti possono esser considerati i mezzi e sussidj che ha l'uomo all'acquisto della virtà ed alla figa del vizio:

O si considerano questi mezzi semplicemente nella loro qualità di mezzi, ed è sotto questo rispetto che si occupa esclusivamente di essi l'Ascetica;

O si considerano quali oggetti di obbligazione o di consiglio, in quanto cioè l'uomo può essere obbligato o consigliato a far uso di essi al fune di giugnere alla viriti; e sotto questo aspetto ne parla l'Etica, non però divistandoli, ma solo indicando in generale quando e come abbiasi obbligazione o consiglio di farme uso;

Ower finalmente si considerano come quelli che modificano lo stato del soggetto, al quale, se ne fa uso, accrescono il merito nell'esercizio della virtà, o danno qualche scusa nel falliz sotto questo terzo appetto ne tratta di nuovo l'Etice, applicando loro in generale i principi del merito, quelli dell'allevamento delle colpe (1).

Veggasi la partizione dell'Etica applicata in fine alla Prefazione premessa alle Opere morali, dove si troveranno indicati sotto questo aspetto i mezzi o sussidi alla virtu, nella Sea. Il della Il Parte.

Riman dunque manifesto, che de mezzi e sussidi che l'uomo può avere all'acquisto del bene morale, considerati come tali, tratla ex professo la ola Ascetica, la qual, come dicovamo, cava la sua scientifica partizione da un'acconcia classificazione di esi mezzi e sussidi; e che l'Etica tratta solo della relazione che hanno que' mezzi colle leggi, e co' consigli, e cogli effetti morali che il loro uso lascia nell'uomo.

Veniamo or dunque a vedere quale ella sia la classificazione de' mezzi, che dà buon fondamento alla division dell'Ascetica.

Dico, che l'uomo bramoso della virtà dee far cinque cose per giungervi.

Primieramente egli des cansare, per quanto sta in sè, le tentazioni che il potrebbero far vacillare e cadere in peccato.

Di poi, se queste tentationi a malgrado di ciò assaliscono l'animo suo per torlo giù dall'alto proposito di mantenersi innocente e giusto, egli dee saper combattere con valore, e vincere i nemici che gli danno guerra.

Ma in tereo luogo, eziandio che egli non abbia attual battaglia, dec mulladimeno terretene sempre bene apparecchiato, ciò che egli fa purgandori incessantemente da ogni difetto che sgagtiarda la sua volontà, e mantenendo o producendo in sè tutte quelle disposizioni della mente e del cuore, le quali il fanno valoroso e pronto all'occasione, sia di resistere contro a'nemici cle assalgono, sia di esercitare gli atti delle virtà che gli si porgono innanzi.

No tutavia egli basta che abbia in sè stesso queste buone disposizioni pernanenti, ma deo ofracciò, in quarto luogo, esercitare le sue potenze ora in fure di belle velentie contro i vizi, or in praticare attivituosi e magnanimi, acciocche quello s'addestrino per cotali esercitazioni a tute le varie imprete della virit.

Finalmento non otterrà ancor nulla di virtà perfetta, e gitterà in vano la sua fatica, s'egli non trae da Dio medesimo l'ajuto disponente della sua provvidenza, e quello efficiente della sua grasia.

Ciascuna delle quali cinque cose (a cui rispondono altrettante

porzioni del cammino che adduce alla vetta della morale bonta), più l'aomo ottenere per una speciale serie di mezzi; a'quali però non dessi attribuire quel solo effetto immediato, perocchè, oltre produrre questo, ajutano più o meno mediatamente a percorrere anche l'altre parti del viaggio alla virtì, che abbiam divisate. Ma egli può affermari, che nella relazione che hanno fra loro quelle cinque classi di mezzi l'ordine seguente si manifesti:

I mezzi co' quali l'uomo ottiene il divino ajuto alla virtà, che formano la quinta classe, mirabilmente giovano ad ottenere altresì gli scopi delle quattro classi precedenti.

I mezzi delle esercitazioni spirituali, per le quali l'uomo s'addestra ad eseguire con sicurezza, fortezza, facilità e diletto gli atti virtuosi, mezzi che costituiscono la quarta classe, giovano anco ad ottenere i tre scopi antecedentemente annoverazi.

I mezzi pe' quali l'uomo mantiene è produce in sè una purità di animo, una chiaressa di mente ed una temperanza di tutto sè stesso favorevolissima alla virtù, i quali formano la terza classe, valgono assai per conseguire anco i due scopi anteriori.

I mezzi finalmente del combattere con valore e con arte, i quali formano la seconda classe, valgono medesimamente al primo scopo indicato, quello cioè di prevenire ed allontanare i rischi o le tentazioni.

Laonde giustamente si può inferir da quest'ordine, che ciuque sono le parti che l'Ascetica abbraccia, vale a dire:

- 1.º Le cautele per antivenire i pericoli e le tentazioni;
- 2.º Del combattimento spirituale;
- La maniera di purgar l'animo, istruire la mente, e acquistare l'altre disposizioni permanenti utili alla virtà;
  - 4.º La ginnastica dello spirito, e
- La divozione, o sia la maniera di derivare a sè i colesti ajuti.
- E queste ciuque parti hanno tuttavia un ordine fra loro, che a più picciol numero le restringe. Perocchè, se attentamente si considereranno, apparirà, che le due prime risguardano i nemici

spirituali, le due seguenti l'uomo stesso che aspira all'acquisto della virtù, l'ultima poi risguarda Iddio da cui discende ogni ajuto efficace all'umana debolezza.

Coll aggiunta della quale considerazione ci possiano ora tracciare dell'ascetica dottrina una tavola compita, quale sarebbe la seguente:

#### PARTIZIONE DELL' ASCETICA.

- PARTE I. Maniera di vincere i nemici spirituali.
  - Sez. I. Mezzi di antivenire le tentazioni. Prudenza spirituale. - Tattica spirituale.
  - Sez. II: Arte del combattimento spirituale.
- Parte II. Maniera di disporre sè stesso in uno stato ed atteggiamento attissimo alla virtù.
  - SEZ. I. Mezzi di ottenere le disposizioni permanenti favorevoli alla virt\(\text{i}\) (purit\(\text{i}\) di coscienza, semplicit\(\text{a}\), \(\text{igilanza}\), istruzione, chiarezza di mente, ilarit\(\text{i}\) ec.).
    - Sez. II. Ginnastica dello spirito.
- PARTE III. Maniera di ottenere i divini ajuti. Divozione.



# MANUALE DELL'

**ESERCITATORE** 

#### A' MIEL VENERABILI

#### PADRI E FRATELLI IN CRISTO SIGNORE

#### 1 SACERDOTI

#### DELLA CHIESA CATTOLICA

CHE DIRIGONO I FEDELI NEGLI ESERCIZI SPIRITUALI

Esce in luce il presente libretto a comodità vostra, o venerabili miei Padri che vi occupate nell'utilissimo ministero di diriger l'anime in quegli esercizi spirituali, co' quali esse s'addestrano agli atti di tutte le cristiane virtù. Il perchè a voi egli dee essere intitolato, a' quali anco, siccome ad ottimi giudici, s'aspetta il decidere se io m'abbia ottenuto l'intento, di prestarvi qualche maggior agio nelle vostre sante fatiche. Nè dovete credere tuttavia, che dell'operetta che io vi presento, io medesimo sia l'autore, e che me ne dobbiate perciò rimanere obbligati. Anzi vi dichiaro fin da qui, che ben parrebbemi di meritare la taccia di sfacciatissimo ladro dell'altrui roba, se io m'attribuissi la sostanza di quest'operetta; quando tutto il meglio di essa (e voi stessi già lo vedrete cogli occhi vostri) è tratto o ricopiato dal celeberrimo opuscolo degli Esercizi di S. IGNAZIO di Lojola: al qual santissimo e gloriosissimo Patriarca, dopo Dio, dobbiamo insieme darne tutta la lode, e averne piena riconoscenza. Vero è, che ho cavato ancora non poco dal-



l'opere di alcuni discepoli e seguaci del santo; i quali debbono giustamente aver parte nella gloria del loro maeitro e condottiero. Del resto ogni qualvolta voi vi abbatterete in cosa men degna della vostra approvazione, riconoscetela qual certo vestigio della mia mano.

Nè con questo io vo' dire, che le salutari esercitazioni dello spirito, le quali nel secolo XVI s. Ignazio ridusse a si bell'ordine, fossero cosa nuova nella Chiesa, e da lui pel primo, di pianta introdotte.

Anzi ottimamente sapete, che tra i cristiani v'ebbero sempre de' ferventi fedeli, i quali sequestrati dalla turba degli altri uomini, si piacquero d'attendere a quelle religiose operazioni, colle quali la creatura col Creator conversando, impara e tratta la maniera e l'arte sia di vincere i propri nemici, sia di praticar le virtù, sia di stringersi meglio con segretissimi nodi al Creator medesimo. Onde nè pure il nome di Esercizi fu per avventura nuovo, quando a Ignazio lo pose in fronte all'aureo suo volume. Si appostavano fin dai primi secoli della cattolica Chiesa certe case o luoghi, dove i Cristiani si ritirassero affin d'occuparsi tutti delle più sante spirituali azioni, i quai luoghi dicevansi Asceteria (1), voce greca, che significa « luoghi da esercizi »; e il Cristiano che vi si esercitava dicevasi Asceta, parola parimente greca che risponde in italiano a «esercitantesi »; e venia usata ancora a significare l'atleta: perchè a quella guisa che gli antichi atleti facevano esercitazioni di corpo, così i cavalieri di Dio esercitavano le forze del loro spirito.

<sup>(1)</sup> Λ'σκτήριτ, da ασκίω, m'esercito. — Che gli Asceteri poi fossero laoghi distini da monsteri, scorgesi dal Codice giustinianeo (Lib I, iti. m, leg. 35 e 41). — S. Carlo fabbrico pure nel cinquecento uno di questi Asceteri.

Che se tutte le parti degli Esercizi ignaziani si percorrano, di ciascuna agevolmente si trova, che ed ella è tanto antica nella Chiesa che non si può apporle taccia di novità, ed è tanto nuova, che a buon diritto conviensi dare ad Ignazio la lode di originale inventore. Tanto seppe egli e ben connetterla col suo tutto, e aggiungerle nuova efficacia! perocchè non è lo stesso il proporre una verità, e il fare in modo che se ne senta il midollo, che se ne provi la forza, la quale in tutte le verità morali è infinita, ma così intima, così affondata, che riesce al comun degli nomini inaccessibile, E sia in esempio la verità del fine dell'uomo. Fu conosciuta sempre certamente: ne parlarono i primi padri: all'ignorazione di essa attribuì Lattanzio fin tutte, le depravazioni del gentilesimo, come alla cognizione di essa la rinnovazione del mondo cristiano (1) in tal modo collocandola in capo a tutte le verità, appunto come tanto da poi fece Ignazio: e pure a chi non pare, che dopo quest'ultimo, quel gran principio suoni, per così dire, con voce nuova e più forte?

<sup>(1)</sup> Parlando de' pagani, Lattanzio dice: « A questi si dee provvedere a acciocche non pugnino contro se atessi, e vogliano finalmente liberarsi « dagli invecchiati errori; il che certo faranno se una volta giungeranno a a vedere il FINE pel quale sono nati (si quare nati sint aliquando per-» viderint). Conciossisché ella è questa la cagione della pravità l'ignoranza « di sè stesso: la quale ignoranza se alcuno caccia da sè, incontanente egli " sa a che, e come debba condurre la vita » (Divin. Instit. Lib. I, c. 1). E anche altrove attribuisce tutto il male al credere che fanno gli nomini se - supervacaneos et nihil, et frustra omnino natos. E dal conoscere la natura e il fine dell'uomo (quae sit ratio hominis) tutti i beni morali fa provenire. Perocché scrive: Quam (rationem hominis) si tenere vellent, in primis Deum suum agnoscerent , virtutem , justitiamque sequerentur, terrenis figmentis animas suas non substernerent, mortiferas libidinum suavitates non appeterent: denique seipsos magni aestimarent, atque intelligerent plus esse in homine quam videtur, cujus vim conditionemque non aliter possent retinere, nisi cultum veri parentis sui, deposita pravitate, susceperint. (D. Instit L. II, c. I).

Il titole poi anteposto alla presente operetta, vi appalesa che ella non è indirizzata all'uso dei quelli che s'esercitano spiritualmente, ma all'uso dei loro Direttori. Laonde spesso vi si trovan le cose appena accennate, acciocchè i Direttori col loro senno le svolgano e le aocomodino alle varie, qualità e circostanze delle persone che esercitano: lasciando poi a queste stesse persone molto da fare, appunto perché queste sono che debbono esercitarsi, e non altri per esse.

La quale brevità e parsimonia che s'è usata nella composizione di questo Manuale come vedesi tutta ritratta dal libro di s. Ignazio, così appare ancora conforme allo stile degli antichi ecclesiastici scrittori. Tra essi s. Cipriano, parlaudo della maniera con cui compose il suo

libretto d'esortazione al martirio, scrive nella lettera a Fortunato, a cui lo dirige, non aver toccati che i punti principali dell'argomento, a acciocche cati che i punti ci a bibi avoluto mandarti un trattato, anzi che dare u materia a quelli che di farme trattati avesser vaghezza: ciò che torna ad uso de' singoli con maggiore utilità. Perciocchè se io dessi la veste bella e fatta, un altro dovrebbe usare la veste mia, e forse non riuscendo bene al suo dosso, meno opportuna la riputerebbe. Ma ora io non feci che mandarti della lana e della c porpora tolta da quell'Agnello, dal quale nói fummo redenti e vivificati; onde tu te ne farai a tuo piaci-mento una tunica, e n'avvai più allegrezza come di

u westa tua propria e casalinga: e anche agli altri darai u di ciò che ti mandiamo, acciocche possano farsene

a anch'essi a loro volontà » (1).

<sup>(1)</sup> De exortat. martyrum.

Finalmente la nostra trattazione su divisa in due parti, ponendosi nella prima le avvertenze principali che l'Esergiatore o Direttore dee aver presenti in guidando chi a'esercita; e uella seconda, la serie degli esercizi stessi, che egli potrebbe dare di per di a quelli che pur hanno le disposizioni ed il tempo sufficiente da passar circa un mese nella sacra solitudine.

Che se qua e colà si rivolge il discorso peculiarmente a' Sacerdoti dell'Istituto della Carità, questo non rende meno universale l'uso del libro. Egli fu veramente per assecondare al loro desiderio, che io tolsi a compilare questo Manuale. Ma come i sacerdoti dell'Istituto della Carità sono di corore e di spirito una sola cosa coi Sacerdoti tutti della chiesa di Dio; così quel ch'essi mi domandarono per se, mel domandarono parimente per tutti loro confratelli, o sieno i sacerdoti secolari, o i regolari, in qualsivoglia parte abitino della terra.

Niente altro aggiungo, se non che raccomandiate a Dio nelle orazioni vostre e ne' vostri sacrifici, o venerabili miei Padri, il più bisognoso de' vostri servi

Stresa, 3 novembre 1839

ANTONIO ROSMINI-SERBATI, prete.

Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor ejus.

#### MANUALE

#### DELL'ESERCITATORE

#### LIBRO I.

ARTE DI DARE GLI SPIRITUALI ESERCIZI.

#### CAPITOLO I.

QUALITA, DELL'ESERCITATORE.

1. Al huono Escrcitatore dee essere santo e sapiente. Dee poter discernere gli spiriti di quelli a cui dà gli Esercizi. Dee altresi poter cogliere giustamente qual debba essere lo scopo comune degli esercizi, e quale lo scopo proprio delle particolari persone che si esercitano; !! quale scopo varia secondo i bisogni e lo circostanze di esse.

Finalmente gli conviene aver posto grande studio nell'apprendere il metodo degli esercizi, e conoscerne praticamente il magistero.

angustero.

2. Difficilmente conoscerà il magistero degli esercizi, se non gli arrà praticati egli stesso, e sperimentatane la virtà a suo profitto. Ma giova ancora chi egli ne prenda l'arte dalla viva voce di qualche maestro provetto, e che da principio renda conto del modo che tiene nel dare gli esercizi a qualche Esercitatore più aperimentato, potando con diligenza quello che gli accennerà siccome cosa da emendarsi nella sua maniera di procedere. Finalmente, dopo aver diretto una persona negli esercizi, l'Esercitatore esamini diligentemente sè stesso, e noti tatit

que punti dove egli trova aver commesso errore, o dipartitosi per negligenza dal metodo (1).

 Sia sommamente prodente, discreto, parco, moderato, e considerato nelle sue parole.

Inclini più tosto alla dolcezza che all'austerità, massime con persone che vengouo dal mondo, e sono ancora com' a dire ritrose; o con quelle che soffrono aridità e tedio di spirito, le quali abbisogazino di consolazione, d'incoraggiamento, ed ajuto di buoni consigli è d'orazione, che l'Eserciatore farà sempre edi stesso per quelli che esercita, e farà fare (are.)

4. Se sarà santo confiderà molto nella divina grazia, non mettendoci del suo, cio dell'umano, in dar troppi consigli o in istigare con indiscreto zelo ad una o ad altra cosa. Debbono le deliberazioni venire dalle divine ispirazioni. Lasci dunque che Iddio solo disponga della sua estura secondo il placito della sua-bontà. Al che vegga di conservarsi indifferente ciera l'elezione, non altro bramando se non che in quiell' anima s'adempia a pieno il beneplacito della maestà divina. Si contenti di solo ammaestrare colui che s'esercita per si fatto modo, che egli hen sappia conoscere le frodi dell'imitico, e liberasene; acciocchè per queste frodi non venga impedito dall'adempire il divino volere (3).

5. Se sará santo e sapiente, non invanirá di qualche huon successo che gli venga ottenuto, ben conoscendo che Iddio solo colla interiore sua grazia salva le anime, e che gli ammaestramenti esterni (e se son buoni vengono essi stessi da Dio) nulla valgono, se Iddio pietoso colla sua grazia nou gli accompagna. Più tosto si umilii grandemente al vedere che il Creatore non rimuove le sue misericordie a'malgrado dell'indegnità del ministro: abbia gratuitudine a Dio delle grazie ch' egli

<sup>(1)</sup> Chi comincia a dare gli esercizi per apprenderne la maniera, li dia prima a persone, colle quali, ov'suco in qualche cosa egli errosse, non s'incorrerebba alcun danno; e perciò da' Superiori a cui apetta, non si assegnino comunemente i principianti a dirigere quelli che fanno gli esercizi per iscegliere lo stato.

<sup>(</sup>a) Cerchino i Superiori di deputare degli esercitatori grati alle persone che bramano d'essere esercitate, acciocchè abbiano con essi maggior confidenza e benevolenza.

<sup>(3)</sup> V. di più intorno a ciò dove si parla dell'elezione, c. XIII.

fa all'Esercitato come se fossero fatte a lui stesso, e se ne

6. Se sarà santo, risplenderà agli occhi dell'Esoccitato la sua sincera multia, e la sua modesta, la quale dec informare tutte le sue parole e le sne azioni: non gli mancherà quella dolce gravità e maturità, che è propria del suo caraftere conserverà ancora con tutti indistintamente un certo grado di spirituale autorità, e di libertà evangelica; la qualle gli è consentita, ed anco richiesta dalla grandezza del ministero che egli esercitia, e sommamente giova a beneficio delle auime.

#### CAPITOLO II.

#### QUALITA' DEGLI ESERCITATL

7. S. Ignazio ordinò i suoi esercizi spirituali principalmente a servigio di quelli che sembrano chiamati da Dio alla religione, e perciò lasciò scritto: « Non mi sembra utile esortare a a far gli esercizi se non quelli che hanno queste condia zioni, o almeno le principali: 1.º che siano cotali, che si s possa sperare dover essi riuscire molto utili alla casa di Dio. · se vi fossero chiamati; 2. che se ancor non hanno tali ta-· lenti di arti e di scienze, che possano fare, o lascino sperar « cotanto; almeno siano di tal salute, età, ed ingegno, che « vi possano pervenire col tempo; 3.º che godano della loro · libertà in modo da poter decidersi allo stato di perfezione, « se piacesse a Dio di chiamarveli; 4.º che sembrino bene « affetti verso le cose spiritnali, ed abbiano nna presenza onesta e e decente (t); 5.º che non si mostrino talmente attaccati a « qualche cosa, che sembrino da quella doversi difficilmente « staccare, e ridurre a quell'equilibrio di volontà, che esige « la trattazione d'un tal negozio con Dio. E più che taluno « sarà dubbioso sulla maniera del viver suo, e bramoso di « sapere che debba farsi di sua persona; e più finalmente che « sarà idoneo a giovar la Chiesa; più altresì egli sarà, par-« lando in generale, acconcio a prendere gli esercizi ». Con-

<sup>(1)</sup> Questa condizione sembra riferirsi alla Compagnia di Gasò, nella quale si desiderano persone non deformi, acciocché possauo meglio riuscire ne' ministeri a cui è ordinata quella santa religione.

siglia di non dare a quelli che sono privi di tali condizioni, se non alcune meditazioni (1) della prima settimana (2), a cui si possono aggiungere i tre modi di orare e qualche altro esercizio, ritenendoli, se è possibile, nelle loro proprie case rituti in qualche remoto parte, e solo lasciandoli uscire ad udire la messa, ed a vespri, e a ricevere la materia della meditazione. Il che diceva egii, hen conoscendo, che il vero e proprio scopo de suoi Esercizi, e tutta la loro organizzazione tende ad sijuttore gii utomini, acciocche corrispondano alla sublime vocazione, colla quale Iddio li destinasse allo stato religioso.

8. Il quale avviso è sapiente; perocchè quando un ordigno è congegnato a un certo uso determinato, coll'adoperarlo ad un altro, oltrecche non fa l'effetto, si guasta. E forse si dee ripetere da questo l'esser venuti meno quegli effetti straordinari, che a principio operarono gli esercizi ignaziani; dall'essersi cioè badato meno che si convenisse all'avviso datone dall'autore, e voluti in quella vece generalizzare di troppo. senza osservare e mantenere l'ingegnosissima collegazione di tutte le parti di quel mirabile artificio spirituale. Tuttavia lo stesso Santo concede, che nel debito modo gli esercizi suoi si dieno anco ad altri fini, e che si raccorcino e si adattino a quelle persone, che per la condizione di loro salute corporale, o di loro stato, non possono riceverli tutti interi secondo l'ordine definito. Or del modo di adattare gli esercizi a tali persone, noi parleremo più sotto, dopo aver parlato della maniera di darli per intero.

9. Si dec anco distinguere dagli esercizi imperfetti di cni parliamo, quelli ne quali si ritengono tutte le roote maestre, per così dire, della macchiani ignaziana; é, sull'esempio dato dal Santo, s'inseriscono acconciamente a'lor luoghi alcune altre muote o pezzi miuori, per rivolgere ogni cosa ad nu determinato fine diverso da quello della scelta dello stato religioso; purché questo fine sia un elezione di cose perfetta, e purché si compisca l'intera serie delle meditazioni e contemplazioni.

<sup>(1) «</sup> Massime, dice il Santo, se altre persone più idonee chiedessero « d'essere esercitate, e i nostri avessero di già moli altre occupazioni ».
(2) Egli divise i suoi esercizi io quattro serie di giorni, da lui chiamate sellimane.

Or noi ci proponiano di delineare nel secondo libro di questo Manuale la serie degli esercizi con questo generale intendimento, che essi mirino a condur l'uomo unicamente alla perfezione della carità, alla quale sono chiamati veramente tuti i cristiani. Che se negli esercizi si debba anco trattare della scelta de' consigli evangelici, e anco di nna speciale congregazione religiosa, tocca all' Esercitatore l'applicarvi, secondo l'opportunità, i principi stessi che si trovano negli esercisi generali.

#### CAPITOLO III.

UNIGITA' DELLO SCOPO A CUI DEBBONO TENDERE GLI SPIRITUALI ESERCIZI, E LORO PROCEDERE IN GENERALE.

- 10. Ma la prima cosa che dee bem conoscere e ponderare. Plescritatore si è l'importanza, che tutto negli escretigi collimi ad un medesimo fine determinato, il quale generalmente si riduce a apogliar l'animo dell uomo do ogni non condinata affectione, accioccio la vintere senza ostacolo a voler vincere te stasso, e servire effettivamente Iddio nel modo il più conforme alla sua divina volonti.
- 11. Alla quale risoluzione fondamentale pervenuto che sia fromo, egli prio e dee passare all'alezione de mezzi, consistano questi nella scelta di uno stato, o nella riforma della vita entro lo stato già intrapreso. Nell'uno e nell'altro caso gli eserciti sprittuali guidano sicuramente chi s'esercita a rin-venire ciò che è più conforme agl'insegnamenti cla agli esempi di Gesà Cristo, e perciò alla volontà di Dio, e lo rinforzano a segiere ciò con mente del tutto libera da ogni men retta afizzione.
- 12. Per giugnere a uno scopo si grande e si desiderabile, nel tempo degli esercizi, si suol far uso di otto stromenti i quali sono i seguenti:
  - 1.º Raccoglimento ed ordine esterno,
  - 2.º Considerazioni.
  - 3.º Meditazioni e contemplazioni.
  - 4.º Istruzioni.
  - 5.º Lezioni.
  - 6.º Orazioni vocali.
  - 7. Esami
  - 8.º E opere penitenziali.

Ora questi sono come gli otto pezzi della macchina spiritualo di cui si tratta. Tutti debbono essere, per così dire, congegnati e incastrati insieme, e ciascuno tener quella quantità, qualità e proporzione che esige la natura del fine inteso.

13. L'elezione di cui si parla, che è quella che dee reggere e governare tutti gli spirituali esercizi, ha il suo proprio

tempo assegnato nella seconda parte di essi.

Laonde ella è questa parte, che va considerata con ogni attenzione dall'Eserciatore, affine di potere ordinaria secondo il fine, e su di essa comporre e adattare, come gli è bisogno, anche le altre.

E acciocche si vegga meglio questo vero importante, si consideri brevemente tutto l'ordine e la tessitura degli spirituali

esercizj.

14. Essi cominciano gettando il fondamento della considerazione del fine dell'uomo, al quale diriger si debbono le operazioni unane tutte quante, non potendo essevi alcan vero bene per l'uomo fuori di quello che gli viene dall'ottenimento del suo fine, ed ogni male contenendosi nella perdita del suo fine medesimo.

Di qui si ritrae per incluttabile conseguenza, che l'osono dec considerare l'ottenimento del suo fine, come bene per sè; là dore tutte le altre cose non le dee apprezzare, e volcre per sè, ma nnicamente pel fine, cioè quali semplici mezzi a questo, secondo che giovano, ovvero sono d'impedimento ad ottenerlo.

Egli è dunque questo il gran principio, secondo il quale l'Esercitato dee conchiudere l'elezione che prende a fare; sia dello stato, o riguardi la riforma della sua vita in generale, o un punto speciale di essa.

E or già avendosi in mano la certa regola, mediante la quale ognun può farc una buona elezione, chi s'esercita potrebbe ve-

nire tosto a porvi mano.

Ma couvien considerarsi, che gli affetti alle cose terrene sogiono spesso impedir l'uomo dal ridurre alla pratica quella buona e infallibile regola del fine che egli conosce; conviene considerarsi ancora, cho per intender beae l'importanza e l'officacia di una tal regola, egli è uopo di langamente meditarla, acquistando ella più luce, più che si ripensa, ed entrando nell'intimo dell'animo nostro solo col ruminarla assai rolte, e vederla sotto aspetti diversi. Ora per dar tempo a colui che s'esercita di far tutto ciò, dopo il fondamento del fine gli si damo accouciamente le meditazioni del peccato e dell'inferno; i due sonmai mali, elte tolgono all'uomo il suo fine. Percoccle si compone il fine dell'uomo di gastizita, e di folicità; l'una e l'altra delle quali trovasi in Dio compiutamente; e il peccato s'oppone al fine in quanto esso è ginstizia, l'inferno s'oppone al fine in quanto esso è felicità. Laonde con tali meditazioni l'uom si persuade dell'estrenno malo, che è la perdita del suo fine.

Per istaccarlo poi meglio dalle cose terrene, che lo illudono con falsa specie di bene, e nol lasciano apprezzare unicamente il suo fine, seguita la meditazione della morte (1).

Persuaso poi della vanità delle terrene cose, egli conviene che seriamente pensi a conventiris a Dio, e prima di tutto a purificarsi da' suoi peccati colla confessione generale o parsiale, se pur vuole ottonere il fine pel quale egli è creato. Questa d' l'elezione prima eli egli dec fare, di abbandonare il peccato, e di camminare per la strada dell'innocenza; eletione necesaria, la quale solo convenientemente lo dispone all'altra clezione, nella quale il suo spirito tenterà di sollevarsi ad eleggere le cose più perfette.

Acciocente poi egli sia ajutato ad un imparziale esame di coscienza, giova di fargli fare in questo tempo la meditazione del giudizio particolare, proeucraudo eli egli adatti l'esame, eli giudizio che fa di sè stesso, in tatto a quello che farà un giorno l'erenno nostro Giudice e Sizonere.

E si può anco aggiungere la meditazione del giudizio universale, per ajutare l'uomo già penitente a vincere l'erube-

<sup>(1)</sup> Schleme l'inferno vonça dupto le morte, quanto all'ordine remologicos l'uturvia a. Ignazio poue aspicitumente la medizacione dell'inferno, e aggiunge poi che si può fare quella della morte con altre. E ciò perché l'ordine che si des eguires nel distribuire le materia delle meditazioni, vand desumerai unicamente dell'ordine degli effetti che colle meditazioni s'interde di produtere nell'amino di chi s'accestia. Chi sulpo che colla meditazione della meditazione di chi secretia. Chi sulpo che colla meditazione convirua ercerce di ragliergii dall'animo quello che lo parcebbe ancor tratte ed dubbino, e ciò sono gli situatori ila le cose unune, i quali si recisiono meditando la morte, che tutte l'umane cose distragge, e tutte loro illusioni incontanente distagia.

54, scenza nella confessione de' suoi peccati, e ad usare in praticarla nna somma sincerità, per la quale confondasi ora dinanzi a sè stesso ed al confessore, per non venir poi confuso alla presenza dell'universo.

Finalmente questa parte di spirituali esercizi acconciamento si chiude colla meditazione della divina misericordia, pigliando a meditare o la parabola del figlinol prodigo, o la conversione di Maria Maddalena, o le lagrime del beato apostolo Pietro.

i Maria Maddalena, o le lagrime del beato apostolo Piet La prima parte adunque riguarda la via purgativa.

Il suo particolare scopo e il primo grado di elezione, l'elezione delle cose necessarie alla salute.

Ond è che per quel genere di persone che non hanne altra colorio e farce, non possono farne altra, gli eserciti finisiono qui; se non che giova aggiungere alcune altre meditazioni sulla passione di nostro Signore Gestì, per confirmarli nella loro conversione, coi tre modi di orare, condacendoli ano a formarai un regolamento di vita conveniente, che li tenga lontani da ogni male in futture, e il faccia perseverare nel bene.

15. Quelli poi che sono acconci di passare al secondo grade di elezione, o riguardi questa lo stato, o iò che spetta ad adempire gli obbliglii dello stato già abbracciato, e a perfezionarsi nel proprio genere di vita, quinci entreranno nella seconda parte degli esercizi.

Consideri l'Esercitatore il nesso della prima con questa soconda parte.

Non si può venire al secondo grado di elezione che riguarda le cose più perfette, se l'uomo non si è messo interamente in amicizia con Dio; si perche innanzi giungère a ciò che è di conziglio, conviene abbracciare ciò che è di procetto; c si perchè nella elezione delle cose perfette vi ha principialmente bisogno della divina grazia, dalla qual solo si dee attendere ogni illustrazione e mosione per conoscere ed abbracciare il beneplacito della divina miscricordia a riguardo nostro.

Oltracciò, affinché l'uomo non s'ingami nella elezione, egil dee proporsi delle regole di una etera vorità; e dee far uso di cese con un animo al tutto seerro da ogni afficzione meno ordinata. La seconda pate degli eserciò de de duuque: 1.º darc in mano all'uono delle regole infallibili, colle quali egli possa sicuramente conoscere che cosa sia 11 miglioro da scegliersi per lui; 2.º sjuttolo a purgarsi non solo da 'peccati,

il che già fece durante la prima parte degli esercizi, ma ancora da tutte le umane affezioni che sogliono appannare il vedere dell'anima e inchinare indebitamente il suo gindizio dalla parte dell'affezione.

La regola suprema è la divina volontà; e perciò con questa si apre la seconda parte.

L'esercizio che stabilisce doversi cercar di conoscere ciò che piace alla divina volonia e quello seggliere, è fondamentale di questa seconda parte; e rende l'esercizio fondamentale della primia, ciò el lí flue dell'unone, più pratico, percocleb viene a dire; e tutto ciò che noi seggliamo di conforme alla volontà di Dio fa sì, che otteniamo il nostro fine: e tutto ciò che noi seegliamo di non conforme alla volontà di Dio, ci alionatana dal nostro fine: e. Questo ci conduce a meditare i segui della colontà divina, si quali noi trovar possiamo nella sua legge non solo espressa chiaramente in parole dal Salvatore, ma ben anco ne di vinii escurpi.

Prendiamo dunque in questo tempo a meditare le parole e la vita di Gesù, tipo di tutti gli uomini, dove ci è dato di vedere distintamente qual sia la volontà divina, che noi dobbiamo e vogliamo pure eleggere.

Cristo in tutte le azioni suc fu perfetto: ma oltracciò egli diede esempio di ogni maniera di perfezione adattata a' varj stati degli uomini.

Ora le maniere di perfezione insegnate e mostrate da Cristo si riducono a due, cioè:

1.º La perfezione che conviene allo stato privato, sia dei Cristiani semplici, sia de' religiosi.

 La perfezione che conviene allo stato pubblico, cioè allo stato di missione ricevuta soprannaturalmente da Dio (vita apostolica).

Tolgonsi adunque a meditare prima gl'insegnamenti ed i misteri della vita privata ed occulta di Cristo; dandosi principie alle meditazioni o considerazioni sulla carità di Dio e del prassimo, forma di ogni perfezione, e fedelissima espressione della divina volonta. Ne' passi poi della vita di Cristo in tuto quel tempo che precedette la sua predicazione, si contemplano tutte le virtù proprie non meno dello stato comune del Cristiani, che dello stato religioso: tali sono i l'unultà nell'incarnazione, la poverté e la mortificazione nella natività, l'abbidiemza nella fuga in Egitto, il distacco dai parenti per annoce della gloria di Dio nella disputta al Tempio, la fuga di ogni vana gloria nella vita occulta che condusse per ben trent'anni nella casa de' suoi genitori, ec. (1). Alle quali meditazioni o considerazioni giova intrametterna alcuna più speciale in sulla vita religiosa per informazione, se l'Esercitato sia un religioso, o faccia gli esercizi per deliberare della sectla dello stato.

Conciossiaché poi ne si possano evitare le colpe e le inordinate affezioni, ne si possa acquistare l'altezza di tutte queste preclare virtù senza combattere, perciò qui si comincia a meditare il regno di Cristo colla similitudine d'un terreno regno

da conquistarsi l'armi alla mano.

Venendosi poi alla vita pubblica cd apostolica del Salvatornostro, si dà la meditazione in prima de'due stendardi, e appresso delle tre classi di tomini, e successivamente de'misterj della vita pubblica del Redentore, cominciandosi dall'ascita di Nazaret al Giordano e al deserto, contemporaneamente alla qual meditazione comincia l'elezione dello stato, o di quella cosa di ciu si vuolt trattare (o).

Le quali meditazioni si possono anco acconciare in modo che sieno proprie della sola vita religiosa, se di questa sola trattar si dovesse.

Dopo di ciò vicne conchiusa l'opera della elezione e la seconda parte degli esercizi.

16. La terza parte clie sussegue, non lia altro acopo particolare, che di confirmare la buona elezione già fatta nella seconda parte, ottenendo anco da Dio e da Cristo grazia e forza di poterla mandare ad esecuzione.

Al quale intento, quest'ultima parte segnita a meditare Cristo Signor nostro nella sua vita pubblica, e propriamente la sua passione, colla quale l'Uomo-Dio compi e suggellò la

<sup>(1)</sup> Le stesse virtà che illustrano la vita religiosa, debbono adornare la vita comune de' Cristiani, con di più l'assistenza più speciale de'.genitori, la sommissione, ed altre speciali pratiche virtuose.

<sup>(2)</sup> Avendosi a deliberrae anco sulla scelta della vius sacerdotale, e per conseguente dell' pastolice (giacobè eggi sacerdotale convier che sia un ministro della Chiesa pronto, chiamandolo casa, ad assumera il carico del "papatolica via), si paterbeb premettere e interpore qualche considerazione o meditazione su di Cristo sacerdote, sulla dignità, sulla gratia, e sulla perfezione della sita sacerdotale al tempo del Vangelo.

grano opera addossatsgli dal celente Padre. e come Sacerdote immolò la vittima accetteorle: contemplasi finalmente la sua gloriosa rizurrezione e il suo amore verso la Chiesa, il nostro fine a pieno ottenuto, a pieno realizzato nel divino nostro modella. Costa e coll'esemplo della fortezza nel patire, e col perpetuo gaudio susseguento, si cerca di rinforzare l'animo di chi si esercita, il quale dee implorare altresi di continuo, mediante oraziono intensa, la granta alla perfezione a cui aspira.

Da questa breve tela degli esercizi, la cui serie sporremo nel secondo libro, l'Esercitatore già può intendere com egli dee maneggiarli e condurli, e modificarli senza sconcio.

# CAPITOLO IV.

DEL DISPORRE CONVENEVOLMENTE COLUI GHE RICEVE GLI ESERCIZI.

17. Venendo ora a indicare gli uffici del perito Esercitatore, il primo si è quello di disporre con opportune informazioni l'animo di colui che riceve gli esercizi.

18. L'Esercitatore adunque dec primieramente (1) far conoscere a chi s'esercita che cosa sieno gli esercizi, e quali Le disposizioni opportune che dee avere chi vuol cavarne buon frutto. Al che gli varrà l'istruzione seguente:

# 'ISTRUZIONE I.

Sulle disposizioni necessarie per cavar profitto dagli esercial spirituali.

1.") Col nome di esercizi spirituali s'intende ogni modo di esaminare la propria coscienza, di meditare, di contemplare, di pregare vocalmente e mentalmente, e di fare altre tali ope-

<sup>(1) »</sup> Da questo raccoglieras in luogo segregato, oltre molt'altri vanlaggi, « se a hanno p'uncipalmente questi tre, come dice a. Ignasior i.º che esclusi gli amici e l'amegliari, e i negori non ordinati trittemente al culto di Dio, « l'uomo merità da Dioa tesso più grasis 12.º che l'uomo avendo l'intelletto men distratto in più eggetti, ma raccolto con ogni suo pensiero in un solo, in quello di dare ossequio a Dio creatore, e deliberare intorno la saltate dell'amina, può com maggiori liberta e acidenza adopterare le naturali potenze a trovare quanto cerca con tauto ardore; 5.º che l' assima più attorna segregata e solisirarà, più acorona segregata e colisirarà, più acorona s'ende acconsica disposas « cercare, e da dibracciare il suo Creatore e Signore: a cui accostandosi, meglio viene ricerendo i doni di sun divina bonda i sun divina bonda sun divina bonda i sun divina bonda divina divina bonda divina divina bonda divina bonda divina bonda divina

in nessuna maniera rimuovere. Non prescriva egli il modo o il termine dei doni di Dio; perocche oltre esser cosa indecente, che la creatura tratti in tal guiss col suo Creatore, in primo luogo egli priva sè stesso di beni inestimabili, che il Creatore forse gli aveva destinato; di poi, quella sua vitia, illiberalità, ingratitudine e cecità verso Dio, gli merita for-sanco di venie privato in pena d'essa di que' doni stessi che egli vorrebbe ottenere. Dee in quella vece ricordarsi e altamente imprimera il gran-detto di s. Iguazio, che « mirabi». mente viene ajutato dagli esercisi colni, che accostandovisi « con animo grande e liberale, offerisce tutto il suo amore e

tutto il suo arbitrio al suo Creatore, acciocchè egli solo il Creatore disponga di lui e di tutte le cose sue, e gli mostri

« iu che meglio il possa servire secondo il sno beueplacito ».

7.) Abbia confidenza in chi gli dă gli eserciți, nou come in persona dotta e savia, ma come in ministro di Dio; e si affidi nelle sue mani colla semplicità di un fancinilo, avvertendo alle parole dis a Pietros Sicut modo geniti infantes sine dolo lac concupicate, ut in co creatoti in satutem (L Petr. IL.) Niente dunque egli celi, o dissimuli; apra il suo conce; manifessi anco l'esisto delle meditazioni, le difficolità, le consolazioni: e sia in tutto obbediente a chi lo dirige; giacehê quella sua umbidienza è cerro efficacissima ad ottenergii le grazie che gli abbisognamo dal Siguore. E ancora ciò che dice il direttore lo intenda e interpreti sempre in buoqa parte, e con somma bauervolenza (1).

8.º) Finalmente gli è raccontandato di osservare con puntualità l'orario (2) che gli verrà prescritto, e le regole che di

#### ORARIO.

<sup>(1)</sup> Allo stesso modo l'Esercitatore si ricordi dover egli interpretare nel seoso migliore i detti di colui che se gli esercizi sotto la sua direzione, come esige la carità e la prudenza.

<sup>(2)</sup> L' Esercitatore recherà seco l'orario in questa prima istruzione, e lo lactierà a chi viene esercitato. Egli lo comporrà io modo, che possa essere adattato alle forze della persona che si esercita. Si pone qui uno distribuzione di ore, la quale potrà esser modificata secondo le circostanze.

<sup>12 — 12 1/2</sup> alzarsi; = 12 1/2 — 1 1/2 primo escrezzio; = 1 1/2 — 1 3/4 esame della meditazione; = 1 3/4 — 2 scrivere i lumi ed i proponimenti = 2 — 5 riposo;

vario in mano gli verranno comonicate: dipendendo in gran parte il buon riescimento degli etercizi dall'ecattezza posta anche nelle picoole cose, le quali se sono piccole presa ciascuna in singolare, riescono non di meno grandi e importanti nel loro complesso.

19. L'esercitatore comunicherà tutte o in parte queste regole a chi s'escreita, secondo che vedrà poter essere ben portate dalle forze del medesimo; il quale non si dec però atterrire, specialmente sul principio; e gliene potrà lasciare auco

<sup>5 — 5 1/2</sup> levaisi; = 5 1/2 — 6 1/2 secondo esercizio; = 6 1/2 — 6 3/4 esame; = 6 3/4 — 7 scrivere i lumi e i proponimenti;

<sup>2—8</sup> eleberre od ulire la anna mosa; il lempa che avana dall' ulire la anna messa si impigli a nella considerazione delle intrusioni riceuse (a), o in mella considerazione delle intrusioni riceture (a), o in mella considerazione al si 4, — 9 per gli ascutive (a), o in mella considerazione al si 4, colazione; p. 8 14, — 9 per gli ascutive considera e a mella considerazione considerazione la considerazione la considerazione considerazione considerazione considerazione al considerazione cons

<sup>11 1/2 — 1 1/2</sup> pratan e riposo; = 1 1/2 — 2 vespro e compieta per gli sacerdoti; per gli aliri leggere e considerare le intruisoù, avreor ceti. Lare la teza parte del rossiro di Maria Vergieso colle lisusie; = 2 — 2, 20 leggere, o considerare le intruisoù, o qualche pia lettura; = 2, 20 — 2, 50 preparara i al querte escrecisie; = 3, 26 — 3, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 5, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 5, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 5, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 6, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 6, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 6, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 6, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 50 il querte escretisie; = 3, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65 — 7, 65

<sup>4 — 4 5/4</sup> per gli sacerdoti recitare mattutino e landis per gli altri resrecitarsi in uno de tre modi d'orare; = 4, 45 — 5 1/4 riposo; = 5, 15 — 6, 15 il quinto sacercizio; = 6, 15 — 6, 35 dieti minuti d'estame e dicci occupati a scriere i lumi e i proponimenti; = 6, 35 — 6, 45 esame vespertino; = 6, 45 — 7, 15 conderenza cel Direttare, e poi cena, ricreszione e riposo.

<sup>(</sup>a) Essendo loderole costume che l'ascerloli non crichrino primă d'arer faita la loro confessione, avviene che qui abbino una meri ora di tempo da impiegare un l'esse proprieta de l'acquisioni ricevule. Quando poi conitciano de la comparti de la confessione del confessione de la confessione de la confessione de la confessione de la confessione del

memoria in iscritto, acciocche le consideri, e tragga poi sopra di esse l'esame particolare che si dirà (1).

(1) Nel libro intitolato Enchiridion piarum meditationum etc., auctore primum Joanne Busaco S. I., nunc demum permultis meditationibus auctum ctc. Parisiis 1654, p. 347, si legge così:

Notandum, quod licet exercitia magnopere prosint tum malis ad correctionem, tum bonis ad virtuis progressum; tamen nonnullis haec out nullius, aut admodum modicoe frugis, esse contingit, iis nempe

1.º Qui ea silscipiunt, nescio quo lumanae prudentiae ducti consilio, nec honc in progressu intentionem sinistram emendant, nec purificant.

 Qui nonnihil laboris et difficultatis occursurum in exercitiis suspicantes, animo despondent, et desperato omni fructu, de discessu assidue cogitant, aut animum foris quolibet modo possint, divertere conantur.

3.º Qui ordinem exerciti quotidiani non attendentes, observantiam ejus parum aut nihil, onniaque perfunctorie, nisi forte curiosum quid et segsum oblectans, nacti fuerint, exequantur.

4.º Qui plus ingenio suo et industriae quam gratiae Dei innituntur, et proprio judicio plus aequo tribuentes, Directorum qui ad id muneris a Deo

vocati sunt, et eorum directioni deputati, monitis et consiliis non acquiescunt.
5.º Qui occultato et quosi clausso ostio conscientiae sune degunt, non aperientes cor suum Directori, cum'ingenuo candore et simplicitate christiana.

6.º Qui bono animo et feliciter exercitia ouspicantur, sed post dies ail quol tadio et otropre menti sepacent, remissoue fevrore seguiter operature satis hobentes se confessionem generalem premitiste, parum solliciti quomodo, quibusse mediis se post have inmunés a peccato et recidivo praestare quanti, ne vitae quidem agenda formulam instituere et praescribere curvantes, aut si dispum agent, absque proposito et voluntate exequentif, quoi se recessioneste et curvantes for describure.

7.º Qui peractis exercitiis acceptae gratiae immemores et penitus ingrati, nunquam proposita scripta legunt, nec ullatenus implere laborant.

Per quelli che lisuno fatto altre volte gli esercizi e aruto la precedente istruzione, potrebbesi far uso della segnente tavolotta, lasciandoglicla in camera stampata.

# CONDITIONES

# A QUARUS PENDET FRUCTUS SS. EXERCITIONUM.

1. Solitudo, cogitationis cum upius lucis privatione.

mentis cum cujusvis alienae, licet piae, cogitationis exclusione.

II. Castigatio corporis per temperantiam in cibo; potu, somno.
volunturias gustus, tactusque afflictuones.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

# CAPITOLO V.

UFFICE DELL' ESERCITATORE CIRCA I MEZZI ESTERNI DI RACCOGLIMENTO.

20. Tocca all Esercitatore il provvedere a mezzi di raccoglimento. Fra questi (dopo il proposito e la cura che dee averchi s'esercita del raccoglimento interno) è da riporsi il luogo solitario e segregato.

21. Egli è desiderabile che vi abbiano delle case fabbricate a posta per l'uso degli esercizi spirituali, e offerendone la divina provvidenza l'occasione, apparterrà a superiori a cui spetta l'assumere tali opere, il concertarne il disegno con tutte le comodità agli usi de santi esercizi convenienti.

22. Se chi vuol esercitarsi si riceve in alcuna delle case non fabbricate o destinate appositamente agli esercizi, convertă che gli si assegni una stanza delle più appartate e quiete (1).
23. È ufficio dell'Esercitatore l'osservare che nulla mauchi

.

coram Deo et sanctis — per instantem orationem.

coram teipso — per internum tui contemptum.

11. Profunda sui humiliatio | coram hominibus — manifestando te to-

tum Directori, exercendo externos actus humilitatis, modestiam externam continuo observando.

IV. Animi constantia in fidelissima observatione omnium quae praccepta sunt.

V. Praeparatio cordis per ardentem sitim salutis et gratiae. genorosam sui ipsius oblationem ad omnem Dei voluntatem.

(1) Tocca alla prudenza e alla liberaliti del Superiore il provvedere, che col voler alleggerire la casa dalle spese, non si venga a diminuire il nuuero di quelli che si esercisino. Nulla vi abbia in ciò di sordido. In generale si può non ricustare quando viene offerto quelche compenzo principalmente da ricchi; o pyre fissare una tassa comune, che cuopra le spese nelle case biogonose.

di ciò che occorre nelle stanze di quelli che si esercitano (1), perocchè ogni cosa è cagione di disturbo.

24. Disporrà in modo tutte le finestre della stanza, che sia quasi oscura, sopra tutto durante la prima parte (2), ecetto il tempo in cui l'Esercitato legge o mangia. Vedrà pure che le finestre e il cortinaggio sieno tali che senza sforzo si possano parire più o meno senza rumore, e fermare a mezzo senza che ne segua shattimento.

usare di questo sinto a maggior vantaggio di chi s'esercita (3).

26. Quanto al vitto si cerclu dall'Esercitato che cosa vuole
che gli si prepari, e gli si porti ciò che desidera.

27. Durante il corso degli esercizi può esser nille di mandare qualche pia e discreta persona a tener compagnia a chi sesercita, durante la ricreazione dopo il pranzo, o dopo la cena, specialmente nel tempo dell'ultima parte, massime se chi si esercita l'addimandasse. Dovrà però chi viene a ciò mandato non tenere che de' discorsi utili, e di cose spirituali, conformi non tenere che de' discorsi utili, e di cose spirituali, conformi

<sup>(1)</sup> Sarà buona cosa che l'Esercitatore abbia la nota di tutte le masserizie che debbano trovarsi nella stanza di quelli che si esercitano, acciocchè egli possa subito riscontrare se nulla manchi.

<sup>(</sup>a) Nell'ultima parte, alla meditatalore della rimerzzione di Greis Signor mostro conviene aprire tutte le finestre e farla in piena luce; e si può parimente dari Bogo alla luce in tutte le altre meditataione dell'incareatione e in qualche altra l'Eserciatore poirt consigliare a lacciar entrare più o meno di luce, come verirà meglia convenire all'affetto di mesitita, o serio o lieto, di cui giova che sia occupato lo spririo di chi i o'sercita.

<sup>(3)</sup> Talora giova deputare al servigio di chi si esercita persona a lui gradata, e con cui abbia confidenza; il che però è da lasciarsi a determinare alla prudenza dello stesso Esercitatore, se il Superiore noo crede il contrario.

28. Avviserà anco chi s'esercita delle seguenti cose, che potrà lasciargliele in iscritto acciocche le consideri.

## ISTRUZIONE II.

## Sul raccoglimento.

1.7) Darante la prima parte degli esercisi, chi s'esercita rimuorerà tutti i pensieri che possono cagionare gaudio, come a modo d'esempio il mistero della risurrezione: perchè tali pensieri impediscono l'affetto che si cerca in questo tempo, che è compunione de peccai, tristezza e lagrime (2).

2.º) Per la stessa ragione giova che si privi in quel tempo della luce, che s'astenga dal ridere, e da parole moventi il riso.

3.) Evit anco di riguardare alcuno in faccia, se non forse per salutare.

4°) Non legga altro se non quello che gli dà l'Escreitatore in iscritto, o che gli permette di leggere; e nè pure tenga in istanza altri libri, eccetto il Breviario, se è sacerdote, e quelli che gli saranno dati (3).

5.7) Ne pure seriva se non i hmi ricevuti da Dio nella meditarione, o pratici, come sono i dostieri santi e gli impulsi avuti a saute deliberazioni, o teoretici, come sono certe verità evangeliche sull umità, sul dispregio del mondo, sulla pazienza ec.; ne il faccia per altro fine che di edificare sò stesso e di conservar memoria delle grazio di Dio e de propositi fatti e ciò non a gnisa di ragionamenti; e ogni cosa ridotto in succo, con brevità e semplicità. Ne in ciò dee stan-carsi di troppo; o affezionaria i a presto lavoro in modo do occupare nello scrivere il tempo destinato ad altre occupazioni. Può scrivere anorca il suo ceame di coscienza.

6.º) Proenri finalmente di aggiungere qualche soddisfazione o penitenza.

<sup>(1)</sup> Perciò nelle case dell'Istituto a conversare con chi fa gli esercizi, non si mandi mai alcuno estero.

<sup>(2)</sup> Cominciando poi i misteri della vita di Cristo nella seconda parte, i pensieri si volgano unicamente intorno ai misteri che si meditano, o intorno a quelli che si hanno gia meditati.

<sup>(3)</sup> Vud. n.º 51.

# CAPITOLO VL

# UPFICJ DELL'ESERCITATORE CIRCA L'ESAME DI COSCIENZA E LA CONFESSIONE.

29. L'Esercitatore durante le considerazioni o meditazioni del fondamento visiterà chi si esercita almen due volte (1).

30. Durante le considerazioni o meditazioni sul fine dell'uomo, l'Esercitatore indicherà il modo di fare l'esame generale di coscienza, che procederà per cinque punti.

#### ISTRUZIONE III.

Sulla forma dell'esame generale della coscienza.

Facendo questo esame giova non poco procedere per i cinque punti che seguono':

1.º) Rendere grazie a Dio pei beneficj ricevuti.

 Domandare a Dio grazia per conoscere e liberarsi dai peccati.

3.º Esaminarsi de peccati commessi nella vita passata o in tutta o in parte, secondo l'estensione della confessione che s'intende fare.

4.º) Dimandar perdono a Dio de peccati conosciuti.

Fare il proponimento di emendarsene colla grazia divina — Pater noster.

<sup>(1)</sup> Sia diligente l'Exercitatore in visitere chi fa gli esercii ad on de-terminats. Sul principio gioverà che visiti chi s'esercita anche do e più volte il giorno per la novità della cosa, e che gli porti sempre quache cosa di scritto. Coa lure le visiti anche più volte al giorno alla secondo parte durante il tempo della elezione. Cogli usonini gravi e spirituali porti anece stateneri di visitatti per qualche gromo, come verda meglio. — Gli domanderà come passarono le cose dopo l'ultima volta che il vide, come insciscono gli eserciti fatti, che mosioni ebbe, e a quai punti. — Lo esortetà alla patienza e alla longanimità, se fa biogno, sopportando la fattica e il tedio, e perseverando a battere alla porta della dività misericordiia, che viene aperta s' costsunii zi moromi forciti, esperate cam, quai coniti et an anchalet (Ilahea. Il). E non mostri mi d'aver sinistra opinione di lui; seni di sperar sempre bene e moto in Dio ç riandicoleto non si consensese lone.

## ISTRUZIONE IV.

Sulla materia dell'esame generale.

31. Unitamente a questo modo di esaminarsi, generalmente rinscirà tutle lasciare a chi lo desidera o n'abbisogna, le due tavole del decalogo con alcune domande e osservazioni a ciascun comiadamento, come mostra, a ragion d'esempio il seguente

# INTERROGATORIO PER FACILITARE L'ESAME DI COSCIENZA.

PRIMA TAVOLA

PRIMO PRECETTO.

le sono il Signore Iddio tuo: non avrai altro Dio avanti di me

FEDE. - Ho io avuti pensieri, o fatte parole contro la fede, o anco ascoltate con consenso o piacere? - Sottometto il mio intelletto a tutte le cose della fede ed all'autorità della santa Chiesa? - Quali dottrine amo? - Quai libri leggo? -Sono amante di novità profane? - Con quali nomini e di che fede tratto? - Mi dirigo nella mia vita con un lume soprannaturale, o solo dietro a principi umani? - Mi sono arrossito di mostrarmi nelle parole e nella vita discepolo di Cristo? -SPERANZA. - Ho confidato più nelle forze umane che in Dio? - ne' danari, in me stesso, nella perizia o nel potere di altri uomini? --- Ho usato qualche superstizione? -- Ho troppo confidato in divozioni poco solide? - Ho presunto della divina misericordia? - Ho diffidato di essa? - Sono stato pusillanime in quelle cose dove doveva grandemente sperare in Dio? - Qual fiducia ebbi nell'uso de sacramenti? - nelle promesse di Cristo? - CARITA'. - Ho apiato Dio sopra tutte le cose? - Il mio amore fu efficace in modo da far sempre quelle cose che Iddio volle, e in quel modo nel quale egli le volte? - massime nella mia vocazione? - sacerdotale? - religiosa? - pastorale? ec. - Oltre il Dio vivo, mi sono io formato qualche idolo fra le creature, cose, o persone, ricchezze, onori, piaceri? - Ho dato a Dio ogni onore, o ambitone una parte per me? - Ho attribuito a Dio tutto il frutto del sacro ministero? - Quanto e come attesi all'orazione alla quale sono

obbligato per me stesso, e pel mio prossimo? - nominatamente rispetto alle ore canoniche, al santo Sacrificio, al culto del SS. Sacramento, della B. Vergine, de' santi? - Ebbi zelo per Iddio, contro il peccato? - e com'è il mio zelo, santo. genuino? ec. - Mi opposi forse per invidia, gelosia, superbia, alle dottrine o alle opere altrui confacenti alla divina gloria? -Operai le cose sante per interesse terreno, vanità? - o con ipocrisia? - Commetto mai la gran colpa del sacrilegio? o nella mia persona - profanando il sacerdozio colla trasgressione de sacri cauoni? - cagionando mormorazione contro il clero? - o ne' luoghi sacri, sia con ommissioni, sia con azioni? - o nelle cose sacre, ricevendo i sacramenti indegnamente e irriverentemente? - o amministrandoli essendo indegno, o agl' indegni, o indegnamente? - profanando i sacramentali, i vasi, le vestimenta sacre? ec. - le reliquie? le immagini? - commettendo simonia?

# SECONDO PRECETTO.

## Non nominare il nome di Dio in vano.

Ho bestemmisto? — ingiuriato o vilipeso Dio, o i saui, o le cose ante, colle parole? — o pronunciato qualche schron inconveniente sulle persone o cose di Chiesa, sulla religione, o abusato di qualche passo della sacra Scrittura? — Ho pectento nulla relativamente a giuramenti? — a voti? — Ho mormorato contro la provvidenza divina nelle diagrazie? — Ho mocniesato Cristo celle parole; od ho avuto rossore di farlo? — Ho lodato, e ringraziato Dio, e fattol conoscere agli uomini? — Ho predicato la parola di Dio, essendo sacerdote? — e in istato di grazia? — in modo degno, non adulterandola, non accomodandola alla sapienza della carne? — senza rispetti ne riguardi umani?

#### TERZO PRECETTO.

# Ricordati di santificare le feste.

Ho celebrato, o assistito divotamente alla santa Messa, alla parola di Dio, e alle altre fuuzioni della Chiesa ne giorni di domenica o di festa? — Ho lavorato senza assoluto bisogno e permesso de superiori aci giorni di festa, ovvero fatto clie altri lavorassoro? — Ho passate le feste in ozio, iu peccati, in giuochi, nelle bettole, alla caccia, visagiando senza necessità? — Ho rotti i digiuni comandati e l'astinenza delle carri senza ginsta e legittima cansa? — Essendo sacerdote o religioso, ho dato buon esempio nell'osservanza di questo precetto? — Essendo pastore, con qual cara ho provreduto che il mio popolo sautifichi le feste? — Ho impiegato in onor di Dio anco l'altro mio tempo, d'ogni parte del quale dorrò rendergli cotto, come pure d'ogni parte, — Ho atteso al lavoro? — agli studi della mia professione? — L'ho consumato in conversazioni vane? ec

# SECONDA TAVOLA CONTENENTS I DOVERI VERSO GLI DOMINI.

QUARTO PRECETTO.

Onora il padre e la madre, acciocché tu viva lungo tempo, e ti sia bene sopra la terra.

Ho io portato odio ai genitori, saperiori ecclesiastici, o temporali, e desiderato loro la morte? - Gli ho ingiuriati, minacciati, battuti, disubbiditi, massime quando mi comandavano di andare in Chiesa, ai sacramenti, di lasciare le compagnie cattive, di evitare il male? - Gli ho ajutati ne loro bisogni? - Ho io mancato della debita ubbidienza e osservanza a' genitori, o verso il principe o le pubbliche autorità? - Come tratto la moglie? - Ho trascurato di educare cristianamente i figlinoli e dipendenti colle parole e coll'esempio? - Ho dato loro malo esempio colle parole, co' fatti? - gli ho anche indotti al peccato? - Ho loro insegnate le orazioni, e condottili alla dottrina cristiana, e alle sacre funzioni? - Ho procurato di torli giù dall'ozio, dando loro qualche onesta occupazione? - gli ho corretti con ira, o non gli ho sgridati quando offesero Iddio? - Ho mautenuta la pace nella famiglia, sopportati i difetti de' famigliari con pazienza e con prudenza? -Ho osservati i precetti della mia sunta madre la Chiesa? i digiuni? ec. - Essendo io sacerdote, ho dato scandalo per insubordinazione? - Essendo pastore, ho eseguito i dovori di buon padre, buon superiore, buon maestro verso il mio popolo? - Qual vigilauza, fortezza, prudenza, assiduità in oppormi agli scandali? - in pascerlo colla parola? - in ammonirlo e istruirlo anco privatamente? — in pascerlo co sacramenti? nella cura della gioventù e de' genitori? — de' poveri? — degl'infermi? Qual uso fo del danaro? — V; ha in casa mia, ne' doniestici, congiunti ec., cosa che possa spiacere a Dic? — o non edificare gli uomini? — Sono io staccato dal-'amor carnale ed umano a' consangninei? ec.

# QUINTO PRECETTO.

#### Non ammazzare.

Ho peccato coll'ira? - Ho portato odio? - Ho cercato di vendicarmi, augurato la morte o altra disgrazia temporale e spirituale al prossimo, o anche a me stesso? - Ho mangiato e bevuto intemperantemente, sino ad offendere la salute od ubbriacarmi? - Ho posto me o altre persone in pericolo della vita senza bisogno? - Colle parole e cogli csempi ho dato scandalo e tirati al male i prossimi? - Ho mormorato, palesando i falli e i peccati altrui senza necessità, o peggio inventando calunuie per iscreditare le persone, o uditi con compiacenza somiglianti discorsi? - Ho giudicato temerariamente del prossimo? - Ho avuto troppa cura della mia vita e salute? - Anco quando i miei doveri sacerdotali, - pastorali, - religiosi volevano da me maggior generosità? -Ho nociuto a me stesso coll'aver poca cura della mia eterna salute? - poca vigilanza? - abuso di grazie? - negligenza nello studio? - rifiuto della verità per superbia?

#### SESTO E NONO PRECETTO.

# Non fornicare. - Non desiderare la donna d'altri.

Esame sopra tutte le impurità, pensieri, immaginazioni, desideri, parelo, opere, occasionir con me stesso, e con altri; almeno approssimativamente cercare di saperne il namero e le circostanze principali. — Sono stato maestro di malizia agli altri, massime agli innocenti? — Tengo in casa statue, quadri, libri , persone, conversazioni impudiche? — Ho incitato me stesso od altri alla disonesta con canzoni, teatri, balli, vestiti, letture, regali, seduzioni, minaccie? ec. — Ho cercato le compaguie pure ed oneste, ovvero de' compagni liberi? — Indotto e guasto dalla turpe passione, ho io avversione e secreto odio a

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

quelle persone che coltivano la purità, e fo io loro o direttamente o indirettamente la guerra? — Essendo sacerdote, ho fatto io tali cose da profanare sacerllegamente me stesso? — Essendo religioso, ho infranto i voti?

#### SETTIMO E DECIMO PRECETTO.

Non rubare. - Non desiderare qualunque altra cosa d'altri.

Ho tolto altrui danari, generi, merci o simili? — Ho fatte ingiastamente le portioni delle derrate col padonoe? — Ho mancato di lavorare colla debita diligena e attenzione per non danneggiare il padrone o guastare il lavoro? — Ho usate frodi nel giuoco, nel vendere o comperare cheechessia colle misure, co pesi, colla qualità, colle mouete, colle bugie? — Ho nitogo a pagarle? — Ho mosse liti ingiuste? — Tenuta per me la roba altrui? — Dato mano ai ladri o fraudatori? — Avendo debiti da pagare, iuvece di risparmiare, ho scialacquato, non voluto pagare, o protratto il tempo? — Ho affetto disordinato alla roba? — Desidero l'altrui? — Debbo nulla a nessuno? — Ho invidia del bene del prossimo?

# OTTAVO PRECETTO.

# Non dir falso testimonio contro il tuo prossimo.

Ho giurato il falso? — Ho il vizio della bogia, massime dannosa? — Ho il vizio di asserire continuamente il vero e il falso con modi simili al giuramento? — Ho mantenute le promesse fatte a chiechessia, e specialmente bo adempiti i voti fatti a Dio? — Ho osservato il segreto commessomi per sigillo ecclesiastico, o naturale?

32. Che se intorno al fine si occupa più d'un giorno, avvi tempo di counnicare a chi d'escritia anche il modo di fare l'essue quotidiano particolare, che prende di mira un vizio o un difetto solo; e si dec cominciar da quello, che è principale, passando poi ad un altro; e conosciuti e svelti alueno in parte i difetti, si prendono a ripassare le singolari virtù di cui più l'onon abbisogna (1).

<sup>(1)</sup> Questo esame particolare che si comincia ne' santi esercizj è utilissimo poi a praticarsi nel corso di tutta la vita.

# ISTRUZIONE V.

## Sull'esame particolare.

- 1.º) Al mattino, quando l'nomo si alza da letto, proponga una custodia diligente di se stesso circa quel peccato o difetto di cui cerca l'emendazione.
- a.) Al mezzodi, o prima d'andare a pranzo, iuvocata da Dio la grazia di ricordarsi e di conoscere quante volte egli è caduto in quel difetto, e d'astenersene per innanzi, faccia la prima discussione, trascorrendo tutte l'ore del giorno da quando s'èlerato fin allora; e noti quante volte sia caduto; proponendo d'usare maggior fortezza e vigilanza pel resto del giorno.
- 3.°) La sera farà allo stesso modo la seconda discussione.
   4.°) Ogni qual volta gli avvicne di ricadere in quel difetto,
- 4.") Ogni qual volta gli avviene di ricadere iu quel difetto, porti la mano al petto, dolendosi di quella caduta, il che egli può far auche in presenza d'altri, seuza che essi se ne avveggano.
- 5.º) La sera, e dopo fornito l'esame del difetto particolare preso a combattere, aggiunga l'esame generale della giornata.
- 6.º) Faccia un altro esame particolare sull' osservanza esstat di tutto quanto gli viene prescritto dall' Esercitatore, quando non si possa asseguare a questo esame particolare altro tempo. E noti le maucanze contro le regole e prescrizioni ricevute nel seguente modo (1).

|       |       |         |           |       |       |       |     | _      |
|-------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------|-----|--------|
|       |       |         |           |       |       |       | _   | -      |
|       |       | •       |           |       |       |       | -   |        |
|       |       |         |           |       |       |       |     |        |
|       |       |         |           |       |       |       |     |        |
|       |       |         |           |       |       |       |     |        |
|       |       |         |           |       |       |       |     |        |
| irate | alcun | e lince | , ciascun | delle | quali | scrve | per | l' esa |

<sup>(1)</sup> Questo modo non si dia in iscritto, ma solo a voce.

di uu giorno, noti le mancanze del primo giorno con altrettante lineette o punti, come si vede qui sopra.

Di poi raffronti il numero delle mancanze del secondo giorno con quelle del primo, osservando che cosa v è stato d'emendazione.

In terzo luogo, raficonti le mancanze di una settimana l'una coll'altra, a veder di nuovo qual vantaggio egli abbia riportato, e a mettersi seupre più in impegao di esser accurato osservatore di tutto ciù che viene prescritto, anche delle cose minime, eziandio che moleste, pigliando questa molestic come un genere di penitenza, che assai gli giova a placare Iddio (1).

33. Se l'Esercitatore visita una terza volta l'Esercitato, durante il fondamento, o subito dopo, lo disponga alla confessione generale di tutta la vita, o cominciante dall' ultima volta in cui s' è confessato generalmente.

#### ISTRUZIONE VI.

Sull'utilità della confessione generale (2).

I vantaggi principali della confessione generale durante gli eserciri prirituali sono: 1. \*I maggior dolore che si vuole eccitare inel peccatore in occasione di confessarsi generalmente, onde gliene viene merito e aumento di spirito. 2. \*Dalle meditationi che si fanno sui peccati e sull'altre verità etterne si trae più lume a conoscerli e vederne la malizia: onde en nasce pare merito e forza. 3. \*L'ucomo così confessato generalmente è poi più hen disposto a ricevere la santissima Etacaristia con abbondanza di grazie. 4. \*Serve la confessione generale a riparare alle confessioni mal fatte, e a quelle di cui si dubita. 5. \*Tro-vasi maggior pace di coscienza, dopo tali confessioni fatte con diligenza (3).

<sup>(1)</sup> Se si riserbano la sera questi tre esami, il particolare del vizio, il generale della giornata, e il particolare dell'ospervanza delle prescrizioni durante gli esercizi, converzà assegnar loro almeno una mezi ora di tempo.
(2) Questa intruzione si ommette quando non si trova bene che l'Esercitato faccia la confession generale.

<sup>(3)</sup> Si avverta di nou permettere troppo facilmente la confessione generale agli scrupulosi che l'hanno già fatta, e che, senza ragion fondata,

34. La confessione dee terminarsi dopo l'ultima meditazione della prima parte. Laonde se si tratta di una confessione lunga da prendersi in più giorni, si potrà comincire dopo la meditazione dell'inferno, dividendola ne' giorni che rimangono, ma si provvegga che l'assoluzione sia differita fino dopo la predetta meditizzione.

35. Molte volte è meglio che l'Esercitatore non ascolti la confessione, se pure non lo brama per sua divozione chi fa gli esercizi, o non ci avesse altro sacerdote più opportuno (1).

# CAPITOLO VII.

UFFICI DELL'ESERCITATORE CIRCA LE MEGITAZIONI E LE CONTEMPLAZIONI (2).

- 36. Circa la meditazione, gli nffici dell'Esercitatore sono tre:
  1.º l'insegnare a farla a chi non sa; 2.º il proporne i punti;
  3.º il dirizerne l'esito.
- Quanto all'insegnare il metodo del meditare, cominci dopo d'aver dato a chi s'esercita le istruzioni indicate.
- 38. Gioverà perciò che snoccioli alquanto i punti della me-

non se n'accontentano. Geueralmente chi ha fatto bene la coofessione generale altre volte, basta che cominci la confessione sua dall'ultimo tempo in eui sì confesso generalmente.

<sup>(1)</sup> Tra le persone di cui si può disporre in casa, giova che il Superiore lasci la libertà all'Esercitatore di scegliere il sacerdote che dee udire la confessione di chi s'esercita, a meno che questi ooo ne bramasse uno determinato.

<sup>(</sup>a) Fra la mediassione e la contemplazione non si pone altra differenza se non questa, che in medita sua più del discrora della regione, passasodo da una cosa sil altra, e argumentando; e chi contempla usa più dell'intatialo; autori dell'intatialo; autori qual media media dell'intatialo; autori auto

ditazione preliminare, e se la persona è rozza nelle cose spirituali, quasi la faccia egli insieme con essa; giacchè quella meditazione dee servire di una certa esortazione solida a far

con impegno gli esercizi.

35. Sulla fine del fondamento (chè è più tosto considerazione che meditazione e ha per iscopo principale il ben convincere l'intelletto della grande verità che contiene), ovvero in occasione di dare la materia della prima meditazione del peccato, l'Escretistore cominecrà a insegnare il metodo del meditarione per non aggravare e imbarazzera la mente di chi s'escretia, ma un po' alla volta; lasciando che l'escretiato riduca alla pratica quello che viene imparando, nè tampoco facendogli presentire ciò che gli dirà in appresso.

40. Coll'occasione adnique di proporre la prima meditazione sul peccato, pnò dargli le regole circa la preparazione rimota dell'orazione, ed altre avvertenze esterne, che si ridu-

cono alle seguenti:

# ISTRUZIONE VII.

# Sulla preparazione rimota alla meditazione.

- 1.º) Dopo coricato, prima di prender sonno, per tanto di tempo in quanto si reciterebbe una salutazione angelica, pensi all' ora in eni dee alzarsi, volgendo brevemente nell'animo i punti della futura mediazione.
- 2.9 Sregliato la mezza notte, tosto escludendo ogni altro peniero, applichi l'animo sno a ciò che dee meditare-o contemplare in quell'esercizio; e a maggior vergogna e confusione di sê, immagini di essere simile ad un cavaliere, il quale arrossisce dinanzi al suo giusto e generoso re e a tutta l'elctu sua corte, siccome convinto di aver gravemente mancato contro la persona del suo signore, dal quale era stato colmato di benefizi, e di molti e di grandi doni.
- 3.6) Nell'esercizio dell'anrora, parimente pensando a peccati commessi, figuri sè stesso carico di catene e già prossimo a comparire al cospetto del sommo Giudice qual reo di morte. Si vestirà con questi pensieri o somiglianti (1).

<sup>(1)</sup> I numeri 2.º e 3.º valgono per la prima parte. Nella seconda parte

4.º) Nelle altre meditazioni della giornata, tostoché mi verră in mente esser già l'ora destinata al meditare, formerò nu simigliante concetto, riflettendo che cosa io fo, innanzi a cui comparisco; e trascorsa celeretmente la materia, tosto comincerò al modo seguente:

5.º) Uno o due passi distante dal luogo della meditazione mi fermerò un momento (quanto si mette a recitare l'orazione dominicale), considerando il mio Signore Gasu' come presenue a me che mi guarda, a eni presterò con umile gesto riverenza.

6.") Entrerò nella meditazione ponendomi boccone o supino distaso in terra (s' intende giá avendo comodità di farlo in istanza dore alcuno non vegga), o in ginocchio, o seduto, o in piede, prendendo quella posizione in cui spero di trovar meglio quello che bramo e cerco. Tosto poi che io avrò trovato l'affetto e l' attitudine bramata del mio spirito, non farò altri sperimenti, ma mi fermerò in questa.

7.º Ove in qualche punto della meditazione trovi pascolo ed affetto di divozione, non passerò ansiosamente ad altro punto, fino che non ini sarò in quel primo a pieno soddisfatto.

8.7 Compita la meditazione, o sedendo, o passeggiando per un quarto d'ora circa, cercherò meco stesso come pasa la meditazione. E se male, ne indagherò le cause, e proporrò di levarle nella meditazione seguente; se poi bene, ne ringrazierò il Siguore, e terrò quel modo auco in avvenire.

9.º) Attenderò a trovar quiete nell'esatto impiego di tutua l'ora destinata all'esercizio. Qui s'avverta che nel tempo dell'affilienza della consolazione l'ora passa presto; ma stenta assai a passare durante l'aridità. Perocché allora il demonio cerca d'indurci ad accorciare il tempo. All'incontro, per combattere generosamente e vincere, convieue auzi prolungare la

degli estreiti, si potrà prendere in quella vece l'esempio di un padre a sui presenta il figliulou isriuto e protego. Nella tera potrà l'uono cossidirarisi come una creatura tornata nelle braccia del suo Creatore, che nou sa finire di lodarre, la boust, e differiregli intala. Si soni voleri. Meditando i misteri della vita di Cristu si potrà far un atto di deciderio di poter couocere col lune sopromutare le il mistero che si medita, sati più serviano et adharerescane tanto propensiare, questo incredibilevore regue se bomislame qias perspectero. — Durante le ulume meditatenni glorinose peuserà sulsito alla giuri di Cristu e al suo gualdo.

meditazione di qualche poco, oltre l'ora. Perocché con ciò non pure l'nomo riesce a resistere all'avversario, ma a debellarlo del tutto.

41. Coll'occasione poi di proporre la meditazione delle tre specie di peccati, l'Esercitatore potrà istruire chi s'esercita circa l'uso delle potenze che s'adoperano nel fare la meditazione.

## ISTRUZIONE VIII.

# Sull'uso delle quattro potenze nel meditare.

- t.º) Le potenze che s'nsano principalmente nella meditazione sono quattro: l'immaginazione, la memoria, l'intelletto, e la volontà co' suoi affetti.
- 2.) L'immaginazione si adopera ogni qualvolta accade di dover contemplare cose che lanno lnogo o figura, e che cader possono sotto i sensi corporali: come sarebbe, nella meditazione del peccato de primi parenti, il paradiso terrestre; onella meditazione del peccato degli angeli; il cielo over erano e l'inferno dove sono caduti; i quali lnoghi coll'immaginazione si possono in qualche modo costruire (1).
- 3.º) La memoria si adopera col richiamarsi alla mente la materia che si medita o le meditazioni precedenti, se elle hanno con quella che in presente si fa, connessione.
- 4.) L'intelletto si usa a contemplare e ad argomentare sulla materia, ed egli ha tre atti od operazioni principali i.' di penetrare nella cognizione della materia proposta, convincendoci della sua verità e gravità; z.' di applicare a noi stessi quelle verità importanti, discuoprendo in che noi manchiamo, e quali sono le cause de nostri mancamenti; 3.º di riuvenire e propre alla volontà i mezzi per vincere questi mancamenti nostri.
- 5.º) La volontà finalmente si adopera quando veniamo agli adretti ed alle risoluzioni. E qui è da avvertire che specialmente è nell'uso della volontà, che noi trattiamo col Signore Iddio nostro, e cogli angeli, e co santi, co quali abbiamo i

Si adopera ancora l'immaginazione in quella maniera di meditare che
 Ignazio chiama « applicazione de' sensi »; della quale non è a far motto qui, ma la prima volta che si proporrà l'esercizio de' sensi immaginari.

colloqui e a' quali volgiamo le nostre suppliche; e che perciò nel fare questo esercizio della volontà si conviene di usare una maggior riverenza, che non sia nell' nso dell'intelletto.

6.º) Le operazioni della volontà sono:

- 1.º Emettere i proponimenti progettati con sentimenti di grande umilità e compunzione; a chiodere intensamente a Dio la sua divina grazia per poter essguire i proponimenti, con grandi sentimenti di difidenza di sè e di confidenza in Dio; 3.º confabulare con Dio Padre, con Gesà Cristo, con Maria, co santi, ec., ne quali l'anima può udire e rispondere; e dee tutti i collequi rivolgere ad ottenere ajuto e grazia da Dio, affine di poter veracemente esseguire ciò che propose, cioè crescere in giustizia, e dare tutto sè stesso all'ossequio ed al servizio di Sua Divina Maessi.
- 7.º) Le predette potenze non si debbono usar sempre, né sempre ugualmente; ma in usa meditazione più l'una, e in un'altra più l'altra. În certi punti non si usa che la memoria e l'atto intellettivo della contemplazione; in certi altri quasi in sola volontà. Talora poi in ciascun punto della meditazione si può usare regolarmente prima la memoria, e poi l'intelletto, e più la volontà; come si în nella meditazione delle tre specie di peccati.
- 8.5) I colloqui sono di grande importanza. Essi sí fanno o come un amico parta ad un amico, o come un servo al son signore; ora chicdendo qualche grazia, ora accusando sè stesso di qualche male commesso, ora sponendo e quasi commissido le proprie circostanze e chiedendo in esse consiglio ed ajuto, ce. Si avverta di chiedere in essi ciò che fa al caso della meditazione e dello stato in cui ci sentiamo di consolati o di turbati di chiedere l'una o l'altra virtà che allora abbiamo in mira, a tenore de proponimenti fatti: e si tenda sempre dirittamenta a quell'affetto o di tristezza, o di letizia che cerchiamo con tutta la meditazione. Egli si può fare o que folloquio solo al Signor nostro Gesà Cristo, o tre, alla divina Madre, al Figliuolo e al Padre (1).

<sup>(1)</sup> Quest'ultima annotazione intorno al numero de' colloqui può l'Esercitatore darla a parte in occasione di alcune di quelle meditazioni nelle quali i colloqui sono singolarmente indicati.

42. In occasione che farà ripetere la meditazione avviserà chi si esercita dell'importanza delle ripetizioni.

#### ISTRUZIONE IX.

## Dell' importanza delle ripetizioni.

- 1.7) Colla ripetizione la materia si scolpisce altamente nel·l'anima i ciò che è il tutto, non cercandosi negli esercizi la cognizione speculativa, ma la persuasione pratica e la risoluzione della volontà; la qual persuasione ha bisogno di pochi principi), ma questi profondamente penetrati dentro al nostro intelletto e nell'intimo del nostro cuore.
- 2.7) Relle ripetinioni, avendo già prima l'intelletto digerita la materia, rimane più luogo alla volontà, la quale può più quietamente occuparsi degli affetti, de 'proponimenti, e de collo-qui, Quindi avviene che-le ripetinioni sieno quegli esercizi pie quali ha più luogo propriamente la ginnastica spirituale. E quantunque questa esiga un cotale sforzo di spirito, anzi appunto per questo, ella è vantaggiosa. Chi s'esercita dunque non dee sfuggire da una certa fatica, ma dee vincere sè stesso, eccitandosi a penetrare con tutto sè nelle cose meditate; di che rittarrà sommo profitto.
- 3.º) Si distinguono duc maniere di ripetizioni; coll'una si ripete fedelmente la meditazione fatta, coll'altra non si prendono che i punti più luminosi di essa, fermandosi là dove si ebbe più di affetto, ovvero dove si spera di più trovarne.
- 4.°) In que giorni ne quali non viene indicata che una sola contemplazione, la prima volta si ripete fedelmente per intero, di poi si ripete colla seconda maniera.
- 43. A parlare estesamente della preparazione prossima della meditazione, potrà riserbarsi al tempo quando propone la prima volta una meditazione, che abbia tre preludi; affine di poter mostrare il loro nesso e la loro ragione. L'istruzione avrà i segnenti punti.

# ISTRUZIONE X.

# Sulla preparazione prossima alla meditazione.

1.9 Si consideri l'efficacia e la necessità dell'orazione preparatoria, colla quale si chiede la grazia di procedero con ogni rettitudine e nettezza con Dio. Egli è facile che l'uomo s'inganni, e che non operi di cuore al tutto sincero col Creator sno, henché gli paja; perciò egli dec diffidare sempre delle disposizioni del suo cuore, pregando il Signore ch'egli lo pari da ogni finzione o daplicità, egli insegni a trattare in un modo veramente inicero e puro: di che, si ripete la domanda stessa in capo ad ogni meditazione.

2.") I preludj ordinariamente sono tre.

3.5 Nel primo ai fa uso dell'immaginazione: con essa si costruisce e fabbrica innanzi agli occhi nostri immaginari la scena o il luogo dove accade il mistero che meditiamo (t). E questo preludio si pone solo allora, che la materia ne somministra opportunità, come s'ella si un avvenimento accaduto in terra, o in cielo, o in inferno; dove si può sempre immaginare acconciamente un certo luogo, poniamo il tempio, o il monte nel quale troviamo Gestì, o Maria Vergine, e l'altre cose appartenenti alla contemplazione che siam facendo. Se poi la materia è tutta spirituale, come quella della malizia del peccato, basterà considerare l'universo, c in esso la terra qual trista abitazione di me uom peccatore, e sulla terra il corpo dell'uomo come un ergastolo qual è divenuto dopo il peccato, e in csso racchiuso il mio spirito, e tutto me spirito e corpo esule da lolo, fra i brutà animali, a cui per lo peccato, son fatto simile.

4.º) Col secondo preludio, chi media si rende presente lo scopo peculiare della meditazione che fa, cioè o l'affetto in generale della tristezza o del gaudio che cerca, o la cognisione pratica, o la grazia che vuol ottenere; e questo preludio diventa come il timone di tutta la meditazione, perocchè ella si dee tutta volger ad ottenere ciò che in esso si propque.

5.5, Il preludio terzo è sempre l'opera della memoria, ed ha luogo in due casi: 1.º quando la meditazione è connessa colle precedenti; 2.º quando ella suppone qualche proposizione preliminare, che giova aver viva nello spirito durante l'esercizio. Nel primo caso questo preludio consiste in richiainarsi breve-

<sup>(1)</sup> Si fructum ex his sumere cupis, dice ». Bonaventura, ita le præsentem exhibeas iis quae per D. N. J. Christum dicta et facta narrantur, ac il luis ocalis ea videres, et iuis auribus audires, toto mentis affecta diligeater, delectabiliter, et morose, omnibus aliis euris et sollicitudinibus tuis omissis. In Prosem. De Vita Christ.

mente le meditazioni precedenti, disponendo così e introducendo l'intelletto meglio nella istante meditazione. Nel secondo caso consiste in rammentarei quella preliminare proposizione o verità che formà una cotale introduzione alla meditazione (1).

44. Non convien parlare dell'applicazione de sensi a chi si esercita, prima che egli debba fare questo esercizio: ma la prima volta che egli dee farlo, gli si potrà dire, o anco la-sciare scritto, quanto segue.

## ISTRUZIONE XL

## Sull'applicazione de sensi.

1.7) L'applicazione de sensi immaginari non si fa quando la materia è puramente spirituale, o tale che riesca troppo dificile e sterile ad applicarvi i sensi. Ma egli è un esercizio opportunissimo nella meditazione dell'inferno, della morte, del gaudio di Cristo risorto, del paradiso, e in altre tali che venono indicate nella serie delle meditazioni.

2.º) Nella meditazione dell'inferno l'applicazione de sensi consiste nell'immaginare le pene che avranno tutti i sentimenti dell'uomo. Ne misteri della vita di Cristo l'uso de sensi consiste 1.º nell'immaginare di vedere le persone, 2.º nel toccare heaciar i luoghi, 3.º nell'udire i discorsi o gli angelici concenti, 4.º nell'odorare nua cotal fragranza dell'anima ripiena de doni celesti, 5.º nel gastare la dolcezza interiore di questi doni, o della legge di Dio.

3.º) Il vantaggio dell'applicazione de sensi consiste in questo, che l'anima già impinguata spiritualmente colle cose meditate, discendendo alle cose sensibili, trova anche in esse spirituale delizia, ed ogni cosa le somuinistra materia di affetto, è prin-

<sup>(1)</sup> Dopo date quete itrutioni diverse sulla maniera di mediare, si puo portera e chi s'esercita sun libretto, ore sia scritto per dateso tatto il metodo di mediare, e di examinare la propria coscienza, al tutto conforme alle istrutioni date, lasciandogli doper materia di tetture adi considerazione, Si soppose sempre, che chi s'esercita non sia su suono mobo istruito in tili materiere che se gli fosse istrutto, si potri bascargiri il libretto in istanza fin da principio, accentandogli solo qual sia il metodo conveniente agli esercizi che sta forendo, se non gli svesse mia fitti seccisido su tal metodo.

cipalmente di amore e di consolazione. Oltracciò si mettono in tal modo anche le potenze sensitive a parte dei doni di Dio, e si santificano. In terzo luogo ciò forma un grato riposo dell'anima divota affaticata prima dal meditare. Finalmente l'applicazione de sensi è un mezzo per far discondere la verità e peculativa all'uso pratico della vita, dando moto nell'nomo a tutte le sne varie potenze attive.

- 4-) Non s'intende che nella semplice applicazione de'sensi s'occupi tutta l'ora dell'esercizio, ma essa dee essere una cotal meditazione prolungata, senza molto discorso dell'intelletto; contentandosi l'uomo in essa di quella quiete che egli trova nello stare unitos esnaibilmente il più che egli possa a quelle divote cose o persone, e nel compiacersi di ciò (1).
- 45. Se vi ha tempo si potrà anco dare la maniera di formare l'esame dopo la meditazione, la quale sarà la segnente:

#### ISTRUZIONE XII.

Sull'esame che si fa in fine della meditazione.

1.) Prima m'esaminerò sull'apparecchio rimoto: — Se abbia previsto con diligenza la materia, — determinata la verità pratica da persuadermi, — apparecchiate le ragioni a mostarela vera e importante, — disegnati gli affetti per imprimerla nel corre. — Se mantenni raccoglimento. — Se la sera la materia

<sup>(1)</sup> Li applicasiono de sensi è industria spirituale d'antica origine. Nel hireto initiolato Compendiam spirituales decrines R. P. Bartholommel De Maryribus (Parisis 160s, P. II, c. XIII, § 111), così si legge Merito, inquit Gregorius in homilia; amor ille habondas est cognitio quaedam: est enin intima Dei sensalo, et altior, quam ipsa Dei apprehensio seu separatione de la manuale spirituali quodam testes, gusta, officia, tangunt, gustant, officiant Drum (quaed tamen non licet speculanibus), ae prointe dicunsur certo modo videro Deum Communi enin sus sensationem omit dicunsur evito modo videro Deum Communi enin sus sensationem oni communi enin sus sensationem omit com erop carlente amantes Dama timba estatiant, at dicum exp. activa com erop activate amantes Dama timba estatiant, at dicum exp. activate amantes Dama timba estatiant, at dicum exp. activation estatiant superior decidi comitation del superior decidi comitation del superior decidi comitation del superior delicitation estatia compatita par est affectuatis cognitios Theologorum mysticorum delicitis affaentium super disclustum superior.

della meditazione fu l'ultimo mio pensiero, — se nello svegliarmi la notte corsi subito col pensiero a quella materia.

2.) Secondo, m'esaminerò sulla dispositione più prossima: — Se vicino al tempo della meditazione procursa id dar hand ad ogn'altro pensiero, raccogliendoli tutti nella materia della meditazione. — Se sul principio eccitai in me riverenza della grandezza di quel Dio, con cin andavo a trattare. — Se profondamente mi abbassai dinanzi a quella Maestà riconoscendola per infinita, per mia assoluta padrona. — Se concepii il mo niente, abbasandomi nelle mie miserie, conoscendomi indegno di stare a quella presenza. — Se diffidai affatto delle mie industrie, e speria dalla sola divina bonati il buon esito della meditazione, e con che desiderio, fiducia e attenzione il chiedetti a Dio. — Se premisi i predudi, con che vivacità e applicazione.

3.9 Terzo, m'esaminerò sul corpo dell'orazione: - Con che umiltà e composizione di spirito l'ho fatta. - Se sia stato distratto, e da che cagioni; e come nelle distrazioni mi son portato, se le ho discacciate subito, o mi vi sono trattenuto. e da che allettato, o ingannato, e come dovrò portarmi nn'altra volta, con qual mezzo impedirle, o troncarle. - Se l'abbia fatta scioperatamente, con poca vivacità e applicazione. -Come mi sia portato nel discorrere coll'intelletto. - Se sia penetrato bene nelle ragioni del vero e dell'apprezzarlo, -se le abbia esaminate al confronto delle contrarie, e delle difficoltà dell'esecuzione, o scorse alla superficiale, e sotto qual altra forma potevano farmi più colpo. - Che affetti abbia mossi nell'animo mio; se soli teneri, cd alla superficiale, o pure sodi, che determinano da dovero l'esecuzione; - se in quel tempo ho avuto la dovuta interna riverenza e applicazione. - Se mi vi sono trattenuto fin a tanto che quei sentimenti si sono bene piantati nel mio cuore, o gli ho trapassati alla sfuggita; in qual altra forma poteva meglio stabilirli-

4.º) Per ultimo raccoglicrò le fatte risoluzioni, e brevemente ritoccando le ragioni, rinnoverò le determinazioni.

46. Il secondo ufficio dell'Esercitatore circa la meditazione si è quello di proporne i punti e l'ordine a chi fa gli esercizi, L'Esercitatore dee proporte chiaramente la majeria, o narrare folelimente l'istoria della meditazione o della contemplazione, proponendo i punti, e aggiungendo una breve dichia-

razione di essi (1), acciocché chi s'esercita discerna e ragioni sulla materia da sè stesso. Poiché egli avviene, che chi trova qualche cosa col proprio ragionare, o per illustrazione di di mente, ritrae da ciò maggior gusto e maggior frutto. E ciò che appaga l'anima non è la scienza, ma il senso e il gusto interiore delle sante cosse.

Lasci i punti della meditazione scritti o stampati a chi si eserciti (2), avvertendolo in pari tempo, che non dee stendersi a cercar niente di ciò che verrà appresso, ma occuparsi solo del presente e di ciò che ha meditato in passato, come, se quanto all'avvenire non dovesse trovar nulla di buono (3):

Le qualità principali che debbono risplendere nella maniera del proporte la materia sono due: 1.º quanto ull'intelletto, che ciascuna meditazione abbia una somma chiarezza, e una forza logica, la qual convinca l'intelletto (il che a otticne rispetto alle massime eterne collo scarnarle e proporte nude nella loro forza naturale), e che vi sia una connessione logica e forte fra i punti della meditazione, e fra la serie delle diverse meditazioni che compongono gli esercizi; 2.º quanto alla volontà, che le parole dell' Esercitatore, exiandio che poche, proceduno con modestia grande e semplicità; siano oltracciò unte di carità, e spiranti divozione. È l'una e l'altra di queste cose si agevolano di molto all'Esercitatore quando fa prima egli stesso la meditazione. Si ricordi ad ogni modo di chiederne a Dio coll'orazione i lumi necessari e la grazia.

47. Il terzo ufficio dell'Esercitatore abbiam detto esser quello di dirigere l'esito della meditazione, per quanto da lui dipende. Bardir, che nel meditare chi s'esercita non faccia di troppi sforzi di mente e d'immaginazione; massime per vincere l'ari-

<sup>(1)</sup> Se la persona fosse rozza, si dovrà ajutarla alquanto di più: co'dotti e periti in meditare basterà propor laro i punti, e poco altro.

<sup>(</sup>a) Gioverà avere stampati i punti delle meditazioni in carticelle separate da lasciarsi a chi s'esercita l'una alla vulta. Potrebbero esser quaste utilmente accompagnate da qualche incisione ben fatta, che di molta facilita la castruzione del luogu. E così usarono i Padri Cesuiti. Altre carticelle pure stampate separatamente potrebbero contenere le istruzioni.

<sup>(3)</sup> Non è victato a chi s'esercita ridurre la meditazione a un maggiore o minor numero di punti, se trova meglio il far così, ritenendo però l'argomento che gli si prupone. Ma di ciù non è bisogno parlare, se non con chi ne facesse egli stesso dimanda.

Se va bene e abhonda di affetti, si guardi dal lodarlo, ma gl'insegni a trarre da queste grazie un solido frutto d'emendazione e di opere, dicendogli anco: « Non quelli che odono, e ma quelli che eseguiscono la legge saranno giustificati s'. Lo prepari in quel tempo alla desolazione e di all'ardità (che suol tener dietro alla consolazione, acciocche egli non venga sopraffatto alla sprovvedatta.

Badi che nel tempo della consolazione e del fervore, egli non s'astringa con promessa o con voto inconsideratamente, e ciò tanto più se lò scorge di mente alquanto leggera o precipitosa.

All'opposto lo premunisca nel tempo dell'aridità e della desolazione di non prendere niuna risoluzione contraria alle fatte da prima, ma di sospendere per allora qualsivoglia deliberazione.

Quando le cose vanno bene, l'Esercitatore non istia molto con chi s'esercita, se non fa bisogno dirigerlo forse in alcuna cosa, lasciando che il tutto passi fra la creatura e il suo Creatore. All'incontro se chi s'esercita è arido, distratto, tentato, ed celi lo tratti con maggiore dimostrazione di carità, cerchi se eseguisce bene tutto le regole a puntino, e vegga se l'aridità non forse dipende dal trascurarne alcuna (2): anche gli apra più ampiamente la via alla meditazione, indicandogli i principali conceui, ne'quali egli possa poi da se stesso andare inuanzi. L'esorti alla pazienza e alla longanimità, a sopportare il tedio e la molestia; promettendogli certa vittoria se s'affiderà in Dio. L' avvisi quanto bnon mezzo sia a conseguire devozione, l'umiliarsi sotto la potenie mano di Dio, e rassegnarsi pienissimamente alla sua divina volontà. Spesso quell'amarczza spiacente nasce da occulta superbia, per la quale l'uomo confida nella propria diligenza; o vuol ingrandirsi colla consolazione; o cerca la consolazione per dilicatezza d'amor proprio. Faccia dunque chi s'esercita quello che può, e supplisca col patire a dove non giunge il fare.

<sup>(1)</sup> Rom. II, 13. .

<sup>(2)</sup> È da far gran conto di questa osservazione, perocché spesso il mal esito dipende dalla trascuratezza delle più piccole avvertenze.

L'Esercitatore potrà applicare al bisogno di chi s'esercita, se è tentato, le regole intorno al discernere gli spiriti a quel modo che più sotto si pone.

L'Esercitatore non ispinga chi fa gli esercizi, né a profesare la poverté esterna, né al suo opposto, né a questo o a quello istimto; ma unicamente si occupi a far sì che l'anima di chi d'esercita tenga il perfetto equilibrio, pronta a piegare da quella parte, dove scorgerà inclinarla la volontà di Dio. E il Creatore comunicherà sè stesso all'anima a sè divota, e che non cerca più attro che il suo beato servizio.

Che se poi vedesse che l'animo di chi s'esercita tentato e abattuto inclina da una parte men che retta, dee ajutarlo acciocché sforzi di piegare dalla parte opposta con tutte sue forzer. per esempio, se aspirasse ad un officio, o ad un beneficio solo per fini temporali e di sua comodità e non per cagione della divina gloria e della comune salute dell'anime, o di ciò moto avesse a temcre, può eccitarlo a impetrare il lume, e il distacco da ogni affetto, con assidue orazioni e più esercizi, chicdendo dalla misericordia divina la grazia di potere con un coor sincero offerire a Dio Signore ogni sua cosa : e proponendo altridi di non volere più quel beueficio o quell'officio, sino a tanto che non abbia mutato quel suo primo affetto mal ordinato, e non sia pervenuto a non desiderare veramente più nulla, se non per cagione del maggior culto e del maggior onore di sua divina Maestà.

Al formale della perfezione, cioè ad nna carità intensa l'Escretiatore può e des seupre esortare chi s'escretia. Se poi questi gli domanda consiglio sulla scelta dello suto religioso, può mostrargli che questo è cousiglio dato già da Gesà Cristo (1), e che a segnitario non si richiede altra coudizione che una sincera risoluzione della volontà: ma egli non dec instare acciocche lo segua, ne ingerigiti dubbji di coscienza, amzi dichiaragli, se n'avesse, che egli riman libero in oiò, poiche si tratta di cosa di consiglio, di cosa che Gesà Cristo non ha voluto legare a precetto, acciocche gli uomini abbiano il campo di fargli nna libera e spontanea offerta e dimostrazione di amore. So l'Esercitato poi dimandasse consiglio circa la scelta

<sup>(</sup>t) Ved. s. Tomm. S. III, quest. ult. Rosmini, Prose occlesiastiche, Vol. III.

d'una congregazione particolare, in tal caso o si tratta dell'Instituto della carità, o di qualche altro. Niuno de nostri consiglierà chi s'esercita a scegliere il nostro Istituto; ma potrà bensì mostrargliene le regole, e dargli tutta quella maggior cognizione che egli brama. Quanto poi alla scelta di un tale Istituto, o la dee far da sè stesso, o se riman dubbioso, dce rimettersi al consiglio di qualche savio sacerdote che non appartenga all'Istituto della Carità. Se poi non si tratta di sceglicre il nostro Istituto, ma qualche altra Religione o Congregazione. l'Esercitatore si atterrà al savissimo documento che ne dà lo Suarcz, il quale, dopo aver mostrato gl'inconvenienti che v'hanno in dare facilmente consiglio intorno a ciò, e massime senza esserne richiesto dall'Esercitato stesso, soggiunge: Quando autem consilium postulat ipse qui electurus est, quoniam anceps est et dubius; tunc non erit malum illud praestare: quia jam non recipitur ut omnino alienum, sed ut ab ipsomet postulante aliquo modo ortum: quia etiam facilius aocipit illud medium, per quod a Deo ipso illuminatur. Solum observandum est, ne quis nimium facilem et promptum (si noti bene) se exhibeat ad hujusmodi consilium praestandum. Sed prius efficaciores rationes, et commoda et incommoda utriusque partis proponat, easque alteri considerandas ad electionem faciendam committat: quod si nihilominus alter instet, et magistri judicium intelligere velit priusquam eligat; non est illi denegandum, regulariter loquendo: quia tunc et opus ipsum secundum se melius est, et illo major utilitas non immerito sperari potest (1).

#### CAPITOLO VIII

UFFICJ DELL'ESERGITATORE CIRCA IL DIRIGERE LE PENITENZE DI CHI SI ESERGITA.

48. Un altro ufficio dell'Esercitatore si è quello di dirigere chi si esercita rispetto alle soddisfazioni d'opere penitenziali, intorno alle quali gli darà alcune regole durante le medituzioni de' peccati.

<sup>(1)</sup> T. IV. De Relig, tr. X, I. 1x, c. X111, n. 5.

# ISTRUZIONE XIII. Sulle opere penali.

1.") La soddisfazione o la penitenza è interiore ed esteriore.

2. L'interiore è il dolore de peccati col fermo proponimento di evitare tanto i commessi, quanto ogni altro peccato.

3.º) L'esteriore dee essere un frutto dell'interiore, e consiste

nella pena esterna del corpo.

4.7) La penitenza esterna serve a cinque usi principali: 1.º a soddisáre per gli peccati commessi, 2.º a far che l'unom via se stesso el acquisit dominio sopra la sua sensualità, 3.º a meritare qualche dono della divina grazia che desiderianno, come sarebhe l'intima contrizione del cuore pe' peccati commessi, l'abbondanza delle lagrime in piangere i peccati propri, o i dolori di Cristo, la soluzione di qualche dubbio che ci cricia, ec., 4.º a umiliarci, 5.º a soddisfare per gli peccati del nostro prossimo.

5.7) Savverta che la penitenza quanto al ritto non consiste nel sottrarre il superfluo, ciò che appartiene alla temperanza e non alla penitenza, ma ancora nel sottrarci parte degli alimenti convenienti; e che meglio si fa, quanto più di essi si sottrae, avuto solo riguardo a non guastarsi la salute, o a non debilitarsi di troppo, od ammalarsi.

6.º) Quanto al sonuo, non gli si tolga del tempo necessario (solo moderando quello che fosse troppo); ma si tolga via ogni mollezza di letto, e ciò che appartiene a comodità, senza grave pericolo della salute.

pericolo della salute.

7.º) Quanto al corpo stesso, la penitenza sta nel far sentire alla nostra carne il dolore con cilicj, o funi, o catenelle, o flagelli, ed altre tali austerità; nel che convien badarsi che il dolore non penetri l'interno e non pericoli la salnte; al qual fine non si usino discipline di ferro, ma fatte di cordicelle sottii (1).

8.º) Se quegli che s'esercita non ritrova l'affetto che cerca, come sarebbe il dolore de'peccati o la consolazione; provi a

<sup>(1)</sup> Queste regole devrà il prudente Esercitatore comunicarle tutte, o parte, e solo a quelle persone, a cui possono essere adattate, e ben ricevute; andando in ciò gradatamente, cioè istruendole un poco alla volta dove temesse del contrario.

mutare la maniera del vitto e del sonno e gli altri generi di penitenza, di modo che per tre giorni usi d'una penitenza, e

i due o tre appresso la lasei; e vedane l'effetto.

9.) Egli suole avvenire, che per l'afetto alla earne, o per un erroneo giudizio onde temiamo che la nostra complessione non regga, ommettiamo tali peniteize. Avviene ben anco il contrario, che eccediamo la giusta misura nel prendere le penitenze, troppo conideani nelle forza del nostro corpo. Ondi che mutando i generi delle penitenze, e avviendandole, il elementissimo Signore, che conosre appieno la nostra natura, ci mostri quello che ci bisogna. Ad ottenere la qual cognizione vale sopra tutto il sottomettere qualsiasi cosa al giudizio del direttore (1).

. 49. Circa la maniera di temperare il cibo si possono dare le regole seguenti dopo il primo esercizio della terza parte.

# ISTRUZIONE XIV.

## Sulla maniera di temperare il vitto.

1.º) Egli è meno da astenersi dal pane, che non dagli altri alimenti, perchè il pane non irrita la passione della gola, nè ci fa soggiacere a tentazioni.

2.º) Circa il vino è più da astenersi, che circa il pane, osservando attentamente di fissare la misura giusta da prendersi

sempre uguale.

3.º) Più di tutto è da fare astinenza quanto spetta a' manicari che eccitano la passione della gola e apportano tentazioni. Se ne esercita l'astinenza in due modi, o pigliando solo cibi grossolani, o de dilicati assai parcamente usando.

4.º) Quanto più chi s'esercita sottrarrà a sè stesso di cibe civitando il pericolo di amusalare), tanto più presto troverà la giusta misura di cibo e di hevanda che gli convience si perche così meglio disponendosi, e tendendo di forza alla perfezione, sentirà talora certi quasi raggi di interna cognizione, e certi

<sup>(1)</sup> Quando si meditano i misteri di letizia, come la risurrezione del S. N., si lassino le astinenze e le penitenze (salvi solo i digiuni della Chiesa), contentandosi di osservare la temperanza e la moderazione, la qual non si dee giammai lasciare.

movimenti consolatori venienti a lui dal cielo, coll' ajuto de quali potra discernere meglio che vitto gli stia bene; e si ancora perche con quella molta astinenza, se si sentirà troppo addebolito sicchè la debolezza gl'impedisca di far bene gli esercisi, putra facilmente conoscere che cosa debba aggiungere, e così trovare la quantità opportuna.

5.º) Molto giova, mangiando, l'immaginare di veder Gesh Cristo Signor nostro a mensa eo discepoli suoi, considerando il suo modo di bere, di mangiare, di inguardare, di parlare, a fine d'imitarlo. Così, occupata la mente in tali considerazioni,

impariamo meglio a moderarci nel cibo.

6.º Anco, per variare di riflessioni si pnò pensare, in cibandosi, alla vita de santi, o a qualche pia dottrina, o a qualche pirituale affare; per diminuire la dilettazione del cibo, tenendo la mente sollevata.

7.º) Badisi sopra tutto, che l'animo non si sparga avidamente in sui cibi, e che non mangiamo in fretta, ma reggendo l'ap-

pesito e fortemente infrenandolo.

8.) Ottimo mezzo a domare l'avidità del cibo si è quello di deliberare a mente pacata, prima di prendere il cibo, la misura in cui vorremo prenderio, e poi non passare a nessun patto questa misura; e se mai fossimo infestati dalla tentacione di falço, diminuire allora un poco dalla misura stabilita.

50. Tutte queste cose intorno alle penitenze e al temperamento del vitto, il savio Escreitatore le darà divise a tempo debito, cioè quando possono essere pratieste e non prima, adatundole alle persone. Laonde non è necessario che diale in scritto, ma spesso convien meglio che le proponga a voce.

#### CAPITOLO IX.

# UFFICJ NELL'ESERCITATORE CIRCA LE LEZIONI SPIRITUALI.

51. Nella prima parte chi s' esercita deve occuparsi principalmente nell'esame di coscienza per prepararsi alla confessione generale o parziale, il che occupa non poco tempo. — Si può ancora dar opera alla orazione vocale. Laonde il tempo per leggere difficilmente si trora, e ad ogui modo si consiglia di non occuparsi in letture in questa prima parte, ma di col-

locare tutte le forze nel far bene gli esercizi che occorrono. eziandio che ciò costi fatica e pena non mediocre. Ma si dee ben capire che il gran frutto degli escreizi lo riportano quelli che molto vi faticano e molto vi penano. Laonde avverta l'Esercitatore di non ingannarsi, tratto dalla voglia di rendere più dolce e facile il cammino a chi s'esercita, la qual voglia fu forse un'altra delle cagioni, per la quale gli esercizi ignaziani vennero meno ne' loro effetti. - Tuttavia quando l'Esercitatore stimi necessario qualche pascolo più facile anche in questo primo tempo, può permettere qualche breve lettura del libro I. dell'Imitazione di Cristo, o di Dionisio Cartusiano sn' quattro novissimi, o di altro libro, assegnandone a leggere quelle parti che consuonano colle meditazioni fatte o che si stan facendo, e che non prevengano quelle che si faranno in futuro. E tali lezioni si possono udire anche durante il pranzo e la cena-

52. Nella seconda parte degli csercizi giova lasciare che chi s'esercita faccia qualche lezione da sè dell'Imitazione o del Vangelo; purché egli non legga quelle parti che narrano i misteri da meditarsi in avvenire, ma solo quelli che medita in presente, o che ha meditati. Possono convenire a questo tempo ancora delle lezioni tratte da s. Bernardo o da s. Bonaventura. o di qualche vita di santo ben adattata.

53. Apparterrà al discernimento dell'Esercitatore lo scegliere tali lezioni, secondo le regole segnenti: Che la lezione che propone tenda ad eccitare lo stesso af-

fetto della istante meditazione. Che tenda a confirmare le cose precedenti, e a illustrarle

maggiormente. Che contenga documenti utili al fine degli esercizi, sia

questo l'elezione dello stato, o la riforma della vita, o altro. Che sia adattata all'intelligenza, e al gusto della persona.

Che non l'aggravi troppo, ma le sia più tosto un sollievo, e nn impiego del tempo che sopravanza.

Finalmente baderà, che chi s'escrcita non legga per curiosità e a modo di studio, ma poco e adagio, considerando e gustando ciò che legge.

#### UFFICI DELL' ESERCITATORE CIRCA LE ISTRUZIONIL

- 5.4. Circa le istruzioni pare che basti avvertire a ciò che siamo venuti dicendo fin qui, e che si dirà in appresso di mano in mano che ci si presentano le istruzioni da darsi, giacchè tutta l'opera dell'Esercitatore, di che continuamente trattiamo, si riduce ad altrettante istruzioni, che egli dà a chi s'esercita.
- 55. Aggiungerò che l'Esercitatore stia attento se chi s'esercita viene tentute e agiuto de vari spiriti, specialmente al Eccasione della confessione. Nel qual caso una delle istrazioni da darsi nella prima settimana sono le prime regole per lo discernimento degli spiriti, le quali qui noi porremo.
- 56. Quando adunque l'Esercitatore vede l'Esercitato inesperto, o vessato da crasse e aperte tentazioni e desolazioni, il il che suol avvenire nel tempo della via purgativa, o sia della prima parte, allora faccia egli uso delle regole seguenti.

# ISTRUZIONE XV. Sul discernimento degli spiriti.

- r.º) Lo spirito malvagio suol presentare le dilettazioni della carne e delle cose mondane a quelli che facilimente addono in peccato mortale, affine di tenerii ne' peccati, e accresecrue loro il cumulo. Lo spirito bunon all'incontro stimola assiduamente la loro coscienza, e ritrae dal peccare coi rimorsi della sinderesi e coi lumi della ragione da lui illustrata.
  - 2.7) Ad altri womini che solleciamente studiano di mondarsi da' peccati, e di esser ogni di più fedeli e divoti, lo spirito malvagio insinna molestie, scrupoli, tristezzo, falsi ragionamenti, e cotali altre perturbazioni, per impedir loro il profitto. Lo spirito buono all'incontro consola e fa cuore a chi procede rettamente, gli illustra la mente, gli dà trauquillità, gli fa spargere lagrime di divozione, togliendo gli ostacoli, acciocché egli possa andar sempre più avanti colle opere buono.
  - Distinguasi il tempo della spirituale consulazione, e della spirituale desolazione.
    - La spiritual consolazione è una cotal passione o mozione

soprannaturale, per la quale l'anima arde d'amore verso il sno Creatore, e già non può amare più alcuna creatura se non per lui. Mentre è presente questa consolazione facilmente si esercitano gli atti delle virtù; ed all'incontro vengono a noja e sembrano insofferibili le cose carnali. Le parti e i modi della consolazione sono vari: una certa quiete interiore, un gaudio spirituale, un lume e chiarezza di cognizione delle cose divine, lagrime, elevazione della mente in Dio, speranza fissa · in Dio, sentimento delle cose eterne, conversione spontanea alle cose celesti, calore di amor santo, e desiderio di giustizia e di carità, di fare e di patire. - La spiritual desolazione è all'opposto qualsivoglia oscurità d'intelletto, conturbazione di animo, instigazione alle cose inferme cioè terrene, speranza posta uelle persone o cose create, aridità, depressione, divagazione di mente, pensieri minuti e ragionamenti umani, inquietezza, agitazione, tentazione di diffidenza che diminnisce o toglie la fiducia e la carità: onde l'anima si sente trista e torpida e non vede più la luce confortante della bontà del suo Creatore.

4.º) Circa lo stato di desolazione si osservi quanto segue. — Nel tempo della desolazione pascono le aperte tentazioni e perturbazioni di cui parliamo.

In questo tempo non si dee deliberare e rinnovare cosa alcuna circa ciò che si è proposto, o circa lo stato della vita (1), ma convien perseverare intanto nelle cose stabilite durante il tempo della consolazione e della tranquillità.

5.7 Si cerchi la causa della desolazione per combatterla. — Può essere capione di essa la nostra topidezza de accidia; la colpa, o negligenza nel mantenere le regole. Può essere che Iddio esseso la permetta o per provare come ci conteniamo rispetto al divino servinio ed amore, venendoci sottratto il dolce della consolazione, o per darci occasione di meritare, giacche Iddio consolazione, o per darci occasione di meritare, giacche Iddio suol provocare pullos suos ad volandum; ovvero acciochè nasca e cresca ia noi I tumità, e sgombri da noi ogni superbia, faccudo;i sperimentare, che non dipende da noi nd dallo forze nostre il fervore della divozione, la vecmenza sensibile del Tamore, ec., ma che queste cose sono gratuiti doni di Dio,

<sup>(1)</sup> No festines in tempore obductionis. Eccl. II.

che un possiamo attribuire a noi suessi senza grave pericolo dell' eterna nostra salute. — Può essere ancora, che abbia luogo il demonio, come allora che non solo siamo aridi e senza gusto, ma ben auco proviamo delle apprensioni fantastiche, delle tristezze e delle tentazioni. — Finalmente la causa può essere una cotale stanchezza e infermità della carue, che deprime lo suirito.

6.7) Dobbiamo cercare prima di utto se la cansa della nostra desolazione sia la prima, della accentuato, ciolè se essa dipenda dal nostro cattivo o tiepido contegno. Nel che dobbiamo esaminare le nostre parti più deboli, perocchè l'avversario di sinifie a un capitano che assediando una fortezza, cerca per assairita la parte più debole e meuo difesa. Dobbiamo dunque caminare da quale delle parti siamo più deboli e più sforniti di virtui come pure se il temperamento nostro sia inclinato più aff'una cosa od all'altra, e in che modifia.

Se troviamo dunque che la causa è qualche nostro difetto, dobbiamo rimoverla, 1.º col guerreggiare quel difetto, coll'insistere nell'orazione, col prendere a fare qualche cosa di penitenza, e porre un' essuitezza maggiore nell'oservanza delle rogole prescritte dall'Esercitatore. 2.º Col manifestare con grandissima semplicità sei stesso. Perocche l'avversario nostro somigifia anche ad uno scellerato amatore, che insidia all'onessi d'una figlia o d'una moglie; e al quale ciò che più di tutto sta a corre si è che le sue parolo e le sue operazioni rimanganu occulte al padre od al marito; perocche egli sa che venendo esse a conoscersi, per lui tutto sarebbe perduto. Così la unggior cura del demonio si è di chiudere la bocca a'teutal, ciocche essi uno si aprano e mauifestino tutto chiaramente e semplicemente al lore confessore o diretto tutto chiaramente e semplicemente al lore confessore o diretto.

7.) Se è la seconda cagioue, couviene cooperare al fue che ha Dig nel permettere la desolazione, 1.º col riflettere che, sebbene l'édio ci sottragga il sensible fervore, tuttavia non ci sottrae la sua grazia che sola è necessaria ad operare il bena del asilvarci, e sola è degna di essere da noi desiderata ed amata, siccome Dio stesso disse a s. Paolo: 30/ficit tibi gratia maca. Ora questa grazia rimane in noi, da noi non sentita, o così essa esercita la nostra fede. 2.º Coll opporre alla desolazione e tentazione lo studio della pazienza e della rassegnazione, accioccide meritiamo col patimento e coll uniformità al arone, accioccide meritamo col patimento e coll uniformità.

8.º) Se poi la causa della desolazione è la terza, cioè il demonio, convien sapere ch' egli è del tutto un imbecille, e non ci può muocere senza nostro coisenso. Somiglia appunto ad una femmina, che appicca briga con un uomo. Se quella vede che l'uomo le sta contro con valo ereito e costante, si perde tosto d'animo e fugge. Ma se lo vede timido e fuggente egli esteso, prende ardimento, e ferocumente lo insulta, e dessale. Lo stesso il demonio: perde animo e lena tostochè egli s'accorga che ha da fare con un adeta sprittuale impererrito, e che, portando la fronte alla, si fa iucontro valoroso alle tentazioni. Ma se l'uomo trepidante e codardo impanrisce ai primi impet, inima belva si trova sopra la terra che sia più fiera, acre e pertinace, di quel nemico miediale, il quale agogna di soddisfare il suo ostinato mal tulento colla nostra ruina.

9°) Finalmente se fosse la quarta cagione, converrebbe restituire allo spirito la calma e le forze coll'accordare qualche

riposo al corpo di soverchio oppresso.

10.9 Venismo alla consolazione. — Come quegli che è deschato dee persuadersi che Iddio non glia ha tolto la grazia, e dele con questa egli può sicuramente vincere tutti i suoi avversari, pouendo in Dio solo con viva fede la sua fiducia; così quegli che è consolato dee deprimer sè stesso e vilificarsi pensando quanto fu e quanto sarà imbelle ed ignavo sopraggiungendo la desolazione, se nol soccorra la divina bonta.

ri.") Nell'afliuenza poi della consolazione dee l'uomo prepararsi a ricevere la desolazione ed acquistare valore e forza per

superarla.

1.2.) Finalmente se la consolazione e il fervore è graude, non si freciano de' voti o non si prendano altri stabili legamir doveudosi aspettare a far ciò un altro tempo in cui l'intelletto tranquillo possa deliberare sopra ragioni maturatamente esaminate.

57. Quando l'Esercitatore vedrà, che l'Esercitato vien iusidiato dal tentatore più sottilineute, sotto specie di beue, di lumi, e di consolazioni, come accade ai più spirituali che si sono già messi nella via illuminativa (onde queste regole convengono per lo più alla seconda parte e al tempo dell'elezione); allora egli farà uso dello regole seguenti.

#### ISTRUZIONE XVI.

Altre regole pel discernimento degli spiriti durante le tentazioni più sottili del nemico.

1.) È proprio di Dio e di un angelo hunno infondere una vera letizia di spirito nell'anima, togliendole ogni tristezza e perturbazione che vi avesse posta il demonio. Questi all'incontro con argomeni sofistici che hauno apparenza di vero tenta di distruggere quella letizia che trova nell'anima.

a.") Appartiene solamente a Dio il consolare l'anima, creando in essa la consolazione senza cagione precedente che si trovi nell'intelletto, o nella volontà, o nella fantasia, o ne' sensi; perocchè fddio solo è padrone della sua creatura, e può operare nella sostanza di essa, la qual sostanza antecede le speciali potenze, e così fa veramente colla sua grazia colla quale la muta e la converte. Appartiene del pari a Dio solo l'operare semplicemente nell'intelligenza, senza accompagnamento di fantasia o di altra facoltà, producendo di conseguente una letizia puramente intellettuale.

3.) Quantunque nei due modi di letizia spirituale sopra detti, i quali vengono, il primo dalla stessa essenza dell'anima, il secondo dall'intelligenza, non vi possa essere fallacia, come quelli che sono divini; tuttavia si dee accuratamente distinuere il tempo presente di quella crassolazione, dal tempo che a quella sassegue, e nel quale l'anima è ancora ferrente e gode, per così dire, le reliquie della divina consolazione anteriorimente provata, e non è più meramente passiva, ma auch'ella opera. Perocchè in questo secondo tempo non di rado avviene, che o per giudizio e ragionamento proprio, o per abitudine, o per istinto di uno spirito bonono cattivo, sentiamo o deliberamo di quelle cosse, che non veneudo inunedatamente da Dio, hanno bisogno di solerte discussione prima che uni assentiamo loro, o le mettiamo in quel tettamo in atto.

4.º) Quando la consolazione non nasce senza causa, o non è puramente intellettuale, allora può essere eccitata da nn an-

gelo buono, o da un angelo malo; ma tendendo a fini contrari, cioè il buono al fine che l'anima vada avanti nella cognizione ed operazione del bene, e il malo al fine di farla operar malamente e perire.

5.7 Poiche lo spirito maligno, che si trasforma in angelo di luco, asseconda i più desideri dell'anima, promovendo in essa huoni e santi pensieri; ma di poi li vien guastiando, e prendendo alla fine I raima in occulta trappola: percoì conviene accuratamente caminare quale sia il principio, il mezzo e il fine di tutti i nostri pensamenti: e se tutte e tre queste parti son bonon, si può attribuiti all' angelo bonon; ma se in alcuna si seontra qualche cosa di cattivo, ovvero ne nasce qualche conseguenza rea in se, o che cinclina al male, o che conduce a diminuire rea in se, o che cinclina al male, o che conduce a diminuire il bene propostosi prima dall' anima, ovvero se affatica, angustia o perturba l'anima, tottale la quiete, la pace e la transmilità chi avea prima; in tali casi sarà indizio evidente che vi ha mano lo spirito maligno sempre contrario a ciò che a noi è utile.

6.) Ora discoperto così il nemico alla coda serpentina, cioò alla conseguenza e all'esito de pensieri e consigli nostri giova assaissimo venir ripigliando da capo tutta la serie del ragionamento e del movimento, col quale egli ci ha ingannari oci voleva ingannare, investigando qual germe di pravita egli abbia gitato a principio dentro al pensiero bnono, e come insensibilmente tentasse di venir togliendo la sua serenità all'anima e rapendole la soavità del gusto spirituale con infondervi il suo veleno; acciocothe conoscendo noi con chiarezza tali frodi, possiamo meglio per innanzi guarl'arocchia.

7-) Finalmente notisi il modo diverso, col quale il buono e il malo spirito s'insimano in quelli che vanno imanzi nel bene: il bnono spirito dolcemente, placidamente e soavemente come stilla di acqua che cade in una spagna che la riceve: lo spirito malo duramente, implacido e violento con un cotale strepto come fore acquazzone che dà sulla pietra. All'incontro nelle anime che vanno alla peggio avviene l'opposto. La ragione di ciò si trova nell'esser l'anima disposta in modo simile e consentanco: all'an angelo, o all'altro. Se l'nno o l'altro spirito tuora l'anima a sel contraria, a lei si congiunge con istrepito e picchiamento, da dover esser facilmente av-

vertuo; ma se la trova conforme a se, entra in essa con quiete quasi in casa sua a lui nota ed aperta (1).

58. Nella direzione poi degli scrupolosi l'Esercitatore tenga le regole segnenti, le quali però non le darà senza che ne scorga il bisogno, e a tempo opportuno.

# ISTRUZIONE XVIL

#### Sugli scrupoli.

ough scrupon.

1.3) Non si chiama propriamente scrupolo un giudizio ereconeo, col quale noi crediamo che sia peccato ciò che peccato non è, come il pestare sopra due paglie attraversate che formano in terra il segno di croce; ma si chiama scrupolo il timore che nasce di aver peccato dopo un fatto in sè onesto, e anco da noi, quando il facenmo, tenuto per onesto, a modo d'esempio dopo aver caleata la croce in terra col piede, o dopo un pensiero, un discorso, ce. Nel qual caso da una parte ci viene in mente di non aver peccato, dall'altra ci nasce nan catta ambiguità e perturbazione d'animo messaci dalla fantasia e dal demonio che ben sovente la muove. — Il fare una cosa con giudizio che sia peccato si dee finggire: ma il vero scrupolo talora giova all'anima che si dà a Dio, specialmente in sui principi, purgandola meglio da ogni ombra di peccato ci si da principi, purgandola meglio da ogni ombra di peccato ci si.

2.7 Il nemico suole osservare astutamente quale sia la coscienza d'un anima, se grosso o delicata. Se la trova delicata, sforzasi di renderla più e più delicata per ispignerla in fine ad un estremo di ansietà e così turbatala finalmente ritra la misera dalla via spirituale o dal progresso in cessa. Così a un anima che abborre il peccato e con volontà deliberata non commette nh pure vensilità, non potendo atterijia co peccati, le fa credere che sia peccato quel che non è, come una parola, o un peusiero repention. All'incontro l'avversario cerca

<sup>(1)</sup> Danno delle regole intorno al disceruimento degli spiriti: Gersone, Tract. de discretione spirituum, e Tract. de distinctione verarum visionum a falsis, e nel Centiloquio de impulsibus, Decad III; e Booav. De processu Relig. c. xvm., Suares ed altri.

<sup>(2)</sup> Bonarum mentium est, dice s. Gregorio, ibi eulpam agnoscere ubi culpa non est.

d'ingrossare sempre più una coscienza grossa; acciocche mentre prima poco curava i peccati veniali, poscia non si curi molto ne pur de mortali, e più s'allontani dal venire al bene-- Convict dunque far tutto l'opposto di quello che fa l'avversario: studiando che le coscienze lasse tendano a restringersi, e che le coscienze che il demonio vorrebbe addurre nelle angustic, tendano a rallargarsi e tenersi in libertà. Così evitati gli estremi. l'anima si conserva nel mezzo e vi trova quiete e sicurezza.

3.") Quando l'uomo è per dire o per fare una cosa buona e vien tentato di vanità, non si rimanga dal dire o dal fare quella cosa tendente alla divina gloria; ma tosto, levata la mente a Dio, e fatto un atto d'intenzione pura, dica al nemico con s. Bernardo: Nec propter te coepi, nec propter te finiam (1).

50. Agli ecclesiastici ed anco a secolari, in sulla fine degli esercizj, cioè dopo che l'elezione è già ultimata, massime se questa elezione risguardò la riforma di una vita e di nn animo poco rispettoso verso la Chiesa cattolica, gioverà spesso esporre le seguenti regole opportune a far sì che i nostri sentimenti si uniformino a pieno eol sentire della santa Chiesa.

#### ISTRUZIONE XVIII.

Sulla maniera di uniformare il sentir nostro a quello della santa Chiesa cattolica.

L Rinunziato interamente al proprio giudizio, si dee esser sempre pronto ad ubbidire e credcre in tutto alla sposa di Cristo nostra madre la santa Chiesa ortodossa, cattolica e gerarchica. Sentirà facilmente con essa chi prenderà in costume di farc piamente e sapientemente i seguenti atti-

II. Lodare la frequenza de' SS. Sacramenti della Confessione e dell'Eucaristia colle dovute disposizioni.

III. Raccomandare a fedeli di udire frequentemente e divotamente la santa Messa: como pure lodare e gustare il canto ecclesiastico, i salmi, le prolisse orazioni ne templi o fuori de'

<sup>(1)</sup> L'Esercitatore può vedere intorno agli scrupoli il Trattato della Coscienza Morale. L. III, sez. I, c, III, art. v.

templi: le solennità e le ore fisse e le cerimonie che si usano nelle sacre funzioni.

IV. Lodare lo stato religioso, i voti e le opere sopraerogatorie, e anteporre il celibato o la verginità al matrimonio.

V. Lodare le reliquie e la venerazione de santi, le benedizioni della Chiesa, le stazioni, le pie peregrinazioni (rimossi da esse gli abusi), i giubilci, le indulgenze, le candele solite ad accendersi ne templi, e l'altre cose di pietà e di divozione.

VI. Casi pure le astinenze, l'uso de digiuni e della quaresima, delle quattro tempora e delle vigilie, della sesta feria e del sabbato, e di altri digiuni presi ad arbitrio, e così pure le volontarie penitenze interne ed esterne.

VII. Similmente, il costruire templi, e l'ornarli, e il venerare le immagini.

VIII. Non impagnare, anzi difendere quando bisogni tutti i precetti di santa Chiesa.

IX. Far sommo conto de'decreti e comandi de' padri e superiori, delle loro tradizioni, riti e costumi. E se ci fosse del male ne costumi de superiori ecclesiastici, l'inveire contro di essi in pubblico sarchbe, generalmente, male e non bene; e si dovrebbe più tosto ammonirne con carità e prudenza coloro che vi potessero metter riparo.

X. Fare pure gran conto di tutti i padri e gli serittori ecclesiastici auche più recenti che godono stima in tutta la Chiesa; e della teologia delle scuole.

XI. Evitare il paragone de santi fra loro, al fine di esaltare l'uno sopra gli altri, e molto più evitare il paragone di persone viventi co santi in cielo, non essendo noi giudici in alcan modo di tali cose.

XII. Quantunque sia verissimo che niuno si salva so non o predestinato, tuttavia in un mode così circospetto si dee parlare al popolo della predestinazione, che non gli si dia alcana cocasione di errore, o di direr e Se circa la mia eterna salute o la mia dannazione è già definito da Dio che sarà egli è intulie chi io faccia hene o male: avverrà quello che è definito si mu più tosto confortarlo a credere fermamente nella bontà e cartià di Dio verso tutti, e verso ciascano in particolare che speri in lui.

XIII. Quantunque sia sommamente utile il servire a Dio per amor puro, tuttavia si dee auche raccomandare grandemente il timore della divina Maestà. Nè solo giova il timor figliale clie è pio e santo; ma talora giova anche il serville, come quello clie ci sprona a sorgere dal peccato, ed evitarlo; onde ci è poi più facile il giungere al timor figliale e all'amore, quanto più siamo liberi dall'opere del peccato.

60. Co rozzi converra occuparsi nell'istruirli in un modo particolare intorno alla maniera di ricevere il sacramento della Peuitenza e quello dell'Encaristia; provvedendo in modo che la confessione possa esser fatta innanzi all'ultima meditazione della prima parte, e possano esser ammessi a ricevere la SS. Eucaristia tosto dopo la detta meditazione.

61. Ricevuta poi la SS. Encaristia, si può dare un giorno di riposo prima di entare nella seconda parte; il qual giorno di poi essere occupato utilmente a ripensare la grazia ricevuta, ajutandoci colla parahola del figliuol prodigo, o col pensiero dell'encaristico nutrimento.

6a. Finalmente l'Escreitatore dee osservare, 1. di portare a chi s'escreita ogni di qualche cosa di movo; 2. di non dargli le istruzioni tutte in iscritto, ma parte lasciarglicle scritte e parte asggeritglicle a yoce; a ragion d'escrepto, le regole della temperanza del vitto si possone dare a voce; 3. di non proporsi di dare in una istruzione sola tutto chi che appartiene ad una stessa materia, giovando talor meglio il dividerla, dandola in più riprese: a ragion d'esempio la maniera di fare i colloqui in fine alle meditazioni si può dare un po' dopo la meditazione del prima parte degli esercisi; un po' dopo la meditazione del du vessili in tella seconda parte; e finalmente un po' dopo la meditazione dell'ultima cena nella terza parte, ed anco in occasione di proporre la materia d'altre meditazioni, secondo che l'Esercitatore vedrà meglio convenire al bisono di chi s'esercita.

#### CAPITOLO XI.

UFFICI DELL'ESERCITATORE CIRCA LA DIREZIONE DELLE GRAZIONI VOCALI-

63. Oltre la recitazione delle Ore canoniche, se è sacordote, c la recitazione della terza parte del Rosario, potrà assegnarglisi più o meno preghiere vocali, scondo che le forze, e il tempo comporterà, e giudicherà la prudenza dell' Esercitatore; il quale dorrà mirare a far fare a chi si esercita non poca orazione anche vocale, per ottenere le grazie che si desiderano, e per accostumarlo all'orazione, se già non fossa.

64. Lo istruirà secondo il bisogno sul modo di orare vocalmente, e specialmente con presenza di mente, ciò che si trascura, e con avvertenza alle parole che dice colla bocca.

65. Cl'insegnerà altresi i tre modi d'orare di s. Iguazio; il primo de'quali convien darsi durante la prima parte degli serreizi, ed è più adattato e necessario alle persone rozze, per le quali l'esercizio potrà durare mezz' ora; il secondo si potrà dare nella seconda, e il terco nell' nitima parte.

66. Il primo modo di orare è il seguente:

# ISTRUZIONE XIX.

#### Sul primo modo di orare.

Il primo modo di orare si trae da' comandamenti, da' sette peccati capitali, dalle tre potenze dell' anima e da' cinque sentimenti, ed ecco la maniera di eseguirlo.

1.\*) Sedendo da prima un poco o passeggiando secondo che giova meglio a quietare lo spirito, penserò meco medesimo a che fare mi accingo.

a.) Coll'orazione preparatoria domanderò la grazia, che mi si dato di conoscere in che io sono manchevole contro i precetti del Decalogo, e di emendarmene mediante una più esatta intelligenza de medesimi, ed una osservanza più cauta che pel passato a gloria di Dio ed a mis salute.

3.7) Trascorrerò uno alla volta tutti i comandamenti, fernanciomi sopra ciascuno il tempo di tre Pater, o meno, sei mancamenti contro quel comandamento sono pochi e leggeri, o più se sono più frequenti, o se ci trovo un gusto ed una utilità particolare; L considererò la giusizia ed utilità del comandamento, IL come fa da me osserrato in IL proporrò di osservato in avvenier, IV. o ne impetterò la graisia.

4°) Trascorsi così tutti i precetti, farò il colloquio a Dio secondo l'occasione.

5.º) Lo stesso farò circa i peccati capitali (1), considerando ciascuno I quanto sia ingiusto e deforme, II quanto dannoso.

(1) Non sarà inutile il porre qui la tavola de' peccati mortali colla loro prole, e la prenderemo quale si trova nel Commentario che il P. Ignazio Dicritius fece al libro degli esercizi di s. Ignazio. Così talora un sol peccato può bastare ad un intero esercizio.

SUFERBIA est appetitus inordinatus propriae excellentiae. FILIAE: I. Praesumptio, qua aggredimur res supra vires. Il. Ambitio, qua inordinate appetiums digniintes et honores. III. Vana gloria, qua inordinate manifestamus propriam excellentiam, sive veram, sive fetam.

ar arty et inordinatus appetitus temporalium. FILISE I. Obduriose, cordis, juie defense misericonduse egu egions, et duritia erga debatiores. Il. Inquittudo cordis, cum inani limore ne perdantur vel non acquirantudivituse. III. Violentia IV. Fallacia, ivie dolus in verbis. V. Porus, sivedolus in facto. VI. Proditio, sive deceptio contra fidem datum vel debitam, cum alterius damno.

LUNUII est appellus inordinatus veneroerum, PILIAE: In intellectu, I. Caccins mentis, quae de coelesiibus non cogitat. II. Praecipitatio, quae agitine constilo. III. Inconsideratio, qua agrutur en quae dedecent. IV. Inconsideratio, quae volupistic teatra a propristis bonis deficit. In voluntate: V. Amor sui, qui esipum sinduit finem sumum actionum, non Detem. VI. Odium Dei, nam lascious a Deo abhorret. VII. Affectus praesentis saccili. VIII. Norror flutri saccoti.

INVIDIA est tristitia de alterius bono, prout est diminutivum propriac excelentiae. FILIAE: I. Odium erga alterum. II. Detractio. III. Gaudium in malis proximi. IV. Susurratio, quae est oblocutio mala de proximo, ad tollendam eius amicitiam cum aliis.

GUL a et lorodinatus appotius chi et pous, FILLER In eSIMAI. Rebendo menti, ni ve g. non possit torore, et di. Il. nopio lachitis quae esta ad caniones et actus turpes. III. Multiloquium. IV. Scarrillas in verbic et gestibus. In Corposit V. Inmandian. P.I. Vominia, FII. Seminia giori 134 est inordinatus appetitus vivinciata: vel et pruete modi, nimis caradescendo, vel expree chipcili, injustam vivinciata mappetendo. PILLER CORDE; I. Indignatio, quando quis inordinuis requesta se truccir indigen (CORDE; I. Indignatio, quando quis inordinuis requesta se truccir indigen II. Tumor menti, qua morrose screpolstus vindicata. In ORBE III. Clemor. IV. Bluphemia. V. Continuella. PI. Medelictio. In OPERE; VII. Rivae. VIII. Payaes. R.S. Schittones. X. Vulnera.

ACEDIA, sive onimi taedium, est duplex: Generalim, est rensisio animi in exercitio virtum, en qual labor sit adjuncta. Il Particiantaire, est tristitia de divina amicitia, eo quod per labores tervari debeat. PILIAE: I. Malita, qua quis bona sprittuatia aut Dei beneficia (v. g. natum esso doit et opat non este. Il Pauillaminita et desperaito. Il Ronco; quo sprittualia suadentes sun fastidio. IV. Torpor, quando bona non funt cum fervore. V. Eongatio mente.

III. e come io sia rispetto ad esso, IV. facendo proponimenti e dimandando grazia.

A conoscer meglio i detti peccati e miei mancamenti contro di essi, giorerà che io volga l'occhio agli atti ed abiti contrari, che sono: umiltà, larghezza, castità, benignità, temperanza, modestia, divozione.

6.) Lo stesso ancora potrò fare circa le potenze dell'anima, considerando I. la loro natura, e il loro fine, Il. l'uso fattone da Gesà Cristo e da Maria Vergine, III. l'uso fattone da me, ec.

7.°) E circa i sentimenti del corpo, e finalmente circa 8.°) L'esercizio degli atti di carità e delle opere di miseri-

cordia.

9.9) Nella considerazione sai sentimenti del corpo, specialmente giova prefiggersi da imitare Gesù o Maria Vergine; e si rivolge l'orazione preparatoria all'uno o all'altra. Si termina poi l'esercizio col Pater noster nel primo caso, e coll'Ave Maria nel secondo.

#### ISTRUZIONE XX.

Sul secondo modo di orare.

67. Il secondo modo di orare si trae dal considerare ogni parola (o più, se una parola sola non fa senso) di una data orazione.

Fatta la preparazione, come è detto parlando del primo modo, collocati nella posizione del corpo che più a uoi concilii l'attenzione, senza muover occhi, ma tenendoli o fissi, o 
cliusi, cominciare a recitare l'orazione domenicale, e fermadosi alla prima parola, cavarne tutto ciò che possiano di succeso e di alimento spirituale, varie significazioni, similitudini, gusti 
spirituali e commozioni divote; e così passare tutta l'orazione 
fermandosi più o meno secondo che vi si trore pascolo.

Si impiegli un'ora in tale esercizio, passando, finito il Pater, ail Ave Maria, al Credo, all'Anima Christi, alla Salve Regina, qualche salmo o altra parte della Scrittura, èc. Il giorno appresso recitasi da prima ciò che si é considerato il di Innanzi, e poi si riprende l'esercizio là dove è stato lasciato.

Nella fine di ogni orazione si volga qualche dimanda alla persona a cui l'orazione è diretta chiedendo qualche virtù o grazia di cui abbisogniamo.

#### Sul terzo modo di orare.

68. Il terzo modo non è che una assai pesata e considerata orazione vocale, la qual si fa pronunciando una parola dell'orazione domenicale, o di qualche altra (o dove sola non abbia seuso, due o più), ad ogni tratto quan' è da un respiro all'altro, pesando in tanto col pensiero il significato della parola o parole dette, ovvero la dignità della persona a cui l'orazione è volta, o la propria vilezza, o la differenza fra questa vilezza e quella dignità. In fine poi si recitano tutte intere le sesses orazioni dette prima così a brevi intervalli.

69. E in questi modi di pregare conviene esercitarsi alquanto; non basta l'usarli una volta; e con una sola pregluera; ma per lo meno tanto che ben si apprendano.

Essi possono poi usarsi durante gli esercizi, come detto è, cd anche dopo i medesimi riescono utilissimi (1).

70. Oltre a questi modi, vi ha l'orazione di quiete, la quale è internamente interna e mentale. L'anima dec avere grande amore, e comincia con affetti puri, e quando è giunta ad una certa presenza ed unione con usa divina Maestà, riposa in questo stato unita a lui senza fare gran che, cioè solo nno sforzo di tenersi con lui e in lui, e di stringerglisi più e più, dandoglisi tuttà in mano, senza particolarizzato discorso; udendo la sua voce, e rispondendogli coll'affetto, e bramando solo di poter patire, e per lui esser consumata e morta. Ma questa orazione non s' insegua, e solo si può permettere alle persone che la praticano, purchè però tenda anch' essa a purficae l'anima che la usa, e renderla più nameggevole ed ubbidiente.

<sup>(1)</sup> S. Francesco Saverio soleva insegnare il primo de' tre modi a tutte l'anime che dirigera, imponendo anco perpenitenza che vi spendessero alquanto di tempo la mattina e la sera. — Egli è molto utile che i direttori dell'anime le esercitino in tutti e tre questi modi.

DELLA MANIERA ONDE L'ESERCITATORE DEE MANEGGIARE IL FONDAMENTO, E PER ESSO, TUTTO IL SISTEMA DEGLI ESERCIZI.

71. L'Esercitatore consideri che il fine nostro (la cui meditazione è il fondamento di tutti gli esercizi) risulta da due elementi, che sono: 1.º giustizia, 2.º felicità.

Questi due elementi si uniscono, quando si considerano entrambi nell'unione compiuta della creatura col Creatore, del finito coll'infinito; perocchè l'uomo ed ogni altra creatura finita com è, non riceve il suo compimento da altro, che dalla piena unione di sè col suo principio, coll'essere essenziale da cui riceve conjunnamente tutta l'entità che possiede.

Ma perchè si avveri questa unione, dobbiamo prima di tutto esser giusti; e perciò la giustizia è il fine prossimo a cui noi dobbiamo tendere.

L'Esercitatore adunque dec condurre tutti gli eserciti a fare, che chi s'esercita s'innamori della giustizia, e perciò della leggee della volontà di Dio (nell'esecuzion della quale si contiene la perfetta giustizia), e che venga a dominare in lui il desiderio di questa giustizia, di questa legge, e della grazia di Dio che la realizza nel suo spirito.

Questo fine così puro e così semplice, l'Esercitatore dee tenerlo presente in tutte le parti degli esercizi, siccome il costantissimo segno a cui il tutto rivolga, e dee muovere ogni pietra, affine di recare a questa desiderata altezza l'animo di chi s'esercita.

Ma perciocchè dalora l'attacco alle cose temporali, e talor anco una certa vilide bassezza d'animo, che si manifesta senza poterue assegnare per cagione qualche special vizio o smoderata passione, toglie a molti il potersi di subito levare a cottemplare e gustare l'ineffabil bellezza della pura e semplice giustizia, fino a volerla cleggere per unico scopo delle loro porrazioni; perciò conviene (massime con codesti) far uso dell'istituo naturale che hanno alla felicità, e dell'abborrimento all'inefficità, il quale non manca mai in nessun uomo, insistendo anco sul secondo clemento che compone il fine pel quale siamo creati; con intenzione però sempre ferma di far servire quel terrore e da latri affetti chi egli desta, quali stimoli ci decuello requel terrore e da latri affetti chi egli desta, quali stimoli ci de-

citamenti a muover l'animo all'amore di ogui ginstizia, ed alla cognizione di sua bellezza ed al possesso di lei.

E in vero non avvi altr' arma più possente a scuotere cotali anime, di quella adoperata da Cristo quando disse la sempre mai nuova ed efficacissima sentenza: Quid prodest homini si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?

Conviene adunque insistere grandemente su questo terribile vero; e non ristarsene fino a tanto che chi s'esereita non ne venga scosso, senza di che non hassi côlto il frutto degli esercizi. Scosso poi ch'egli sia da quella verità tremenda, facile è allora a condurlo, mediante la divina grazia, a penetrare con più di attenzione e di studio la bellezza della legge, e della morale virtà, che è quella sola che il libera dal pericolo di perder l'anima, fino ad amarla per se stessa; ove l'anima si pieghi dietro agl'inviti della divina grazia.

72. E più l'uomo avrà, con questa cura dell'Esercitatore, e colla propria cooperazione, conosciuto la potenza e l'autorità di Dio, più ancor potrà scuotersi d'addosso le temporali affezioni, e collocarsi in quella ragionevolissima indifferenza circa l'elezione, dalla quale dipende il fecondo e permanente frutto de' suoi escrcizi. E più sarà giunto ad innamorarsi della giustizia, più egli sarà illuminato da essa come da un lume o criterio infallibile che fa conoscere la volontà di Dio; non avendovi dubbio, essere del tutto conforme alla santissima e giustissima volontà di Dio tutto ciò che è più santo e più perfetto.

#### CAPITOLO XIII.

#### UFFICI DELL'ESERCITATORE CIRCA IL GUIDARE L'ELEZIONE.

- 73. Venendo ora all'elezione, che è lo scopo e il frutto della seconda parte degli esercizi, questa può farsi intorno allo stato della vita, ovvero intorno ad altra cosa-
- 74. L'Esercitatore dec cooperare alla mozione divina, non prevenirla: occuparsi nel rimuovere gl'impedimenti degli errori ed inganni nell'intelletto, delle affezioni e inclinazioni umane nell'animo; affinché quegl'inganni e queste affezioni non impediscano alla creatura il ricevere in sè l'operazione del Creatore e d'udire le sue interne parole. Può ben lodare senza

modo la persezione della carità, ma non discendere a dare incitamento in particolare più testo alla povertà effettiva che al suo contrario, lasciando che il Creatore tratti colla sua creatura senza che un terzo intervenga fra essi, tanto più che non è l'uomo che possa gittare in un'anima la perfezione, ma Dio solo, secondo quelle parole: Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus coelestis, eradicabitur (1). L'Esercitatore adunque si mauterrà egli stesso in un equilibrio di santa indifferenza, memore che sono imperserutabili le vie ed i giudizi del Signore, e che avendovi tante membra diverso nel corpo della Chiesa, a Dio solo s'aspetta lo stabilire qual parte o membro di detto corpo una data persona debba essere. E non solo egli non darà spontauei consigli, ma si guarderà dal dimostrare desiderio, che l'Esercitato pieghi più tosto ad una parte che ad nn'altra (il che potrebbe dargli tentazione); e solo nel caso che il consiglio gli sia molto istantemente richiesto, e che il vegga utile a confortare l'Esercitato nell'adempire il divinovolerc. dopo usato delle regole per l'elezione, potrà darlo, come detto è, consideratamente (2): al che egli dee prepararsi, ripensaudo in tutto il corso dell'elezione, ogni circostanza, e i comodi c gl'incomodi che verrebbero per la divina gloria dall'elezione fatta nell' uno o nell' altro modo.

75. Prima d'introdurre chi s'esercita nell'elezione, consideri se l'elezione stessa convenga darsi.

In primo luogo non si dee dare l'elezione se non a chi la desidera e la dimanda. Incitando a qualche elezione chi nen la desidera (se non fosse l'elezione in generale di riformar la vita, la quale conviene a tutti quelli che fanno gli esercizi, essendone lo scopo comune), è difficile che riesca bene, anche perchè l'Esercitato suole allora prendere con sospetto le parole dell'Esercitatore.

In secondo luogo l'elezione dello stato non si dee dare a quelli che hanno già uno stato, come a' conjugati, e a' religiosi, ma solo si dee volgerli ad eleggere ciò che renda perfetta la loro vita nello stato che hanno preso.

Vi possono tuttavia essere de ferventi cristiani che, sebbene conjugati, desiderano di considerare quanto sia più eccellente

<sup>(1)</sup> Matth. XV, 13.

<sup>(</sup>a) N. 47.

il celibato o lo stato religioso, dello stato matrimoniale, per umiliarsi, o per eleggere col desiderio e coll'affetto dello spirito ciò che presentemente non possono coll'effetto. E serbe pur desiderabile, che tutti i cristiani considerassero e conscessero bene gli stati della perfezione, il che gli ajuterebbe ad usare delle cose del mondo come se non ne nassero, come vuole l'Apostolo, e da esse distaecherebbero il cnore (1).

Finalmente anco fra coloro che non hanno nno stato, è aopo sceglicre quelli, dal profitto de'quali si possa sperare, come insegna s. Igazsio, un frutto non connen alla giori di Dio: non gl'inçostanti, i leggeri, quelli che sembrano incorreggibili de' loro mali abiti, i quali non sono ancor maturi al negozio della clezione.

. 76. E nè pure con quelli che sono capaci dell'elezione dello stato, o d'altra cosa particolare, si dee venire inconsideratamente o troppo presto al fatto di essa; ma si dec attendere 'fin a tanto che il loro animo si veda essere pervenuto a quello stato di aurea indifferenza, nel quale l'uomo non vuole più altra cosa, se non ciò che meglio conduce al sno fine, che meglio sonduce all'esecuzione della volontà di Dio, e all'eterna unione con esso Dio che da quella fedele esecuzione consegue. Il perchè se si conoscesse che taluno troppo propende alle ricchezze e meno alla povertà, non sarebb'egli sufficientemente disposto, e non si potrebbe sperare un buon esito dall'elezione, assai facilmente avvenendo che egli stimasse volontà di Dio quella ehe è volontà sua propria. E però convienc, che l'animo prima di tutto sia pervenuto almeno al secondo modo di umiltà; ond' è che l'elezione non si pone, se non dopo la meditazione dei tre modi di umiltà, e non prima. Conviene trattenere adunque chi si esercita, nelle meditazioni de' dne vessilli, delle tre classi di uomini, de' tre modi di umiltà, ed altre tendenti allo stesso scopo, fin a tanto che l'animo venga nel detto stato; e se non vi può giungere, l'uomo non è maturo per l'elezione, e, ommessa questa, si dec procedere iunanzi e compire brevemente gli

77. Ottima disposizione sarebbe, se in vece dell'equilibrio

<sup>(1)</sup> Quid est, dice s. Agostino, quasi non utantur, nisi non diligant qune utuntur? Nam fucti impetus dilectionis, ut legitimi usus metns vel coecitate non videat, vel infirmitate transiliut. L. I. contr. Jul.

dell'animo, questo anzi propendesse a ciù che d più perfetto e celeste; e fosse ginnto al terzo modo di umiltà. Questo desideriò di amare la povertà, di spogliarsi dello ricolezze e di seguir Cristo nelle cose più contrarie alla natura, non può essero mai che utilissimo; e in tutti gli escreizi si dee proporre e mirare ad ottenere, si dee anco fare gran conto di questa sentenza di s. Ignazio, che « si richiergono maggiori segui a poter dire « che la volontà di Dio sia che un uomo rimanga nello stato « comme de cristiani, nel quale è sufficiente osservare i pre-cetti, di quello che egli entri nella via de consigli, avendo « il Signore tanto apertamente esortato à consigli; quando « nell'altro stato mostrò avervi de grandi pericoli ».

78. Quando adunque chi s'escreita ha l'animo così disposto, l'Escreitatore s'accinga a dargli l'elezione in questo modo. Prima rilevi su di che egli vuole eleggere (e questo può ri-

Prima rilevi su di che egli vuole eleggere (e questo può rilevare anche prima, durante i precedenti esercizi), ciò t.\* se sullo stato da prendersi, 2.º o sn qualche particolare negozio attenente alla gloria di Dio, o 3.º sulla riforma in genere della vita.

In tutti e tre i casi conviene che l'Escreitatore diriga l'elezione dando all'Escreitato varie istrazioni e considerazioni e pratiche fra mezzo al corso delle meditazioni, il quale giova solitamente che continni senza notabile interruzione.

79. A certi, a eui (sebben idonci per l'elezione) non troppe necessario paresse l'eleggere con un metodo così aceurato, e ciù per veder essi che il più degli uomini non fanno così o nol posson fare, si potrà, per meglio disporti, far loro considerare quanto segue.

### 'ISTRUZIONE XXII.

Sull'utilità di eleggere con un metodo ben ordinato.

1.) Quantunque Iddio non nieghi a nessnon che lo dinanadi l'anito necessario per salvarsi, tuttavia certo egli è che dà molto più di grazia e di lume a quelli che non si mettono in qualche sato o in qualche negozio per proprio capriccio o volontà, o inconsideratamente, ma che lo eleggono dopo matura considerazione, perchè si persuasero che quello è il beueplacto di lui.

2.°) Non conoscendo noi la serie delle cose fature è il loro Rosmin, Prose ecclesiastiche, Vol. III. esito, non possiamo mai col giudizio nostro accertarci, che la strada che scegliamo ci condurrà a buon termine. All'incontro so noi ci rendiamo sicuri del divino volere e questo seguiamo, non può la nostra scelta fallirci, peroccibe Iddio come omisciente conosce ciò che è il meglio per noi, e perchè egli non abbandona mai una sua creatura, che lascia e annega sè stossa per non fare che la volontà usu (1).

3.9 Chi dunque fa l'elezione si raccolga tutto in sè, e durante la deliberazione chiuda i sentimenti suoi e l'animo ad ogni cosa terrena per non venire distratto, e non voglia udire le cosa che non procedon dall'alto, donde gli dee venire la manifesazione della volontà divina che egli cerca, cioè a dire non ammetta ragioni che non sieno sopránnaturali e celesti, ma che sappiano di questo secolo. Tal fedele investigazione della sola maggior gloria di sua divina maestà e del santo suo obere è quella ricchezza, colla quale si può fabbricare l'alta torré della perfezione, ed ella dà gran fiducia al cuore di chi la possiede perrocche l'anima coal retta e pura sente che Iddio, che è in nitamente buono, non può venir meno alla creatura chè non cerca che lui.

80. L'Escrejatore osservi che se a questa purità d'intenzione e di amore si mescolasse qualche altro affetto per sè onesto, come la propria quiete e consolazione, o il pensiero della salute corporale, ec., e questo affetto nou fosse prevalente, ma subordinato; l'elezione, tattoché non ottima, non dovrebbe considerarsi come al tatto mal fatta. Non però si potrebbe amettere una tale elezione quando si trattasse dell'Istituto della Carità, il quale esige nella volontà superiore una deliberata indifferenza a ciò che non riguarda il divino servizio.

81. Un'altra istruzione comune a tutti, da darsi avanti la meditazione de'due vessilli, e prima della meditazione del passaggio della vita occulta alla vita occupata nella carità del prossimo, si comporrà de seguenti punti.

Quindi la continua preghiera nelle Scritture: Domine deduc me in justitua tua: propiter intinicos meos, DIRIGE IN CONSPECTU TUO FIAM MEAN. Ps. V.

#### Introduzione, che dà notizia delle cose da eleggersi.

- 1.º) Vi hanno due generi di cose, su cni può cader l'elezione; l'uno di cose immutabili, coune l'ordine sacerdotale o il matrimonio, l'altro di cose mnuabili, come a modo d'esempio se si trattasse di rendite secolari o ecclesiastiche, cite si possono ricevere o lasciaere secondo che pare e piace.
- 2.º) Quando noi abbiamo giá eletro cià che é immutabile, non ha più luogo l'elezione. Ma si noti, che se taluno elesse qualche cosa improvvidamente e con affezioni oblique, ed egli nol può più lasciare, conviene che pantito e umiliato risarciaca l'errore con bontà di vita e di operazioni. Nello stesso tempo non prenda la mala ed obliqua elezione da lui fatta per vocazione divina; perocche questa é sempre pura e chiara, e mon è mista di alcun affetto carnale o studio perverso; può prenderla solo per divina permissione, accioché egli abbia occasione di confondersi perpetuamente dell'error suo; e così non avvilirsi, ma un'illarsi a salute.
- 3.º) Se la cosa fu eletta nel debito modo ed ordine, senza carnale ed umano affetto, non vi ha cagione di mutare o violare quella elezione, ma conviene anzi confirmarsi in essa e andar innanzi per quella via.
- 4.º) Se poi l'elezione non procedette rettamente e con sincero animo, essendo di cose nutabili, giova correggerla e rinnovarla, acciocché se ne possa avere un frutto più grato e più ubertoso.

82. Accostandosi or più da vicino all'elezione, si richiami alla mente di chi elegge la gran regola del fine col seguente preludio.

#### ISTRUZIONE XXIV.

## Salla principal regola dell'elezione.

1.º) la ogni buona elezione, per quanto a noi spetta, l'occhio dell'intenzione aostra dec esser semplice, riguardando unicamente al fine pel quale fumuno creati, cioè ad adempire la gustizia, e a fare la volontà del Creatore, e così acquistare l'eterna beatitudine. Il perché egli è uopo che jo elegga solo quello che mi conduce ed ajuta al detto fine, non tirando col mio affetto il fine a servire al mezzo, ma ordinando il mezzo a servire al fine.

2.º) Laonde errano quelli, che prima stabiliseono di condurmoglie, o di ottenere un impiego un beneficio ccelesiastico da latra cosa, le quali cose uon sono che mezzi; e poi di servire a Dio nello stato conjugale, o con quel beneficio ed impiego, il che è il fine, a cui il resto dee servire cd ordinarsi. Questi non tendono a Dio direttamente, ma obliquamente si sforzano di tierre Iddio a servire ai desideri loro, e conseguentemente del fine fanno il mezzo, e del mezzo il fine. Anni dee farsi tutto il contrario: cioè, prima dobbiamo proporci la maggior giustizia e il maggior culto di Dio come fine; e solo di poi eleggere o il matrimonio, o l'impiego, o il beneficio, od altre cose, se queste cose si conoscono le più ordinate e le meglio confaccuti al fine propostoci della maggior giustizia, e del maggior culto del Crestore.

3.º) Niente adunque ci dee muovere ad assumere tali mezzi, ovvero ad abblandonarli, se non la regola del nostro fine, cioè il trovarli più atti per noi, per me in particolare, ad esercitare la giustizia e la carità maggiore, e ad assicurare la mia

salute.

83. Questa istruzione dovrà servire di materia a mezz'ora di considerazione (1), nella quale si richiamerà il filo degli esercizi precedenti.

84. Venendo ora a parlare in ispecio dell'elezione dello stato, che è la principale; gioverà che l'Escreitatore, prima informi chiaramente chi si esercita de varj stati, il che potrà fare coll'istruzione seguente.

#### ISTRUZIONE XXV.

#### Su' varj stati su cui può cadere l'elezione.

1.\*) Gli stati ne quali il cristiano può ottenere il suo fine sono: a) lo stato comune de eristiani; b) lo stato religioso,

<sup>(1)</sup> E potrà tuttavia durare anco più o meno, secondo che l'animo è più o meno lomano dalla disposizione richiesta per intraprendere l'elezione.

suto umile, nel quale i deristiano segue i consigli evangeliei della povertà effettiva, castità ed ubbidienza (1); e) lo stato sacerdotale, stato di onore che ha per iscopo di uninistero del l'altare e l'esercizio del culto di Djo; d) lo stato apostolico o pastorale, che ha per iscopo da cara delle anime e il loro governo.

2.) Nella meditazione della vita occulta e nella precedente, noi abbiamo meditato Gosì Cristo come sesmplare della vita comune de'eristiani, in quanto che egli non si staceò dalla famiglia, quantunque anche nella famiglia osservasse i consigli evangelioi e la perfezione della carità di Dio. Nella meditazione poi del passaggio dalla vita occulta alla vita pubblica considereremo Gesù Cristo come esemplare di sapienza nel Fassunere il ministero pastorale unicamente quando il Padre suo lo chiamb a ciò, e allora in farlo tosto.

3.º) Lo stato comune de cristiani non esclude la perfecione della carità, poiché ogni cristiano, seguendo la legge di perfezione, dec tendere a rendersi perfetto nella carità, cioè nell'escezzione de precetti del Salvatore, giacché « quegli é che mi ama, il quale osserva i miei comandamenti « cii quale precenti miei comandamenti » (a).

4.º) Lo stato religioso involge pure primieramente la perfectione della carità come fine, senza la quale sarebbe nulla, e di poi ha consigli evangelici come mezzi. Questo stato di sua natura è uno stato privato, si noti bene, e non pubblico, qual è quello del sacerdozio e del pastore; uno stato non d'onore, ma di interna perfezione.

5.5) Il presiderale all'opposto è uno stato omorifico, e in parte pubblico in quanto egli è ordinato all'assercizio del enluo di Dio: laonde esige una speciale vocazione, perocchè e nessano, e come dice s. Paolo, prende da sè stesso l'onore, ma chi è chiamato da Dio come Afonne (3). Coll' onore sacerdostale al cristiano rimanu l'obbligo di tendere alla perferione della Pamore, e di seguire in gran parte i considie vangelici della

<sup>(1)</sup> La solennità de' voti non fa già, che lo stato religioso sia uno stato di onore; ma solamente fa si, che la professione della povertà, della umiltà, e della penitenza ecc. sia più pubblicamente professata con accettazione e sanzione della Chiesa.

<sup>(2)</sup> Jo. XIV, 21.

<sup>(3)</sup> Hebr. V, 4.

calices tu sei quello che restituirai a me la mia eredità » (1). 6.º) Finalmente la vita pastorale ed apostolica è ancora più pubblica, peroceche ha per iscopo la salute e il governo del popolo cristiano, e s'aggiunge alla presbiterale. Anchessa esige la perfezione propria del sacerdote, e quelle carità per la quale « il bnon pastore dà la sua vita per le pecore » (2) ronde è uopo che si manifesti, per assumere tale stato, una speciale vocazione, o missione.

7.º) Ora se non dee l'uomo intromettersi da sé stesso nel santuario, cioĉ o nella vita sacerdotale, o nella vita pastorale; tuttavia egli non dee né pure temerne i pesi, qualora lddio a tale vita lo chiamasse, azizi disporsi anche, a questi con coraggio e con gratitudine, se a tanto lddio lo destina.

85. Oltracciò l'Esercitatore, consideri seco stesso le cosse sulle quali pon cadrer l'elezione, l'ordine nel quale esse debbono prendersi, e le avvertenze da darsi intorno a ciaseuna; acciocché egli possa essere preparato a suggerire i lumi, e dare una direzione premeditate e sicura a chi elegge. Le quali cose si possono ridurre alle seguenti. Chi s'esercita può volere conoscere.

1.º Se egli dee, rimanersi nello stato comune de' precetti, ovvero progredire alla sequela de' consigli.

2.º Eleggendo lo stato comune, se gli convenga preserire lo stato conjugale, o differire la deliberazione.

3.º Eleggendo i consigli, se tutti od alcuno, se in religione o fuori di essa.

4.º Se fuori, nello stato laicate o sacerdotale.

5.° Se in religione, in qual Ordine o in qual Congregazione, giaechè le doti del corpo e dell'anima fanno si che non ogni Ordine o Congregazione è per tutti.

6.º Eletta una particolare Religione o Congregazione, resta

<sup>(1)</sup> Ps. XV, 6.

<sup>(2)</sup> Jo. X, 11.

ancora a deliberare del tempo e del modo di cseguire tale elezione (1).

86. Non è necessario che ci fermiamo sui tre primi punti. Rispetto al quarto, il pericolo consiste di appigliarsi alla via degli studi ecclesiastici per la considerazione che gli nomini aggiungono al sapere e per ispianarsi la via alle ricchezze ed agli onori, scopo fallace, perche non proveniente dal fine pel quale l'uomo è creato. Merita di tenersi sott'occhio la bella lettera colla quale s. Francesco Saverio esortava gli studenti dell'università di Parigi aspiranti al sacerdozio a fare i santi esercizi, a fine di rettificare la loro intenzione su questo punto, nella quale fra l'altre cose dice loro: Male metuo, ne qui tamdiu in gymnasiis ad bonarum artium studia incumbunt, inania bonorum ac sacerdotiorum insignia magis spectent, quam ipsa munera atque onera quae illis ornantur insignibus. Video enim rem eo jam loci venisse, ut qui maximarum artium studiis dant operam diligentius, vulgo profiteantur, se doctrinae laude ecclesiasticam. aliquam occupare dignitatem, qua scilicet Christo Domino et Ecclesiae operam navent suam. Sed profecto miseri falluntur; quippe qui studia illa ad privatam magis referunt, quam ad publicam utilitatem. Et quoniam verentur, ne Deus ipsorum cupiditati non obsequatur, nolunt totam rem divinae permittere voluntati (2).

87. Rispetto al quinto punto, che si rivolge sulla scelta d'una più tosto che d'un altra Congregazione religiosa, l'Esercitatore de avvertire l'Esercitato: 1.º che sebbene chi si trova già in una Congregazione rilasciata, debba ordinariamente permanervi e on una solida virità cooperare da parte sua alla restituzione della primitiva osservanza e alla santificazione della comunità; tuttavia chi non ha ancora scelto, dee gnardarsi dallo seegliere una Congregazione nella quale manchi l'osservanza e il buon odore della santità; 2.º che fra le Cougregazioni osservanti convicene seeglier quella che è più perfetta relativamente

<sup>(1)</sup> Non è necessario spiegare questi cinque punti all'Esercitato da principio, ma l'Esercitatore dee averli presenti nel corso dell'elezione, per suggerirli praticamente l'un dopo l'altro nel detto ordine con tutta chiarezza e distinguone.

<sup>(2)</sup> Ep. l. I, ep. 19.

alla persona che elegge, cioè che sembra più atta a produrre nella detta persona, osservato beue ogni cosa, una maggior

perfezione e una maggior santità (1).

88. In quanto al tempo da mandare ad effetto l'elezione, suole l'inimico e la ripagnanza segreta della natura ridurre colui che ha eletto lo stato religioso a procrastinare con pretesti. Conviene opporsi con forza ad una tale difficoltà con quel detto di s. Ambrogio: Nescit tarda molinima Spiritus sancti gratia, e coll'esempio degli Apostoli. Se una volta, perchè non ora? e se non ora, forse nou sarà mai. Ora è recente la mozione divina; il tempo la verrà illanguidendo, come suol fare, per divina permissione e punizione, quando non vi si corrisponda senza induzio.

80 În quanto al mado di dare esecuzione all'elezion fatta dello stato religioso, trovansi talora delle difficoltà a conoscere quale sia il migliore e il più perfetto, e ad appigliarsi a questo. Una di cotali difficoltà circa l'operare nel modo il più perfetto, tendente unicamente alla maggior gloria di Dio, nel dare eccuzione all'entrata in religione o in congregazione, si manifesta per lo più quando trattasi del modo di spogliarsi de beni temporali: nel che si dee spacciarsi eleggendo il meglio colle solite regole, e con quelle che più sotto indicheremo circa la distribuzione migliore delle elemosine.

go. Yeneudo ora all'elezione, aceade che alcuno sembri talora entrare nella elezione ottinamente disposto, ma poi improvisamente nasca gran borrasca aspeitata dall'inimico, o qualche sinistro affetto si susciti nell'animo e soffoghi il buon seme. Tutto ciò dec essere preveduto e calcolato dall' Escrcitatore.

Si comincerà col dare a chi elegge un'istruzione generalo sui tre tempi dell'elezione.

#### ISTRUZIONE XXVI.

Sui tre tempi dell'elezione.

 Il primo tempo opportuno per fare l'elezione è quando la virtà divina muove la volontà ad uno stato di perfezione sì

<sup>(1)</sup> Ved. s. Tomus. S. H. H. Q. CLXXXVIII, vi.

fattamente, che l'anima più non dubita o ne anco può dubitare che le stia bene di seguire quell'impulso. Tale fu la mozione di s. Mattco, di s. Paolo e di altri santi.

2. Il secondo tempo opportuno ad eleggere si è quando mediante un sentimento di grande consolazione, che regga all'esame fatto di esso per mezzo delle regole che servono a discernere gli spiriti, noi sentiamo cliaramente il beneplacito divino essere appunto, che noi ei diamo a quello stato o a quell'opera di sua gloria e di nostra perfezione (1).

3.9 Il terzo tempo opportuno si è quando trovandosi l'animo tranquillo (non però torpido e iudifferente), considerando il fine, pel quale l'uomo venne creato, cioè la maggior divina gloria e la salute propria, egli elegge un certo genere di vita, dentro i limiti della Chicsa cattolica, pel quale conosce più agevolmente e con maggior sicurezza poter giungere al suo fine. Dicesi poi tranquillo l'animo, allora quando non è agitato sensibilmente da contrari spiriti, ma opera colle sue forze ordinarie di natura e di grazia.

4.º) Il primo di questi tempi opportuni viene unicamente da Dio, nè si dee desiderare, nè dimandare. Esso però non va mai in opposizione colle regole che si danno per disecrnere gli spiriti, o con quelle che si danno per eleggere nel terzo tempo; e però non nuoce, ma anzi giova avverare quella maniera di vocazione straordinaria colle regole ordinarie; parché

ciò non si faccia dubitando di essa.

5.º) Così parimente il secondo tempo, nel quale un forte sentimento di spirituale consolazione ci mostra chiaro il divino beneplacito, che ci chiama a cosa perfetta, senza discorso dell'intelletto, non va mai in contraddizione colle regole che iusegnano a discernere gli spiriti, e queste auzi si debbono sempre applicare a quel sentimento per evitare ogni inganno che ci covasse sotto, secondo ciò che s. Giovanni dice: Nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint (2).

13

<sup>(1)</sup> La differenza fra il primo e il secondo tempo si è, che nel primo tempo Iddio muove a dirittura la volontà, di maniera che questa non resiste, ma tosto si piega; oyvero rimane auco priva, come dice s. Ignazio, della facoltà di resistere (imo etiam dubitandi facultas animae sublata sit), ed acconsente con tutte sue forze spontaneamente; quando nel secondo può resistere al sentimento.

<sup>(2)</sup> I. Jo. IV. t.

91. Dopo questa istruzione e considerazione dee l'Esercitatore interrogare ed osservare attentamente se nell' Esercitato nulla si manifesta che possa appartenere al primo o al secondo tempo, ne quali non vi ha chiaro discorso intelleutivo, ma volontà mossa e sentimento; e dee guardare se si può conchindere l'elezione col secondo tempo. In questo caso, come pure se lo vedesse agitato da tiversi spiriti contartj, dee usare e comunicare anco all' Esercitato le regole che abbiamo precedentemente date per discernere gli spiriti (54, 55).

92. Chi si esercita poi dee fare l'elezione del secondo tempo sulla fine di ogni meditazione che corre nel giorno, cioè durante l'esercizio della volontà e de colloqui; ovvero finita la meditazione stessa.

g3. E. ciò farà uon per altro discorso d'intelletto; ma solo esaminando i movimenti del suo animo, la consolazione spirituale, o l'inquietezza o il maleoniento che gli si suscita in cuore, propostosi innauzi alla mente il partito di ciu si tratto. Il cuore portà ripetere anche in occasione di altre orazioni od esercizi.

94. L'Esercitatore, interrogando ed osservando, calcolerà tutto, e se procede bene ogni cosa, seguiterà il corso delle inditazioni, facendogli continare l'elezione del secondo tempo, per rilevare se i movimenti dell'animo sleno, costanti e sempre i medesimi: uel caso poi di contrarietà di movimenti, userà le regole del discernere gli spiriti, come detto è.

95. Che se nel secondo tempo si conchiude bene l'elezione, non sarà più necessario venire al terzo. Se poi rimanesse ancora qualche diabbio, ovvero l'Esercitato lo bramasse, - per confirmare ciò che la fatu e provarlo via più (il che è quasi sempre utile) (r), si procederà al terzo tempo, nel quale l'elezione si fa mediante ragionamento nei due modi seguenti.

<sup>(1)</sup> Non solo utile, ma necessario sarebbe as si trovasse in chi fece l'elezione una natabile ripugnarua senire all'elezione per mezzo delle può somministrare dall'intellettos perecchè lo spirito di Dio non teme giunnia che la ragione gli sia contrare; si l'incontro rifugo da essa l'anquelo delle tenebre, come quello cle male aggi, et non venit ad lucem, ut non argunature opera qui (so. 111, 20.).

#### Primo modo di fare l'elezione nel terzo tempo.

- 1.º) Si dee l'uomo mettere dinanzi agli occhi della mente hen chiaro la cosa su cui egli vodo deliberare, cicè l'un dopo l'altro i punti che occorrono nel caso dell'elezione dello stato (N. 85). Lo stesso dicasi se altra fosse la materia su cui si deve deliberare.
- 2.) Rivocato alla mente il fine pel quale io sono sato creato. Consistente nella mia salvezza e nella maggior gloria divina), comporto l'animo mio in uno stato di mezzo e di equilibrio (1), pronto a volgermi si dall'una che dall'altra parte con tutta facilità tostochè io conoscerò che quella o questa parte è la più confacerole alla mia eterna salnte ed alla maggior possibile divina gloria.
- 3.9 Supplicherò la divina clemenza, che si degni di ammaestrare la mia mente, e di muovere la mia volontia a quella parte, alla quale io debbo più convenevolmente piegare: adoprando in pari tempo un pio e fodele raziocinare del mio intelletto; pel quale, percepita da me, e consentita la volontà di Dio, io sia portato alla huona elezione.
- 4.º Peserò quali e quanti comodi ed ajuti mi verranno dall'uno de due partiti, e quanti incomodi e pericoli, e noterolli in carta, e lo stesso farò del partito coutrario.
- 5.º) Queste cose premesse, ragionerò per l'una parte e per l'altra, e secondo il dettame della ragione, rimosso ogni appetito di carne o soggettivo, conchiuderò l'elezione.
- 6.º Fatta l'elezione, tosto gittarsi in orazione, ed offerire l'elezione medesima a Dio nel modo più perfetto, acciocche, se a lui piace, egli la confermi e la stabilisca.
- 96. Intorno a questa orazione giova soggiungere a voce o anco in iscritto ch'ella può riuscire in tre maniere:

<sup>(</sup>i) Questo equilibrio è intelletuale e logico. L'uonno der mettera in esos, aucorde incliensas esi cich e perfettos percode egi don vau luy nectin-dere dall'affetto, e guadara solo cal lause della ragione. In questo modo all'esgegere, l'intelletto precede l'affetto, e la voloni vive advero inte secondo modo all'incontro precede na affetto e una volonià buona, e guada l'intelletto, che vica dictro e la conferna.

#### Sull'offerta a Dio dell' elezione fatta.

1.º) Si possono sentire in questa orazione de movimenti conformi a ciò che si ha eletto, e una voce interiore prometterci forze per eseguirlo: questo è ottimo segno che l'elezione sia buona.

2.º) Può essere che non si senta nell'orazione alcnn sentimento notabile nè per l'una parte nè per l'altra. In questo caso se là volontà persevera nel suo proponimento, non si dee mutare ciò che si è eletto.

3.7 Finalmente ai possono sentire de movimenti contrari al-l'elezione. Allora, se questi movimenti sono terreni, c quindi si può e dee credere che vengano dallo spirito malvagio, niente si dee mutare di ciò che fu fatto, ma si bene accrescere il fervore, con cini si domandi a Dio che egli confermi l'opera sua. Se poi chiaramente apparisce che quell'inquietezza viene dallo spirito buono e porta al bene, allora è segno che nell'elezgere non firono fatte bene tutte le ragioni.

E qui ha lnogo l'industria che insegna s. Ignazio, di fare

cioè con Dio sì come fa il valletto che presenta al suo principe l'uno e l'altro genere di cibo, per vedere e trovare quale gil aggrada. Così l'anima dee, con profonda umilità ed amore o desiderio fervente di seguire unicamente ciò che più piace a Sua Divina Maestà, officire a Dio ora l'uno or l'altro de partiti, osservando quale più egli aggradisca, e dicendogli Domine, quid me vis facere? ma ciò con tutto il cuore, e con molti enori se l'uonno ne avesse molti, ascoltando coll'udito spirituale la risposta interiore che dà Iddio, e qual maniera di sentimenti nascono in noi all'offerta dell'un partito e, dell' altro.

4.º) Se avegnisse che l'elezione fatta nel terzo tempo fossecontraria a quella fatta nel secondo tempo; in tal caso, qualora ciò che si elesse nel terzo tempo sia la parte più perfetta, non si può sbagliare ad attenersi a questa, siccome quella che è trovata per una via più sicura quale si è la via della ragione, e che è confirmata dallo Spirito divino che inclina sempre l'uomo alle cose più perfette.

5.º) Se poi nel terzo tempo si avesse preferita la parte meno perfetta, in tal caso si dee diligentemente esaminare di nuovo il utto colle regole del discernimento degli spiriti e col più accurato ragionamento. Che se le mozioni dello spirito del secondo tempo fossero molto forti e costanti, e le ragionii del terzo tempo fossero deboli, si dec ancor preferire quanto di più perfetto si ha eletto nel secondo tempo, come la cosa più probabilmente conforme al Dio della perfezione e della santità. Tuttavia in questo caso è necessario, e in ogni altro è sempre utile, il passare al secondo modo di eleggere (1);

97. Il quale è il seguente:

#### ISTRUZIONE XXIX.

Secondo moido di fare l'elezione nel terzo tempo.

- 1.5) Dovendosi fare l'elezione mediante un affetto veniente dall'amore di Dio, e infuso in noi supernamente, conviene che chi elegge esamini attentissimamente il proprio cuore; se vi abbia in esso qualche grade di affezione, sia esso grande o anco piccolo, il quale non proceda dal solo amore e considerazione di Dio.
- 2.) Considererò se lo avessi na amico, nel quale desiderassi che non mancasse niente di perfezione, ed egli, dubbioso di ciò che dovesse eleggere, mi domandasse consiglio; trovandosi nello stesso mio caso, che cosa io gli consiglierei?—Quello che io consiglierei ad na amico, amato da me spiritualmente, ovvero anche ad uno del tutto ignoto, col quale non avessi alcun affetto unamo, e però potessi gindicare on un giudizio del tutto spassionato, io debbo consigliarlo a me medesimo.
- 3.) Pensero ancora meco stesso, se la morte fosse a me imminente, che cosa vorre io aver deliberato? — E benc, io debbo deliberare ora quello che io godrei di avere deliberato se fossi in quel punto.
- 4.º) Immaginerò di essere innanzi a Cristo gindice, e considererò che cosa amerei di aver eletto al suo tribunale. Questo

<sup>(1)</sup> Avverta l'Esercitatore di non esser molesto a chi s'esercita collo stringerlo troppo più che le sue forze spirituali non permettano. Conviene aspettare e lasciare che egli faccia un passo ella volta, come fa appunto la stessa divina bontà, a cui solo dre egli cooperare.

eleggerò ora, per essere più sicuro e contento quando effettivamente mi ci troverò (1).

5.º) Finalmente, dopo conchiusa l'elezione con queste regole, di nuovo la offerirò a Dio in tutto, come è detto di sopra.

98. L'Esercitatore avverta di non permettere che l'Esercitato faccia voti o prenda obbligazioni stabili prima che sia interamente finita l'elezione.

99. Che se egli vedesse o dubitasse fortemente che chi elesse fu allucinato, e benche chiamato a vita perfetta, o per inganuo del nemico o per sua propria infermifa, scelse l'imperfetta, in tal caso non conviene che l'Esercitatore contrasti; il che non gioverebbe; ma ne pure conviene ohe egli confermi l'elezione: più tosto mostri che uon gli soddisfà a pieno, e che spera che in progresso di tempo Iddio gli comunicherà forse più chiaramente la sua santa volontà, lasciandolo così alquanto incerto, e ammaestrandolo in pari tempo del modo di contenersi per non chindere l'adito alla divina Ince. Accade che dopo gli esercizi taluno vegga più chiaro mediante que principi stessi che egli ricevette negli esercizi, o perchè il demonio nel punto dell'elezione combatte più forte, o perchè la natura in quella lotta e quasi agonia è oppressa e soffogata; onde poscia respira ed è più libera a raziocinare e ricevere il lume di Dio; o finalmente perchè nel secolo. l'Esercitato prova poi che non può fare veramente quella vita che s'immaginava di potervi fare quaud'era negli esercizi.

100. Per quelli poi che hanno eletto la vita perfetta, e perciò la povertà evangelica, sooi incontrasi diffetoltà nol risolversi à spogliațai de propri beni temporali nel modo più perfetto.
Si vuole spogliareane per seguire la perfezione, ma sl stenta
ad intendere ed a volere la perfezione in modo suesso di fare
un tule spogliamento: A questo fine giova talora di fare una
elezione in tutta forma, deliberando «in qual maniera debba
io privaram de beni temporali per seguire anche iri ciò la maggior perfezione». Ciova a tal fine susare delle seguenti regole.

<sup>(1)</sup> Questa regola e la precedente debbono riuscire via più forti e concludenti a coloro che hanno presa più aperienza della propria debulezza nel rimanere in uno stato esposto » multi perienti per essi.

#### ISTRUZIONE XXX.

Regole da osservarsi nel distribuire le elemosine.

Se alcano voglia dar qualche cosa temporale per motivo di carità gli amici od a parenti, verso i quali sente inclinazione di affetto, e tuttavia vuole assicurarsi che ciò che fa sia fatto nel modo più perfetto e più grato a Dio, egli potrà trovare la retta via

1.º) Col far uso delle prime quattro regole indicate nel secondo

modo dell'elezione nel terzo tempo (1).

a.) Ogni qual volta io sento inclinare il mio affetto a persone a me congiunte o a luogli determinati da qualche vincolo unano, non debbo dellberare fino a tanto che non ho esaminato bene questo affetto colle quattro regole suddetfe, e, non l'ho vinto del tutto, se conosco che non è puro amor di Dio e della maggior sua gloria debbo ancora con assidano orazioni e rillessioni piegare l'affetto mio all'opposto, chiedendo appunto da Dio l'affetto contrario; in modo che io possa con perfetto, equilibrio offerire a Dio l'una o l'altra cosa, e fare poi quella che finalmente trovo dover essere a lui più grata. 3.º Ottima regola si è ancora, per venire a conoscere il vero

5.7) Cuma regoia se aucora, per ventre a conocere il veno e non ingannarsi. lo spogliarsi del giudizio proprio e rimettere la cosa a quello che sarà per fare qualche uomo grandemente amante e intendente della perfezione, pregato di vone determinare egli come io debba distribnire que' beni, acciocché ciò si faccia nel modo più perfetto: chiamandomi poi io interamente contento e pago della sua decisione.

Agli ecclesiastici poi che hanno rendite gioverà molto l'ag-

giugnere le due regole seguenti;

4-9 Quantunque le facoltà ecclesiastiche o consecrate al divino culto vengano talora distribuire, da chi è chiamato al ministero e investito del diritto alle medesime, senza alcuna colpa commettervi, tuttavia non si può negare che la cosa involga delle difficoltà; c a molti sogliono nascere scrupoli, o inquietezze, o auco de veri inganni nello stabilire quella giusta

<sup>(1)</sup> Queste regole debbono qui darsi scritte di nuovo a chi delibera, per maggior chiarezza.

porzione che ciascuno può adoperare per le spese di sua persona. Perciò auche in questo giova determitare lo stato e il modo della propria vita secondo le regole preindicate.

5.) Oltracció ottimo e sicurissimo consiglio si è questo, che recelesiatso, o quegli che la beni consecrati a Dio da distribuire, sotragga il più che egli può alla propria comollità, e si conformi il più da vicino che gli sia possibile all'escunplare del nostro Signor Gesti Cristo, sommo Pontefice. Egli è degno di rammentarsi che nel terzo-concilio di Cartagine, dover a presente a. Agostino, venne decretato che la suppellettile del vescovo dovesse esser vile e povera. Lo stesso proporzionatamente à distra di orgai grado di vita ecclesiassica e cristiama (1).

101. Che se chi si escreita elegge di rimanersi nella via dei precetti, e non di darsi a quella de consigli, un'elezione dovrebbe ancora aver luogo, quella della riforma della vita,

Quest elezioue che si fa circa la riforma della vita (cosa utilissima), conviene anco a tutti quelli che, avendo già uno stato fisso, poniamo quello del matrimonio, o di qualche ufficio o dignità ecclesiastica, nuttavia vogliono condurre l'eiezione sulla maniera del tenere la loro casa c famiglia e le loro persone nel modo il più perfetto.

102. E quando anco non avessero bastevol tompo da fare tutto intero il corso degli eseccizi, tuttavia potranno veniro molto ajutati dall'esercizio dell'elezione sulla riformazione della loro vita, accompagnato da alcune meditazioni sui misteri della vita di Cristo, massime da quella de' due vessilli, e delle tro classi di uomini, che posson anche esser fatte per intervalli, secondo che i loro affari permetteranno.

103. Ora colui che s'accinge a fare questa riformazione, dovrà sempre, prima di tutto, mettersi innatzi la considerazione del fine pel quale egli è creato, e poi usare delle regole dell'elezione che abbiam date più sopra pel terzo tempo.

104. Esaminerà poscia secondo quelle regole diligentemente: 1.º qual famiglia è casa debba avere; 2.º in quai modi trat-

<sup>(1)</sup> Per quelli poi che sono nello stato del matrimonio, bell'escampio è quello di s. Gioacchine e di s. Auna, de' quali si narra che facerano tre parti de' loro reddhi, delle quali una davano ai poveri, una offerivano al tempio pel culto di Dio, e della terca si giovavano per vivere.

tarla cd amministrarla; 3.º con che parole ed esempji istruirla ed edificarla; 4.º quanto di sostanza possa impiegare per le spese proprie e per gli usi domestici; 5.º quanto dare a poveri e distribuire in opere pie; 6.º quale uso ed impiego dovrà fare del suo tempo; 7.º quali opere buone principalmente promuovere; ed altri soniglitatui cose.

105. È necessario trattare un punto alla volta, e impiegarvi una o più considerazioni, fino che l'elezione riesca in modo che in essa nou altro si perchi se non l'onore di Dio e la salute propria.

106. Ĉiascuno poi si persuada, che tanto egli andrà più innanzi nello studio e pratica delle cose spirituali, quanto più si staccherà dall'affezione di sè, del proprio comodo e degli averi e beni tumporali.

#### CAPITOLO XIV.

#### UFFICI DELL'ESERCITATORE DOPO FATTA L'ELEZIONE.

107. L'ufficio dell' Esercitatore verso quelli che hanno già futta l'elezione, consister. Jo'in far si che si rinforzi la loro volontà nel proposito di eseguire fedelmente quel bene che hanno cletto, e 2.º che il loro intendimento possegga tutte le cognizioni necessarie a mandare ogni cosa ad effetto.

108. All'una e all'altra cosa è indiritta la terza parte degli esercizj.

Le meditazioni che si danno in questa terza parte hanno per iscopo il rinforzare la volontà, attignendo la forza dalla contemplazione de' misteri dolorosi e gloriosi del Signor nostro.

Le istruzioni poi debbono venir somministrando tatti gli piuti e le cognizioni necessarie, acciocebi l'uomo eseguisca nello stato eletto, o in quello che ha già, tatti i doveri annessi al medesimo. Dovrà danque l'Esercitatore ordinare una serie distruzioni, nelle quali egli venga ripassando tatti i doveri dello stato che l'Esercitato ha già abbracciato o proposto di abbracciare i e quali istruzioni debbon variare non solo secondo gli stati diversi di celihe, di vedovo, di padre, di figliuolo di famiglia, di cherico, di prete, di pastor d'amiña e di religioso; ma ben anco secondo la maggiore o minor dottre in di quello a cui si debbono dare; svvettendo però, che una Rossum, Prose ecclenizatiche, Vol. III. 14 ripassata de propri doveri ben distinti e circostanziati, e della maniera di ottimameute adempirli, come pure de mezzi che a ciò afutano l'uomo, riesce sempre utile ad ogni maniera di persone.

109. È perocchè i doveri della cristiana pietà sono i principali di questi mezzi, pereib, non potendo trattare di ogni cosa, si procurerà di non ommettere quelli co' sacerdoit, e di tratare accuratamente la questo tempo della maniera di colebrare samamente la messa, di recitare le ore canoniche, di dar opera alle ecclesiastiche funzioni, ec; co' pastori d'anime poi, della prudenza pastorale, dell' colficazione, del pascere il popolo culla divina parola, dell'amministrazione de' sacramenti, specialnente di quello della confessione, dell'estensione ed universalità della carità pastorale (cosa trascurata), e de' varj modi ed industite di esercitarla, ec; co' cherrici, della disciplina e sottomissione, dell'ordine della vita, della maniera di servire santamente al sacro altare, e specialmente di ministrare alla messa, eci.

110. Sarà utile ugualmente a tutti l'insegnare a praticare la divozione al santissino Sacramento, all'umanità sacratissima di Crisso, alla heata Vergine, ec., le quali tutte cose non convien trattarsi prima dell'elezione o della riforma; ma o rischarsi all'ulima parte, o, se non ri è spazio, ommetterle: Si avverta poi, ebe ogni qual volta trattasi d'insegnare a fare orazione vocale, come a dire l'uffizio, ec., la principale di tutte le fegole si è quella che l'intendimento susi a starsene ben presente al significato delle parole che si pronuciano », di-peudendo principalmente da questo anco l'affetto.

111. Poniamo ora qui a modo di esempio la maniera di visitar il santissimo Sacramento, e di praticare la divoziono verso l'umanità sacratissima del Signor nostro.

### ISTRUZIONE XXXI.

Maniera di visitare il santissimo Sacramento (1).

1.º) Farò un atto di fede, credendo che sotto quelle specie consacrate trovasi l'Altissimo mio Signore.

<sup>(1)</sup> Questa e la seguente Istruzione fu tratta dal libretto di Gio. Alberto Fassina cauquico della colleguata di Gambolò, initiolato: Istruzione necessaria per fare compitamente l'opere degli Esercii; spirituali del glorioso Purituca s. Ignazio di Lojola, cc. Milano 1704.

2.) Mi unilierò, riconoscendomi undeguissimo di sare alla presenza di tanta Maestá, sprofondandomi nel niente del mio cesere, nella debloczza e fallacia delle mie forze, nell'oscurità del mio intendimento, nella fralezza della mia volontà, nel-fincastanza delle mie risoluzioni, nell'impererizione del mio operare, nella vitià de miei sentimenti, nelle lordure delle mie incilinazioni, e soprattutto nelle enormità de' miei peccati : goderò almeno di starmi avanti all'amabilitssimo mio padrone, come il cagnolino a' piedi del suo, amando e domandandogli le miche della sua mensa.

3.) Onorerò gli attributi tutti di quell'Altissimo personaggio, la divinità con ossequiosa adorazione, la 'Maesti con unile riverenza, la padronanza colla soggezione da schiavo di tutto me stesso, di tutte le mic potenze; l'eccellerna con accesa brama di parteciparne; l'esser egli unico mio fine col raccoglier in lui tutte le mie brame; l'umanità con tutti gli affetti; la bontà con infinita gratitudine ed amore.

4.º) Anmirerò specialmente la bontà sua infinita in volerracchiudersi immenso come gell è di un tulbernacolo, in voler fermarsi legato tra poche e tenui specie un Dio che è la pienezza dell'essere; e dio solo per accogliere le mie preghiere, per consolare le mie allizioni, per soccorrere a miei bisogni, per nutrirmi di se stessoi lo riugraziero di questi eccessi, concepirò in lui ogni confidenza.

5.) Cli rappresenterò con fiducia i mici bisogni; determinerò ancor io d'accorrervi al riparo con la min cooperazione alla sua grazia: e domanderò da lui oltracciò ogni bene, senza limite, pensando ch egli è infinito, e però che io non posso da lui ne domandare ne aspettarni mai troppo, per quanto io gli domando, e per quanto io mi aspetto.

### ISTRUZIONE XXXII.

### Divozione alla sacratissima umanità di Cristo.

1.º) La divozione alla santistina umanità di Cristo richiede che prima si concepisca una grande stima della sua eminenza, al per le eccellenti prerogative di scienza, virtà, santità, per l'afficio di Redentore, di vittima accettevole, d'unico e sommo sacerdote, di capo e reggitore della Chiesa, e per la podessi di far quanto gli aggrada nel mondo, e simili; come principalmente per l'unione ipostatica col Verbo, fonte e principio di tntte quelle sublimi prerogative : richiede che si accenda in noi nn amore ad esse corrispondente, ed una stima e brama, che sia onorata da noi e da ogn'altro essere, giusta il sno merito: che con sommo nostro godimento del possesso ch'ella ha di sì nobili dovizie, si ringrazii la Triade augustissima che le ha in essa profuse, invitando con noi tutto il cielo e la terra a congratularsene; che si dichiari tale stima ed amore col favellarne spesso con sommo decoro, e in una forma piena di tali sentimenti; che si procuri di darle tutto quell'esteriore onore che ci è possibile, e si trattino le cose ad essa appartenenti con somma riverenza, e si cerra con tutta brama a dargli onore in tutte le occasioni che ci si presentano: che si metta ogni nostra industria per instillare anche negli altrui cuori tali sentimenti: e che si pensi frequentemente ad essa con godimento della sua eccellenza.

2.7) Richiede oltracció che stimiamo assai l'amore che l'amanità di Cristo el la portato, e quanto ell' la fatto pen nostro bene, e ce le teniamo perció eternamente obbligati. Egli d'anopo di riflettere spesso a tutti quei capi che ingrandiscono tale benevolenza e tali opere, e pensare con animo infinitumento grato ed amante a tutti que riguartil che ad essa danno maggior peso; ammirame la gentilezza, protestarla troppo superiore alla nostra viltà, professarcene estremamente onorati; amarla, ringraziarla, concepir brama di corrisponderri con affetto infocatissimo, offerendo eziandio quello di tutti i heati, anzi quello estesso con che l'umanità di Cristo ama sè atessa, giacchè la nostra vilezza non può pagare la cortesia sua che con imperfezioni.

3.º Richiede ancora che l'umanità di Cristo si riconosca per fontana d'ogni henc. E però al ricevere d'ogni grazia, massime pel canale de sacramenti, si riconosca che ci viene da lei, e da suoi meriti, e le si protessi gradimento ed obbligazione perpetua, e si ringrazii senza fine. Chiedansi le grazie per gli meriti da essa acquistatii si presentino questi all'eterno Padre per muovorelo ad casudirci.

4.º) Richiede di nuovo, che si concepisca nel'umanità sacratissima di Cristo ogni fiducia, e però che non ci lasciamo mai abbattere da timori vani; e che dormiamo sicuri nel suo seno, che a lei ricorriamo come figliuoli ne' bisogni uostri, a lei presentiamo le nostre tribolazioni, le stesse nostre pusillanimità, debolezze, cadute, tentazioni, ec., con filiale confidenza.

5.9 Di più, che mettiamo ogni nostro studio, acciocche gli stenti che Cristo sosteme nella sua ununità per la salute del mondo non cadano a vuoto, perocche l'averli noi in conto di somma ed Ineffabile grazia ci renderà insofteribile cosa pure il pensiero, che essi vadano perduti senza nessun frutto, per colpa nostra. E però si dee a tal titolo usare ogni indostria si circa il profitto hostro, come circa quello del prossimo, il quale ci dee pur esser caro oltremodo, a cagione che è tanto amato da quella santissima umanità, la quale impiega al strani, ed oltre il pensier nostro grandi sforzi per lo sano bene.

6.9 Finalmente, che con ogui applicazione attendamo ad abbellirci colle virtà, affine di somigliare in qualche modo al Siguor nostro, che à l'Uomo-Tipo, rendendoci così men disadatto oggetto de suoi amori, e meno ingrati a suoi benefici, meno sordi e ciechi ai suoi ammestramenti ed esemoi (t).

112. Un'altra utilità che si dee voler trarre dagli escreia; così ristretti alla prima parte, si è che chi i fa, parta non solo purgato dal peccato, ma anco ben istruito nell'esominaroi, nel meditare, nel pregare e nel ricevere i racramenti. Laonde non si dee ommetter mai d'insegnargli tutte queste cose, escondo la sua capacità, e di dargli i tre modi di orare, ed anco di fargli fare qualche considerazione, so il tempo e la qualità della persona lo permette, sulla riformazione e sulla ordinazione dalla sua vita fistura.

### CAPITOLO XV.

DELLA MANIERA DI MODIFICARE GLI ESERCIZI INTERI.

113. Abbiamo già detto che vi sono delle persone a cni convien dare gli esercizi tutti interi; e che ve ne sono di

<sup>(1)</sup> Potrebbesi ance esercitare la divazione verso l'umanità sacratissima del Signor nostro col fermare il pensiero sulle singole parti e potenze, delle quali essa umanità si compone, considerandone l'eccellenza, la perfezione morale, e la divinità di Cristo. Una di esse, e fra tutte il sacro CUORE, può dare inevastata materia al meditare, e allo siggo di sauti altavata materia al meditare, e allo siggo di sauti altava.

quelle, alle quali non si possono dare interi. Abbiamo anco indicato in generale quali sieno quelle prime, e quali queste seconde (1). Ora in questo espitolo noi vogliamo descrivere il modo di modificare gli esercizi interi, come talora si rende necessario. dandoli a quelle prime: nel seguente poi sporremo il modo di accorciarili per queste seconde.

Gli esercizi interi si possono modificare nella forma, o nella materia.

114. La prima ragione, che talora ci sforza di modificare gli esercizi interi nella forma, si è la mancanza di tempo delle persone che bramano e sono atte di farli.

Se danque all'uomo avente le disposizioni e le doti necessarie manca il tempo, forse perchè occupato in pubblici negozi, o in altri necessari o convenienti, si dee prima vedere quanto spazio di tempo libero egli possa trovare ogni giorno da impiegare negli esercizi: poniamo un'ora e mezza. Di questo tempo gli si farà occupare un ora intera in meditazione giornaliera, facendoglicla far di nuovo il secondo di, e il terzo ripetere con fermarsi a'lnoghi dove egli provò maggior sentimento: si adoprerà poi la mezz' ora che rimane, a comunicargli e fargli considerare le istruzioni opportune sugli esami e sulle regole, secondo le quali egli dee meditare e fare gli csercizi, sulla maniera di confessarsi, e di ricevere l'Eucaristia, ec. Con tal metodo procedendo chi si esercita farà in più mesi ciò che altri che ha il tempo libero fa in un solo, e trascorrendo anche tutti gli esercizi potrà con essi appieno riformare la sua vita. Colui che in vece di un ora e mezza avrà più tempo da disporre per ogni giorno, potrà più prontamente compirli. Si procuri che la cosa meditata giornalmente venga da chi s'esercita ruminata durante il giorno, e gli riesca di un cotal nutrimento spiritnale, e di un mezzo di raccoglimento.

115. La seconda ragione, che ci sforza a modificare gli esercipi interni nella forma, si è quando si debbono dare a molte persone insieme, come al clero raccolto, à cherici ne' seminari, a' popoli, ec. In questi casi conviene che l'Escreitatore applichi le stesse regole di raccoglimento ec, alle circostanze: conviene che, ritenculo il fon lo degli esercizi, giunga allo stesso scopo

<sup>(</sup>t) Cap II.

per altri mezzi. Procurerà che le persone che si esercitano facciano il più che possono da sè; ma ciò che lascierà loro a fare, sarà necessariamente meno di ciò che si lascia fare per lo più alle persone singole; poichè quando si tratta di molti insieme, conviene stabilire una misura di fatica e d'esercizio proporzionata alle forze de più deboli.

Quantunque poi si debba diligentemente avvertire che la meditazione cle si di iu, commen en si cangi in una predica ornata, più idonea a portar diletto che frutto; tuttavia in tali oceasioni non si deve escludere la maschia eloquenza; e convene che TEsercitatore componga le meditazioni e le istruzioni con grandissima diligenza e studio, con chiarezza di sposizione, solidità di dottrina morale, connessione logica di pensieri, prove efficaci di antorità e di ragioni teologiche, stile semplice e grave a imitazione di quello del Signor nostro, lingua pura, usando ancora una pronunziazione sonante, ed unta, e sopra tutto spirante sineera unuità e modesta. Un'adunanza anche più che nn individuo, esige rispetto dal parlatore; e se questo giusto rispetto non le si usa; come aspettura profitto da uditori che abbiamo già noi stessi mal disposti verso di noi (1)?

116. Quanto poi alle modificazioni che gli esercizi interi ricevono dalle speciali circostanze rispetto alla materia, queste dipendono dalla diversità nella quale si professa dagli uomini la vita cristiana.

La vita cristiana ha quattro speciali professioni, onde si:possono formare quattro corsi di esercizi, nguali nella sostanza, ma modificati negli accidenti. Lo quattro professioni di vita sono le seguenti:

I. La vita comuno de cristiani,

II. La vita religiosa.
III. La vita sacerdotale.

IV. La vita apostolica.

1V. La vita apostolica.

117. Quando si tratta di dare gli esereizi a de laici secolari, elie sono nella vita comune, si possono aggiungere delle ineditazioni, o considerazioni, o istruzioni risguardanti i doveri spe-



<sup>(1)</sup> Nell'Istituto della Carità, i superiori non lascino che alcinio dia di questi pubblici esercizi, se non dopo che egli si compose con diligenza un corso di essi, e che questo corso sia stato esaminato ed approvato da quelli che furono a ciò deputati.

ciali dello sato celibe o maritale (importante assai si è quella sul ascramento del matrimonio, e sulle disposizioni colle quali altri dee entrare, o è entrato in esso, di padre di famiglia, di artigiano, o artista, od esercente altra professione ibberale, di medico, di avvocato, ec., ovveror avente qualche pubblica carica. Queste istruzioni speciali tuttavia non si debbano mai dar nella prima parte degli esercisi, che titta deve occuparsi nel gran lavoro del purgar l'anima da 'peccati senza che altro pensiero, ciandio che huono, distragga l'animo da ciò. Nè pure si debbono dare nella seconda parte, quando si ha da fare l'elezione. Si debbono dunque dare nella texza parte, ovvero anco nel lango dell'elezione, quando questa non hassi a fare, perchè l'umo ha già preso uno stato.

118. Se trattasi poi di uno che professa la vita religiosa, in tal caso la prima parte degli esercizi non dee essere modificata in nulla se non unicamente nelle meditazioni del peccato, fra le quali si può aggiungere un punto o una meditazione intera sulla maggior gravità del peccato del religioso: e nelle meditazioni dell'inferno, dove si può aggiungere pure qualche cosa sull'inferno del religioso. Nella seconda parte poi si pnò aggiungere; dove si medita Cristo ancora nella vita occulta, qualche meditazione sul fine della religione, e sul bene ch'essa racchiude, e sulla maniera nella quale un religioso può più da vicino imitare il Redentore, ec. Non dovendosi poi dare ad un religioso l'elezione dello stato, il luogo occupato da questa (cominciando subito dopo che avrà fatta considerazione sulla grazia del sacramento della Confirmazione) dee impiegarsi dal religioso che s'esercita, nel leggere e nel considerare di proposito tutte le regole e le costituzioni della sua congregazione, per fedelmente osservarle in avvenire: la qual lettura e considerazione può continuarsi nella terza parte: e finito questo lavoro, egli farà la rinnovazione de suoi voti subito dopo la meditazione intorno alla passione del Signore.

119. Se chi s'esercita è un sacerdote, e vuol fare l'elezione dello stato per decidere sulla sua vocazione alla religione; gli si farà fare l'elezione nel modo i mideato a suo luogo, e gli si dee somuninistrare ampia materia acciocché couosca e cousideri la natura, i pesi e i vantaggi della vita religiosa: e non si distragga punto la sua mente in altro. Solamente nel tempo che si medita sin jeccati e sull'inferno nella prima parte, più-

troduca qualche punto, considerazione, o meditazione sulla gravezza del pecceta del sacerdote, e sull'inferno del sacerdote. — Se poi il sacerdote non fa l'elezione dello stato; s' impiengherà quel tempo in esaminare la voezzione colla quale egli entrò nel sacerdozio, per rettificare l'intenzione, e rimediare, al mal fatto, se mai egli non. fosse entrato per la porta; e di poi ancora in trascorrere tutti i doreri della vita sacerdotale. — Immediatamente innami alla passione del Signor nostro, può introdursi la meditazione sul sacerdozio di Cristo; e in fine, o durante la passione, possono avere un luogo acconcio e considerazioni sulla diguità del sacerdote eristiano, mediatore fra Dio e l'uomo, e sulla prefizione della vita sacerdotale, calla santità del de ce professare, qual vittima volontaria, ec.

120. Se chi fa gli esercizi, è cherito, ma non in sacris, o anco semplice laico, e vuol esaminare la sua vocazione ascerdozio; converrà aggiungere qualehe meditazione o considerazione sulla vocazione sacerdotale imuuediatamente imanzi di venire all'elezione, e in occasione di partare della vocazione di Cristo e del suo passaggio alla vita pubblica. — Se poi il cherico è in acaris, e non ha da fare elezione di stato, converrà nel tempo dell'elezione, e successivamente nell'ultima parte degli esercizi, fargli trapassare tutti i doveri clericali, e i doveri annessi agli ordini che dovra prossimamente riceve, dandogli anche una grande idea dell'altezza dello stato ecclesissico e sacerdozale.

121. Venendo ora alla vita pastorale, distinguasi parimente i due casi, se si debba fare l'elezione, o se l'elezione di essa è già fatta e non si tratta di fare mutazione. - Nel primo easo eonviene porre sott' occhio a chi s'esercita, durante il tempo dell'elezione, i grandi doveri del pastore descrittoei da Gesù Cristo e da lui nella sua persona rappresentatori, ec. - Nel secondo caso deesi porre ad esame in quel tempo appunto, 1.º se chi s'esercita entrò veramente per la porta nell'oviles e nel caso che si trovi il contrario, è necessario deliberare dinanzi a Dio eiò che convenga fare per rimediare a un si grau male; 2.º se, posto che sia veramente entrato per la porta, si sono eseguiti tutti i doveri pastorali, o rignardino la sejenza, o la prudeuza, o la santità e la carità del pastore; su tutte queste parti facendo proponimenti, e stabilendo mezzi, ec. Non sembrano doversi ommettere in questo caso delle particolari Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

considerazioni sui miracoli di Cristo, sui sacramenti, sulla prudenza di Cristo, sulla sua mansuetudine, sull'amore di Cristo verso la Chiesa, ecc. finalmente sulle varie industrie che può usare un Vescovo, od un Parroco a santificare il suo popolo considerato nel totte, nelle diverse classi in cui si pnò pariré, e negl'individui.

132. Egli è manifesto che se chi si esercita unisce în sê più di queste professioni, cioè se egli fosse religioso, sacerdote e pastore ad un tempo, converrebbe cominciare a indirizzarlo salla via di formarsi buon religioso; pe poi passere a renderlo buon sacerdote, e' finalimente buon pastore. Se tutto ciò far non si potesse, converrebbe insistere di più li dove sembra maggiore il bisogno. Se la persona fosse già buona, e non si trattasse che di migliorarla, lo schierarle sott occhio ordinatamente le varie cose attenenti a quella triplice sua professione di vita, le farà gran bene; le farà bene il portar via dagli esercity una coul avola de suoi doveri, un immagine di perfezione piena del suo stato, dove specchiando sè stesso, vegga poi sempre nel corso del suo vivere ciò che gli inanca al conseguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi conseguimento della perfezione, e dove dee più affaticarsi per conseguira (un successe più a divere ciò che gli inanca al conseguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi conseguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi con seguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi con seguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi con seguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi con seguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi con seguira del suo stato, deve specchiando se stesso, vegga poi con seguira del suo seguira de

<sup>(1)</sup> Vari sono i corsi di esercizi che si soglion fare nell'Istituto della Carità, e i principali sono i seguenti; L. Esercizi della prima prova; II. esercizi interi del mese, il primo anno di noviziato; III. esercizi di dieci giorni, il secondo anno, innanzi di emettere i voti degli scolastici, per gli sacerdoti; IV. gli stessi per gli cherici; V. gli stessi pei laici letterati; VI. gli atessi pe'laici meccanici; VII. esercizi anouali di dieci giorni durante gli studi ecclesiastici; VIII. gli stessi durante gli studi laicali; IX. gli stessi durante il magistero dell'arti meccaniche; X. esercizi annuali di dieci giorni per gli esercenti ecclesiastici; XI. gli stessi pei laici letterati; XII. gli atessi pei laici meccanici; XIII. esercizi interi del mese pel terz'anno di noviziato innanzi di emettere i voti de' condiutori per gli ecclesiastici; XIV. gli stessi pei laici letterati; XV. gli stessi per gli laici meccanici; XVI. esercizi che si fanno innanzi di emettere i voti de presbiteri; XVII. esercizi innauzi di assumere la carica di superiore o l'incumbenza di qualche importaote mioistero; XVIII. esercizi innauzi di assumere la cura d'anime; XIX. esercizi aonuali di dieci giorni per tutti i membri religiosi della società, che non abbiano fatto entro l'anno qualche corso degli esercizi preacceonati. - Ciascuna di queste maniere di esercisi esigo delle modificazioni sue proprie. Ma la ossoiera di modificarli risulta da quel che si è detto in questo capitolo, consisteodo principalmeote nell'introdurre, si

COME SI POSSONO CONTRARRE GLI ESERCIZI SECONDO I DIVERSI GENERI DI PERSONE.

133. Vi sono molti pe'quali si possono restringere gli escigi alla sola prima parte, che abbraccia la via purgativa el oscopo della quale si è il purgar l'animo da' peccati e dalle affezioni inordinate; scopo che conviene ad ogni cristiano. Questa prima parte è poi così utile a tutti, eziandio ai perfetti, che ogni qual volta non si hanno disponibili che pochi giorni, giova utanersi ad esas sola più toto che contrarre gli stessi esercizi. Dipende poi molto dallo spirito e dalla industria dell' Esercitatore il fare in guisac che le cose comuni riescano nnove ed efficaci anco per quelli che le hanno meditate già molte volte: al che non è tanto la novità della forma che dee conferire, quanto la nodinà della vertia stessa; perchè se la luce siessa della verità si annuncia all'intelletto, ella è inesauribile, e non istanco ab sazia giammai.

124. Chi fosse nel caso di dovere o, poter eleggere lo stao della vita, ed avesse le cognizioni e le doti richieste per fare tutto il mese, ma gli mancasse il tempo; quessi si converrebbe condurre alimeno fino alla fine della seconda parte, che termina coll elezione; e quanto alla terza parte, ajutarlo poi col dargli (palche traccia delle meditazioni, o considerazioni giornalire che potrá fare da se.

looghi indicati, meditationi, considerazioni, o istrusioni risguardami i virgiocoveri e biogoji. — Si ponsono cavare delle istrusioni dal Guadrie i refute deductio ad solidam perfectionem per manudatitinem ad S. P. N. Ignatil exercitis spiritualia integro mense obunda. Aveisone, Typis Franc S. guin, 1893), o dal Petididire (Exercitis spiritualia terrio produtioni anno a Patritus Societisti Jesu per maesmo obunda. Luviguni, apud fratese Periuse 1854), o dal Dierini (Exercitis spiritualia S. P. Ignatil Loyola cun essua corundam explanatio et directorium additi tubus appendiculus, and sassu corundam explanatio et directorium additi tubus appendiculus, etc. Augustae Taurinorum, ex Typographoc Hyrcini Marietti, 1858, vol. duv.), o dal Baleico (Exercitia S. P. Ignatil de Loyola, Augustae Taurinorum, ex Typogr. Hyrcini Marietti, 1855), o dal Busco, o dal Palma, o dal Cavivi, o da sliri; usa nosi conviene alexicirsi giummis indurre dall'amosti, o dall'assempio, ad alterare l'ordine tracciato in questo libro, e le regole datesi:

135. Finalmente alle persone rozze e incapaci di fir di più, si possono dare alcune meditazioni sulle massime eterne, e gli esami generale e particolare, coi tre modi di orare, specialmente il primo, inseguando loro di esercitare in esso una mezz'ora la mattina; e fiualmente istruirli uella maniera di heu confessarsi, collo spiegar loro i singoli precetti di Dio e della Chiesa, i peccati mortali, co cinque sensi e le opere di mi-sericordia, o il modo di ricevere la santissima Eucaristia, e con qual ordine e frequenza debbano farto. Che se l'Esercitatore stimerà, niente vieta che, secondo la qualità della persona, aggiunga il farle legger più volte e considerare le regole di temperare il vitto, di distribuire le elemosine, od altre regole opportune alla rifornazione della sua vita.

### CAPITOLO XVII.

QUALI COSE SI DEBBANO RACCOMASIDARE A QUELLI CHE FINISCONO GLI ESERCIZI.

136. Come colui che esce da un luogo molto caldo ad uno freddo protel el ealore facilmente, e facilmente pigliasi un'infreddatura; così colui che, finiti gli esercizi, torna subitamente alla vita e alla couversazione comune, assai facilmente lascia svanire il calore spirituale eccitatosi in lui, e perde il lume ricevuto: massimamente perché quel bene che ne ricevette non d'ancora assodato e convertiti on abito, ma tien forma di attuale passione, che facilmente rimette, c del tutto cessa. Il che è quanto, dirc, che il frutto degli esercizi se ne va, con di più un cotale una lessere dell'anima, che riman consapevole d'avere poco diligentemente custoditi i doni di Dio e guardati i suoi luni.

137. Des dunque l'Esercitatore far si, che l'Esercitato parta dagli eserciaj con un' altissima stima di quel principio e fondamento di vita migliore che negli eserciti; colla divina grazia egli ha posto; e che si creda in dovere di conservare quel sommo beneficio che Dio gli ha fatto, e di cui gli deve reuder conte; acciocché egli non resti siccome un vaso pieno di odorosismi lluquoi, ma senza coperchio (1).

Yas, quod non habuerit operculum, necligaturam desuper, immundum erit. Num. XIX, 15.

128. la secondo luogo, dee suggerirgli di continnare per alcuni giorni, se gli è possibile, a fare alcune, meditazioni, e rimanersi in casa sua quasi in un Luczzo ritiro; per mettersi alla vita comune non d'un tratto, ma grado a grado.

129. È in questa stessa vita comune dee poi esorardo a conservare e nutrire la divozione concepita con delle pie occipazioni: fra le quali è da inculeargli 1.º la meditazione ogai di almeno d'un quarto, o d'una mezz'ora, e meglio se d'una intera; 2.º l'esame di coscienza giornaliero d'un quarticello; incegnandogli a far prima il generale, e poi il particolare; 3.º la cetura consessione e comminone ogni ouo di; 4.º l'elezione di un confessore stabile, a cui presti intera obbedienza; 5.º la lettura frequente di libri pii, suggerendogliene di quelli che faccian meglio per lui; 6.º la conversazione di persone banone e assenate, evitando le malvage e le mondane, ed ogni ocessione di peccare o di intepidire nel fervore; 7.º stti giornalieri di virtà, specialmente di carità, di unità e di pasienza; 8.º accoglicre tutte lo occasioni per far un passo innanzi nella bontà, ordine e perfezione.

130. Finalmente l'Escreitatore l'avviserà che ciò che ha fatto negli escreia jò ancora un nulla, o tutt' al più un picciol seue gittato nell'anima sua; che tutto sta nell'esccuzione costante fino alla fine, de' suoi propositi; che finalmente egit dee rinnovare gli escrezio di tempo in tempo, affine di rinnovare lo spirito, e restituirgli il calore, che potrebbe ogni di perdere al contatto delle frigide cose umane.

131. A quelli poi che negli esercizi hanno fatto de' proponimenti generosi, come di dar la vita per Cristo, di applicarsi
al ministero delle missioni, o ad ogni opera anche ardua di
carità, conviene rappresentare che la diffidenza di sò stessi dec
accoppiarsi in un modo singolare con una confidenza grande
in Dio. Al che gioverà metter loro soti occhio la lettera che
s Francesco Saverio scriveva a suoi confictelli in Roma, e
fra-le altre queste parole: Equidem, omnem in Deo spem locotam haboo, cupioque, quantum in me erit, Christo Domino
obtemperare admonenti: « Qui voluerit animam suam salvam
facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam proper me, inveniet cam ». Quae quidem sententia coglianti facilis est, experienti non item. Uti enim tempus incidit, cum
vita amittenda est ut cam in Deo inveniat? cum mortis peri-

culum intenditur, sic ut facile prospicias, si Deo pareas, vitam esse dimittendam ş tum vero neseio quo modo fit, ut, quod ante praeceptum diucidum videbatur, incredibil involvatum obseuritate. Nam ne doctissimi quidem viri tam praeclarae sententiae vim consequantur, sed ii dumtaxat, quos singulari beneficio Deus ipre interior Magister instituit. Aque in ejumodi rebus facile apparet, quanta tandem nostra sit imbecilitas, quam fraelit et infirma humanea naturae conditio, etc.

132. Altri avvertimenti e ricordi potrà trovar da sè il savio Esercitatore, da dare alle diverse qualità di persone, col lume che gli verrà dalla grazia del Siguor nostro Gesù Cristo; a

cui sia ogni onore e gloria pe'secoli. Così sia.

## LIBRO II.

### SERIE DEGLI ESERCIZI

### PARTE PRIMA

CHE HA PER ISCOPO LA PURIFICAZIONE DELL'ANIMA DA' PECCATI, E DALLE AFFEZIONI DISORDINATE.

> Si fuerint peccata vestra ut coccinum quasi nix dealbabuntur. Is. I, 18.

### PRIMO GIORNO (1).

Verso le tre ore pomeridiane l'Esercitatore visita (2) quello che vuol fare gli esercizi nella sua stanza, e con qualche prudente interrogazione cerca di conoscere il suo intendimento e il suo stato.

Invocazione dello Spirito santo, e raccomandazione dell'esito degli esercizi alla beata Vergine, a s. Ignazio di Lojola, e ad altri santi.

<sup>(</sup>t) Ció che dee aver predisposto l'Esercitatore rispette alla stanza, ec., affine di ajutare il raccoglimento, è indicato L. I, c. v.

<sup>(3)</sup> Noi supponisson sollo sporre questa serie di eserciti, che l'Esercite tatere visiti chi e eserciti due sollo si giorno, cio di mastina sile 9 172 e la sera alla 9 114. Talora dorrà visitaria più di frequente, lator meno, come s'inagro da el L. 1, e. v. Dovendo visitario più di frequente, prenderà il tempo immoditatamente auteriore all'ora dell'esercitio. — Per ciacua giorno noi commorremo di che des fare chi eserciti. Da questo l'Esercitatore può conocerer che cosa such rigili des fare in ciacuani visita. ciò el 1." essamara come cammino di s'esercitia. Da "3." potratgli tutto ciò che gli bisogna fano al tempo dell'altra prossima visita, e dargli i documenti opportuni, ec.

ISTRUZIONE I. Sulle disposizioni necessarie in chi fa gli esercizi, acciocchè riescano con frutto (1).

Comunicazione dell'orario (2). Le variazioni che accaderanno in questa distribuzione verranno da noi di mano in mano notate.

#### MEDITAZIONE PRELIMINARE.

Sull'importanta degli Esercisj, e sulla necessità di farli bene (3).

### Considerare:

1.º Qual grazia grande sieno gli esercizi, per la loro intrinseca efficacia, e per l'abbondanza de doni co quali Iddio suole accompagnarli a vantaggio dell'anima che li fa bene; e

2. Qual debba perciò essere l'impegno in chi li fa, di farli con ogni buona disposizione, con osservanza esatta di tutto ciò che dal direttore viene suggerito, c cou impiegarvi fortemente e costantemente tutte le facoltà e le forze del suo spirito.

#### GMCULATORIA.

Deduc me, Domine, in via tua, et ingrediar in veritate tua: laetelur cor meum ut timate nomen tum (4). Overco, pe' provetti nello 'spirito: Domine Deus meus! da cordi meo te desiderare, desiderando quaerere, quaerendo invenire, inveniendo amare, amado mala mea redimere, redempta non iterare (5).

<sup>(1)</sup> Tutte le istruzioni si trovano indicate nel libro I. — L'Escreinteone ne lascerà una o due ogni volta che visite chi s'escrita, o une volta si e l'altra no, secondo che esse venguno più o men presto, hen intese ed essartite da chi s'escreita. Se chi s'escreita fece altre volte gli escretij, co consec già a pinen lo cote, si potranno introdurre ano silre intuncioni, senza ommettere le indicate. — L'Escreintore rimane coll Escreinto più o menu secondo il bisogni.

<sup>(2)</sup> L. I, c. iv. — Se le forze di chi si esercita non hastano a tanto, iu vece di cinque meditazioni se ne fanuo quattro, o tre, o meno, con una o più considerazioni.

<sup>(3)</sup> Da darsene i punti, e farla aucora la sera.

<sup>(4)</sup> Ps. LXXXV.

<sup>(5)</sup> S. Aug. Medit. I.

# SECONDO GIORNO.

Fondamento di tutti gli Esercizi.

### I. MEDITAZIONE (1).

Fine dell' uomo.

L'uomo è creato per la giustizia (2), la qual si trova nell'unione con Dio.

IL MEDITAZIONE (3).

#### Continuazione.

L'uomo è creato per la felicità, la quale purc si trova nell'unione con Dio.

ISTRUZIONE II. Sul raccoglimento.

# III. MEDITAZIONE (4).

### Continuazione.

Essendo create tutte l'altre cose per l'uomo, acciocché lo signition do Itotenere il fine pel quale è creato, egli dee usare di esse solo in tanto, in quanto gli giovano alla consecuzione del suo fine, e astenersi e liberarsi da esse in quanto a ciò lo impediscono. Al che è necessario che noi costituiamo il nostro animo in nno stato di perfetta indifferenza verso di esse, in modo che (quanto sat in no) nou vogliamo la sanità più della

<sup>(1)</sup> Questo si conosce anco col lume naturale, onde Cicerone: Nihli profeto praestabilita quam plane intiligii, nos so USTITITA set mon. De leg. 1, x. — Il Gristinenimo negiouse, che il fine dell'umone non consiste nella semple giustini a complete, che giuce nell'amore volontario e nel compiscimento di Dio stesso. Onde Latt sutto capresse così il fine dell'umone volono (Puere si quit hominem qui vere sapint, interroget, cuiar rei gratid natus sit, respondebit interpiala ac prartus conditi se del gratid natura, qui no ideo generare, ut eti serviamus. Servire autem Deo, nibil diud est quam nostis openious TUENI ET CONSIS-VARE SUSTITUAN. DIV. Inst. III, 1987.

<sup>(2)</sup> A mezza notte.

<sup>(3)</sup> Il mattino. (4) Avanti pranzo.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

malattia, në le ricchezze più della povertà, në l'onore più del disperzzo, në la vita lunga più della vita breve, e allo stesso modo nell'altre cose, desiderando ed eleggendo unicamente quello che ci conduce meglio al fine pel quale siamo creati.

### IV. MEDITAZIONE (1).

Ripetizione esatta delle tre meditazioni precedenti.

### V. MEDITAZIONE (2).

Applicazione delle meditazioni precedenti.

Ho io seguita una regola si sicura e necessaria, quale d' quella del fine per cui esisto, nella mia condotta passara? — Se no, piangere la propria inconsideratezza, e stabilire il proponimento di volere in avvenire seguire a pieno la regola conosciuta.

Le meditazioni sul fine dell'uomo possono occupare anco due giorni, mediante varie ripetizioni; ma non si dee aggiungere, come talun fa, le meditazioni del fine del religioso o del sacerdote; che sarebbero iuori di luogo.

ISTAUZIONE III. Sulla forma dell'esame generale di coscienza. Si toccherà anche qualche cosa del prepararsi alla confessione.

Che se le meditazioni sul fondamento durassero due giorni, si potranno dare altre istrazioni.

### GIACULATORIA.

Notum fac mihi, Domine, finem meum: — ut sciam quid desit mihi (3).

<sup>(1)</sup> A vespro.

<sup>(2)</sup> Avanti cena.

<sup>(5)</sup> Ps. XXXVIII.

# TERZO GIORNO.

### Esercisj sul peccato.

### 1. MEDITAZIONE.

Sull'intrinseca deformità del peccato, che toglie il fine a cui l'uono fu creato nella prima sua parte, cioè quanto alla civitizza (1).

#### Considerare.

- 1.º Come il peccato è tanto deforme, quanto è bella la legge della giustizia (nostro fine) a cui si oppone.
- 2.º É cosa tanto rea, di nnovo, vile ed indegna, quanto è sublime e santo Dio (nostro fine), la cui natura viene oppuguata dal peccato (2).
- 3.º Stoltezza del peccato, come quello che consiste in un conato di distruggere la legge eterna che è impassibile, e Dio che è l'essere per essenza.
- Ingratitudine del peccato, come quello che inginria il fonte di tutti i beni.
- 5.º Temerità del peccato, considerando la debolezza della creatura che osa commetterlo.
- 6.ª Infelicità intrinseca del peccato, considerando ch'egli deturpa l'anima d'una infinita bruttezza, e mette in essa il disordine, le tenebre, la privazione della grazia e della protezione di Dio.

### 11. MEDITAZIONE (3).

Sui principali peccati co'quali le creature hanno offeso il Creatore.

Orazione preparatoria. — Supplicare la divina bontà, che diriga tutta l'intenzione mia c le mie operazioni in questa me-

<sup>(1)</sup> A mezza notte.

<sup>(</sup>a) Come il fine dell'uomo fa da noi collocato nella giustizia, e medesia mamente in Dio nell'uoince del quales i trova la giustizia compita; costi il peccato si può considerare nella sua deformità intrinaeca in quanto si oppone alla giustizia e alla ragione, e nella sua relazione con Do di cui cejà dionde e viola la Maesta. A theologis, dice s. Tommoso, consideratur percalum pracciputa escandum quod est offensa contra Deum, a philosopho autem movisi accandum quod est offensa contra Deum, a philosopho autem movisi accandum quod contrariatur rationi. S. I. I. J. I.X.X.Y., v, ad 5.

<sup>(3)</sup> Il mattino.

ditazione paramente e sinceramente al servizio ed alla lode di Sua Divina Maestà.

Preludio I. — Composizione del luogo: vedere coll'occhio dell'immaginazione, e considerare l'anima mia chiusa in questo mio corpo corruttibile come in un carcere, e tutto me uomo composto di anima e di corpo esule in sulla terra fra bruti animali.

Preludio II. — Effetto da ottenere: prefiggermi di condurre questa meditazione in modo da cavarne il maggior dolore de peccati da me commessi, e la maggior confusione di me stesso, considerandomi come una di quelle infelici creature, che manno offeso il loro Creatore: dimandare al Creatore stesso un si giusto dolore e vergogna.

Preludio III. — Richiamare la considerazione precedente. Punto I. — Il peccato degli angeli.

Vi si escrciti intorno 1.º la memoria, 2.º l'intelletto, e 3.º la volontà.

Si riduca alla memoria come gli angeli creati da prima in istato di grazia, aeciocobè anch'essi, osservando la giustica, conoscessero, amassero e godessero eteramente Iddio, perdettero il loro finc, non avendo voluto ajutarsi coll'uso della propria libertà, ed anzi rendendosi con essa inginsti, onde furono precipitati nell'inferno.

Ciò non sarebbe loro avvennto, se non avesero fatto stima di altre che del loro sine, cio di ciò che è giusto, e fossaro stati indifferenti a tutte l'altre cose, che non hanno valore che di mezzi. Ma in vece di ciò si affezionarono inginstamente a se stessi colla superbia, ec. Or qui si faccia uso del discorso dell'intelletto, e ultimamente del movimento della volontà, fermandosi sulle singole circostanze del fatto, e stimolando se stesso a confondersi ed arrossire pe propri peccati, non una sola volta come gli augeli, ma forse ripetutamente commessi.

Punto II. - Il peccato de' primi parenti.

Vi si esercitino pure intorno le tre potenze.

Si rammenti, coll'uso della mennoria, adoperando anco l'immaginazione, come Adamo fu fatto di terra, avvivato coll'alito di Dio, collocato nel'paradiso terrestre, Eva tratta dalla costa di lui: la probitzione di mangiare il frutto dell'albero della scienza del bene e del male: la seduzione del serpente la caduta. Scacciati dal paradiso, vestiti di pelliccia, spogliati

dell'originale giusticia, guasti in tutte le loro potenze, condannati alla morte, e nel breve tempo della vita concessa loro per grazia, al travaglio e alle miserie: seigare e corrazione ne posteri: migliaja di essi precipitati all'inferno. Penitenza dei primi padri.

Su queste cose argomenti l'intelletto, massime considerando come i primi padri fecero mal uso delle creature, non estimandole quai semplici mezzi al fine della giuttizia, ma usandone secondo na'affezione ingiusta e disordinata. — Affecti della volontà, massime confrontando il poco di penitenza da me fatta in soddisfazione del gran debito che ho pur contratto con Dio mediante replicate colne.

Punto III. — I peccati innnmerevoli commessi dagli uomini discendenti da primi padri.

Escreizio delle tre potenze.

Si rammentino i più enormi peccati in genere, o in ispecie, come qu'el di Caino, quelli che provocarono il Diluvio, ec.

Si discorra coll'intelletto: 1.º sulla defarmità e sul disordine del peccato; come tutti i peccati provennero dal non
estimare le cose terrene in ordine al fine della giuttizia, usandone in quella vece secondo le cieche affezioni; 2.º sul danno
del peccato come innumerevoli, forse per un solo peccato,
sono perduti eternamente nell'inferno, o per peccati forse minori di numero e di peso di quelli da me commessi 3.º sulla
gravità e malizia del peccato; come sia giusto che il peccato
sia punito di un supplicio eterno, opposto com'egli è alla
terna el infinita bontà, e verità ec. — Affetti della volontà.

Colloquio. — Imnaginerò presente a me Gesà Cristo inchiosato sulla croce. E dimanderò a lui, per qual ragione iegli Creatore infinito si è fatto creatura, e dall'eterna vita venne alla vita temporale, anzi alla temporal morte? — Pe' miei peccati, pel suo amore verso un peccatore. — Riprenderò poscia me stesso, ricercando che luo io fatto fino a qui per Cristo? — che farò? — Che debbò fare? E fissando gli occhi nel Crocifisso, dirò quello che verrà snggerendo la mente e l'affetto. Pater noster.

Istruzione IV. Sulla materia dell'esame generale.

# De' peccati proprj (1).

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. - Composizione del luogo, la stessa.

Preludio II. — Essetto che voglio ottenere. Prefiggermi di condurre la meditazione a promuovere in me un intenso dolore de' peccati commessi, e abbondanti lagrime: e chiederle a Dio-

Preludio III. — Richiamare la meditazione precedente. Punto I. — Fare il processo de principali peccati di tutta la mia vita, percorrendola di anno in anno, o di tempo in tempo. Al che giova considerare: 1: luoghi, care, ec. dove ha abitato; 2: 'i modi della conversazione da me avuta cogli altri, e 3.\* i doveri di cui fui aggravato, e gli affari da me condotti. Questo primo punto è l'opera della memoria.

Punto II. — Entrare coll'intelletto a pesare primieramente la gravezza de' singoli miei peccati, la bruttezza e ingiustizia intrinseca di ciascuno, anco prescindendo dalla legge positiva, e la malizia mia nel commetterlo; applicando in ciò fare quanto ho considerato nella meditazione precedente intorno al peccato; e in ispecie considerando:

Punto III. — Chi sia quel Dio che ho offeso, secondo i suoi attributi: cioè un essere infinitamente possente, infinitamente sapiente, infinitamente santo, infinitamente giusto, infinitamente buono, infinitamente amabile:

Punto IV.— Chi mi sia io in paragone dell'infinito: infinitamente debile, infinitamente ignorante, infinitamente malinioso e perverso (fin dall'origine), infinitamente dispregerole e disamabile. E uopo comparare l'un dopo l'altro gli attributi di Dio colle qualità mic proprie, la sua potenza colla mia debolezza, la sua sapienza colla mia ignorauza, ec. — La nullitàmia resa dal peccato mostruosa, colla sua assoluta e piensisima esistenza. Non posso esistere un istante se Iddio medesino in quell'istante non continua a trarmi dal nulla. — Ma chi sono auco paragonato alle creature? all'universo? alle angeliche intelligenze? al genere umano? ai santi del cielo? Nesson verme è così vilor rispetto a me, come io son vile e universo.

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

rispetto al tutto. — Che sono nell'anima? — Che sono rispetto a questo corpo putrido, se non una piaga marciosa, una postema, da cui non esce che marcia verminosa e pestilente? — Considerarmi dunque come ulcere, o come postema, da cui esce materia corrotta e turpe veleno di peccato. Fin qui l'intelletto principalmente.

Panto P. — Movimenti della volontà, che commossa da veemente affetto, usicià in atti di aminizione, come le creature tutte (trascorrendole singolarmento) mi sostennero tanto tempo vivo! come gli angeli che sono spada della divina giustinia, non mi hanno ancora colpito, ma sopportato e custodito, e intercedato per me! come i santì hanno potuto non abbando-narmi, ma per me pregare tuttavia! e il cielo, il sole, la luna, le stelle, gli elementi, tutti i generi di animali, i monti e i mari non si son mossi a vendicare il loro Creatore; e anzi mi hanno sostenuto e servito, mentre io abusava di essi tutti! per-chè la terra non mi s'è aperta sotto i miei piedi, ed ingojatomi l'inferno per farmi pagare le pene da me dovute per tutta l'esternità!

Colloquio. — Oh bontà di Dio, oh misericordia infinita, che non avte voluto che ciò avvenisse! — Si magnifichi e renda grazie all'immensa bontà del cnore di Dio, che ha conservato in vita fin qui un pecator si perverso, prorogandoglì di di in di sentenza, acciocchè si converta e viva. — Proposito di cmendazione colla sua grazia. Pater notre:

#### IV. MEDITAZIONE.

# Riperizione esatta delle due meditazioni precedenti (1).

Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I. — Lo stesso che nella meditazione precedente. Preludio II. — Lo stesso.

Si percorroranno prima l'nna e poscia l'altra delle due meditazioni precedenti, fermandosi più a que luoghi dove s'ebbe maggior consolazione, o desolazione, o maggior sentimento spirituale.

Si dia luogo agli affetti, tostochè viene la commozione, e ad una intensa preghiera, facendo tre colloquii nel modo che segue:

<sup>(1)</sup> Il vespro.

Colloquio I, a Nostra Signora, acciocché mi ottenga dal suo Fighuelo e Signore la sua gratia a tre scopi t.º di acquistare un'intima cognizione e detestazione grande delle mie colpe; aº di sentire quanto sieno disordinate le azioni della mia vita, e di abborrire una tale inordinazione, emendandomi ed ordinandomi secondo la regola del mio fine; 3.º di conscere il mondo, e rimuover da me le cose mondane e vane, che mettono impedimento alla riforma della vita, secondo ciò che è giusto e conducente a salute. Ave Maria.

Colloquio II, simile, a Cristo Signore a mediator nostro, acciocchà mi impetri quelle stesse grazie dal Padre. Anima Christi. Colloquio III, a Dio Padre, acciocchà mi doni per amore del divino suo Figliuolo quellette grazie medesime. Pater noster. Istrations V. Sull'esame particolare.

### V. MEDITAZIONE.

### Ripetizione scelta dell'esercizio quarto (1).

Dee essere un cotal ruminare alcune di quelle cose che si sono meditate ne precedenti esercizi sul peccato, acciocchè l'intelletto, trattandosi di cose fresche e vive nella memoria, possa trascorrerie più soavemente e senza divagazione.

Orazione intensa. - I tre colloquii precedenti.

Sul peccato si possono anche occupare due giorni, massime con quelli che non passano oltre alla prima parte degli eserciti, aggiungendo la meditazione sui peccati veniali, e sugli affetti al peccato. — Le quali meditazioni però s' abbia cut di non agginnegerle se non quando le persone che fano gli eserciti si possono credere scevri da peccati gravi: in caso contrario si dee più tosto insistere nelle materie delle meditazioni precedenti.

Dopo le precedenti meditazioni, ovvero ommettendosi l'ultima ripetizione, giova aggiungero per gli religiosi una o più meditazioni sul peccato del religiozo, e per gli saccerdoti sul peccato del saccerdote, e per gli pastori d'anime sul peccato de pastori d'anime; ma si avverta esser meglio, se il tempo lo permette, di non inserire nulla di ciò che riguarda questa

<sup>(1)</sup> Un'ora è mezzo avanti cena.

speciale relazione del peccato collo stato religioso, o sacerdotate, o pastorale della persona che lo commette, nelle meditazioni precedenti; le quali giova assai che trattino del peccato considerato in sè e generalmente.

Questo avvertimento vale anco per le meditazioni che seguono dell'inferno, della morte, ec.; le quali materie si debbono prima meditare come sono in sè stesse, e per tutti: e ponelle speciali relazioni che hanno colla persona che si esercita.

Qui si comincerà anco ad esaminare se sia da farsi la confessione generale di tutta la vita, o solo di una parte.

Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum: sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea (1).

# QUARTO GIORNO.

Esercizi sulle pene del peccato.

### L CONSIDERAZIONE (2).

Sulla convenienza che il peccato sia punito coll'infelicità, che toglie il fine per cui l'uomo fu creato, quanto alla beatitudine.

### MEDITAZIONE

Sulla perdita dell'anima in generale, secondo quelle parole del Selvatore.

Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?....

### II. MEDITAZIONE (3).

Sull'inferno, pena del senso.

Orazione preparatoria. — La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere coll'occhio

17

<sup>(1)</sup> Ps. VI.

<sup>(2)</sup> Mezza notte. (3) Il mattino.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

dell'immaginazione la lunghezza, la larghezza e la profondità dell'inferno.

Preludio II. — Effetto che si vuol conseguire: proporsi e dimandare a Dio l'intimo senso della pena che soffrono i dannati in modo salutare, acciocchè quando mai mi dimenticassi dell'amore del mio eterno Sigtore, almeno il timor delle pene mi ajui a starmi lottano dell' ingistizia del peccato.

Preludio III. — Richiamo della considerazione o meditazione precedente.

Punto I. — Vedere coll'occhio dell'immaginazione quelle vaste fiamme, e l'anime come chiuse in corpi di puro fuoco: e dopo ciò provare il supplizio della cecità e delle tenebre.

Punto II. — Udire cogli orecchi dell'immagiuazione il pianto, il singhiozzio, e l'ululato che s'innalza, e lo stridore de'denti, e le bestemmie contro Cristo Signor nostro e contro i suoi santi.

Punto III. — Odorare colle nariei dell'immaginazione il fumo, l'odore di zolfo, il fetore d'un'immensa latrina, e di putridi cadaveri.

Punto IV. — Gustare col palato dell'immaginazione materia schifosa, salsa, amara, che entra a forza in bocca, e per le nari: lagrime, bava, insetti, sozzi animali.

Punto V. — Toccare col tatto dell'immaginazione il fuoco che arde le anime, e sentire tristezza, e il verme della coscienza.

Colloquio eol Signor nostro, richiamando alla mente le anime che sono nell'inferno; altre perché non credettero alla sua parola, altre perché, credendo, non operarono secondo i suoi comandamenti: le quali anime possono dividersi in tre classi: in quelle che perirono avanti Cristo, in quelle che lui vivente, in quelle che dopo la sua ascensione al cielo: rendendogli'insieme grazie del non aver egli permesso, che l'anima mia, morendando io in peccato, cadesse in una di quelle tro classi; e rammentando come egli mi venne dietro aspettandomi e cercandomi con tanta pietà è miscricordia. Pater noster.

ISTRUZIONE VI. Sull'utilità della confessione generale.

#### III. MEDITAZIONE.

Della pena della fantasia, dell'intelletto e della volontà (1).

#### IV. MEDITAZIONE.

Della perdita di Dio; ovvero dell' eternità delle pene (2).

A quelli che hanno già cognizione e scusibile amore di Dio, la prima suol fare una grande impressione. Alle persone poco sensitive, o rozze, suol giovare più la scconda.

Israuzione VII. Sulla preparazione rimota alla meditazione. Solamente qui si comincia a istratire chi è esercita circa il metodo del meditare, lasciando che nelle precedenti meditazioni s'ajnti da se, con quel che ne sa, o che può. Sottometree fin da principio a un metodo rigoroso di meditare chi si esercita, riesce grave a chi nol conosce. Per la stessa ragione il metodo s'insegna un po' alla volta in varie istruzioni coll'ajuto della pratica.

#### V. MEDITAZIONE.

Dell'eternità delle pene, la prima volta, o ripetizione esatta della precedente se già fu fatta (3).

Per le anime timorate si può aggiungere la meditazione delle pene del Purgatorio, volta all'acquisto di un gran desiderio di purgarsi anco da tutte le venialità.

Alle suddette meditazioni poi, o ad esso contratte in minor numero, è aggiunga per gli religiosi, pe sacerdoti e pe pastori d'anime, una o più meditazioni sull'inferno del religioso, del sacerdote e del pastor d'anime. — Queste meditazioni debbono essere una cond ripetizione, nella quale si applicano le cose meditate precedentemente al religioso, o al sacerdote, o al pastore. Se il sacerdote è anche religioso c pastore, può farsi una sola meditazione divisa in tre punti, ne quali si considera : 1.º Tinferno del religioso; 2.º Tinferno del sacerdote; 3.º Tinferno del pastor d'anime.

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

<sup>(2)</sup> Il vespro.

<sup>(3)</sup> Avanti cena.

Se si vedessero trascurate le regole e istruzioni che si sono date fin qui, converrebbe tornarvi sopra, e farvi sopra speciale esame; perocchè l' Esercitatore deve esigere con dolcezza e costanza che tutto venga effettivamente eseguito.

. Si dee specialmente domandar conto dell'esame particolare intorno all'esecuzione delle regole o istrazioni prescritte; e domandar conto di ciò più volte nel corso degli esercizi.

- GIACULATORIA.

Miserere ne desperem, sed te sperando respirem. Et si ego commisi unde dannare potes, tu non amisisti, unde salvare soles (1).

### GIORNO QUINTO.

Esercizi sulla morte.

1. CONSIDERAZIONE O MEDITAZIONE (2).

Che la morte è la distruzione di tutto il mondo sensibile, la distruzione dell'uomo peccatore.

IL MEDITAZIONE (3).

Certezza della mia morte, incertezza dell'ora.

ISTRUZIONE VIII. Sull' nso delle quattro potenze nel meditare

III. MEDITAZIONE (4).

Disinganno dell'allettamento delle cose sensibili corpores e nullità del loro valore, ripetendo le meditationi precedenti.

Le due altre meditazioni che rimarrebbero a farsi in questo giorno, o si possono entrambi, o l'una di esse ommettere, se l'Esercitato è soverchiamente stanco; ovvero si può fare un'altra ripetizione e un'applicazione de sensi. Ches en eni giorni precedenti si sono aggiunte delle meditazioni, si possono ommettere queste due, per riguadagnare il tempo maggiore speso precedentemente.

<sup>(1)</sup> Aug. Medit. XXXIX.

<sup>(2)</sup> A mezza notte.

<sup>(3)</sup> Il mattino.

<sup>(4)</sup> Avanti pranzo.

Se l'Esercitato prova qualche tentazione grossolana o inquietezza, gli si dieno le prime regole per discernere gli spiriti, Istruzione XVI.

Se poi egli è tranquillo, gli si dia in luogo di esse l'Istruzione IX Sulle ripetizioni.

Se la persona è rozza conviene continuare a parlare della maniera di ben confessarsi.

Volendo l'Esercitato agginngere in questo di qual:he orazione vocale, reciti il Dies irae.

#### GIACULATORIA.

Quasi putredo consumendus sum, et quasi vestimentum quod conseditur a tinea (1). Ovvero: Vocaois me, et ego respondebo tibi; operi manuum tuarum porriges dexteram (2).

### GIORNO SESTO.

Esercizj sul giudizio.

1. MEDITAZIONE (3).

Del giudizio particolare che fa Iddio dell'anima tostochè ella esce dal corpo

## II. MEDITAZIONE (4).

Del giuditio che l'uomo peccatore dee fare di se stesso, se vuol salvarsi, simile a quello che fa il Giudice supremo: volta a esaminar se stesso con somma accuratezza e sensa inganno di affesione inordinata.

ISTRUZIONE X. Sulla preparazione prossima alla meditazione.

# III. MEDITAZIONE (5).

Del giudizio universale.

Questa meditazione dee esser rivolta a vincere l'erubescenza della confessione.

Poscia si può fare una ripetizione esatta delle due prece-

<sup>(1)</sup> Job. XIII. (2) Job. XIV.

<sup>(3)</sup> A mezza notte.

<sup>(4)</sup> Il mattino.

<sup>(5)</sup> Avanti pranzo.

denti, e ni altra ripetizione scelta, come sopra: ovvero si possono ommettere per dar più tempo all'Esercitato di far l'esame generale di coscienza, e di prepararsi alla confessione. Può anco lasciarsi questo spazio per riguadagnarsi il tempo, se si fossero agginnte altre meditazioni fra le precedente.

Quando l'Esercitato fosse disposto, potrebbe anco farsi in questo giorno la confessione, e nel seguente, cioè nel settimo, la comunione.

ISTRUZIONE Sulla confessione, o sulla commione, se si parlò della prima a sufficienza; o sopra l'una e l'altra.

### GIACULATORIA.

Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos, et adducere eum tecum in judicium (1)?

### GIORNO SETTIMO.

## Conversione a Dio.

In questo giorno si faranno una, due, o tre meditazioni sul Figliuol Prodigo, o sulla Maddalena, secondo che parra la materia più adattata ed utile alla persona.

Per gli sacerdoti si può anco prendere per materia di meditazione le lagrime di s. Pietro.

Si fara poi una Considerazione sulle promesse del battesimo, da rinnovarsi il di appresso dopo ricevuta l'Eucaristia.

I religiosi ne faranno un' altra sui voti che hanno emessi, da rinnovarsi pure il di appresso.

I sacerdoti ne faranno un' altra sui voti ed obblighi sacerdotali; e così pure i pastori d'anine, considerando quel di Cristo: Petre, si amas me, pasce oves meas.

Il resto del giorno si dee impiegare nel fare la confessione generale di tutta la vita, o di una parte di essa, e in sentimenti di compunzione e di gratitudine verso la bontà del celeste Padre, non meno che in proponimenti di coudarre una vita di qui in avanti tutta conforme alla santa divina legge.

L'istruzione poi sarà sull'Eucaristia; se non ne fu parlato, o non ne fu parlato abbastanza.

<sup>(</sup>i) Job XIV.

Si può anco ricevere l' Eucaristia in questo stesso giorno, o celebrare la santa messa, se l'Esercitato si trova a sufficienza disposto; altrimenti, ed è meglio, si fa nel giorno seguente.

cienza disposto; altrimenti, ed è meglio, si fa nel giorno segnente.

Volendosi aggiungere un'orazione vocale si reciti l'Inno
Verbum supernum prodiens (1).

#### GIACULATORIA.

Ego autem in Domino gaudebo: et exultabo in Deo Jesu meo. Deus Dominus fortitudo mea: et ponet pedes meos quasi cervorum. Et super excelsa mea deducet me victor in psulmis canentem (2).

# GIORNO OTTAVO.

In questo giorno, se non si è fatto prima, si dee :

- Ricevere la santissima Eucaristia, o celebrare, se chi si esercita è prete.
- 2.º Rianovare le promesse del battesimo, v i santi proponimenti di non offendere più Sua Divina Maestia, e di voler usare verso le cose umane una perfetta indifferenza in modo, che di esse si prenda, e si usi soltanto in ordine alla più grande mostra santificazione.
- 3.º Una considerazione sul sacramento della Confirmazione, e sulla consecrazione più piena che l'uomo fa di se stesso a Dio, in quel sacramento.
- 4.º Rinnovare i voti religiosi e sacerdotali, col proposito di corrispondere alla santità propria del religioso e del sacerdote, se chi s'esercita è religioso e sacerdote (3).
- 5.º Se chi s'esercita non è disposto, o non ha uopo di fare l'elezione dello stato, nè di proseguire ulteriormente gli eserci;, si portà qui conchiudere, dandogli : n'i tre modi di orare insegnati da s. Ignazio (4); 2.º quanto spetta alla riformazione della vita, in quella maniera che ne è capace (5); 3.º alcuni ricordi.

<sup>(1)</sup> In festo Corporis Christi, ad Laudes.

<sup>(2)</sup> Habac. III.

<sup>(3)</sup> Vedi I. I.

<sup>(4)</sup> Istruz. XVIII, XIX c XX.

<sup>(5)</sup> Se chi s'esercita fosse maritato, tornerebbe in acconcio il porre qui una considerazione sulla grazia del sacramento del matrimonio, Sacramen-

Si procuri tuttavia, che in questo giorno chi s'esercita non manchi di fare almeno la meditazione del regno di Cristo il mattino, e gli si dieno i documenti soliti a darsi a chi ha finiti gli esercizi (1); e tutto si conchiuda coll'inno Te Deum cel altre formole di ringeziamento alla beata Vergine, ed ai santi, sotto il patrocinio de quali s' intrapresero gli spirituali cererizi.

Che se per ultimare la riformazione della vita facesse bisono d'aggiungere qualche altro giorno, si dieno quattro meditazioni al giorno, ommettendo la meditazione della mezza notte; e si conduca a fine la riforma, secondo la maniera indicata nel priuno libro.

Per orazione vocale si reciti il Pange lingua gloriosi Corporis mysterium, o la sequenza.

Adoro te devote latene Deitas, Quae sub his figuris vere latitas: Tibi se cor meum totum subjicit, Quia te contemplans, totum deficit. Visus, tactus, gutus in te falliur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo, quidquid dixit Dei Filius, Nil hoc verbo veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, At the lates simul et humanitas:

Peto quod petivit latro poemitens.
Plagas, sivat Thomas, non intuor,
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, to dilgrece.
O memoriale mortis Domini,
Panis viuus, vitam praestant hominis
Praesta meae menti de te vivere,
Et te illi semper dulce saperee.

Ambo tamen credens atque confitens.

tum magnum in Christo et Ecclesia; e sull'obbligo di far si che i propri figliuoli siano veri figliuoli dell'Altissimo.

<sup>(1)</sup> L. I, c. xvII.

137

Pie pellicane Jen Domine,

Me mmundum munda two tanguine,
Cujus una tilla salvum faeere
Totum mundum quit ab omni scelere,
Jen, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud, quod tam sitio,
Ut te revelata cernens facie,
Yins sim beatus tuae gloriae. Amen.

Qualche strofa di questa Sequenza può servire di giaculatoria.

### PARTE SECONDA.

CHE HA PER ISCOPO DI CONDUR L'UOMO, DOPO PURGATOSI DALLE AFFEZIONI NON ORDINATE ED UTTENUTO IL DOMINIO DI SÈ STESSO, A ORDINARE LA PROPRIA VITA SECONDO IL DETTAME DELLA RETTA RAGIONE E DELLA PERFETTA GUISTIZIA.

> Et nolițe conformari luic șaeculo, sed reformanuni în novitate sensus vestri, ut probetis que sit voluntas Dei bona et beneplacens et perfecta. Rom. XII.

### GIORNO PRIMO.

Esercizi sulla conformazione della volontà nostra con quella di Dio.

### 1. MEDITAZIONE (1).

Della conformità della volontà dell'uomo colla volontà di Dio-

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: procurero di rappresentarmi innanzi agli occhi miei l'Essere divino, quasi un abisso di luce inacessibile, dove è come in suo fonte, ogni entità, ogni verità, ogni giustizia e santità.

Preludio II. — Richiamarmi alla mente che sono creato per la givernzia.

Preludio III. — Effetto che voglio ottenere: mi proporrò di condurre la meditazione a persuadermi che l'unica perfetta regola di ogni giustizia si è la volontà divina: e domanderò a Dio stesso la grazia di acquistare una tale persuasione.

Panto I.— Considerare la sapienza infinita di Dio, per la quale egli non può ingannarsi nel conoscere e nel gindicare quello che è in sè stesso giurto; e confrontarla colla mia ignoranza, onde tante volte ignoro e mi ingano nello stabilire quali sieno le vie più conformi alla perfetta giustizia, e conchiudere che non debbo eleggere per regola della unia vita la mia propria isolata ragione, ma la ragione e la sapienza che illumina la volontà divina (2).— Considerare la potenza e la rettitudine essenzia de della vina (2).— Considerare la potenza e la rettitudine essenzia de della

<sup>(1)</sup> Il mattino.

<sup>(2)</sup> S. Agostino stesso, con tanti lumi e naturali, e rivelati, e di grazia,

volontà divina, nella quale uon può cadere nessuna affezione disordinata, paragonandola colla debolezza e fallacità della mia volontà, che così facilmente è signoreggiata da affezioni cieche e disordinate che la seducono, senza che ella bene spesso si avvegga dell'ingauno, riflettendo che tutte le mie passate colpe avvenuero appunto perche ho seguitato la falsa norma della mia propria volontà, e non la rettissima della volontà del mio Signore e Creatore. - Considerare la bontà e santità esseuziale di Dio, per la quale anche le cose indifferenti per sè diventano buone e sante unicamente perchè egli le vuole, quando all'incontro la mia volontà non può render bnone le cose col volerle, ma elle debbono esser buone già prima o in sè stesse, o perchè furono da Dio volute. Onde compiangerò in fine la mia ignoranza e sciocchezza nel non aver fin qui prima di operare cercato di conoscere qual sia in ogni cosa la volontà divina, ma operato a caso, o secondo i ciechi miei istinti, o secondo la fallace gnida della mia propria volontà.

Punto II. — Considerare che se io subordino la mia volontà alla volontà di Dio, e da qui in avanti io mi determino ad operare secondo la norma di quella, non ascoltando le ingiuste voci delle mie passioni, non solo io conseguisco il mio fine in quanto esso consiste nella giuttizia. ma ben anco in quanto esso consiste nella beatitudine; percochè la beatitudine viene data da Dio a quelli che si uniformano alla sua volontà come a regola altissima di orni giustizia.

Colloquio nueco atesso, nel quale detesterò e rinunzierò alla volontà propria; e colla Triade augustissima, csaltando e magnificando la giustissima e santissima sus volontà, protestando di volerla eleggere ora e tenere in avvenire, qual unica norma di tutto il mio vivere, e chiedendo istantemente la grazia di ciò costantemente adempire.

Iu fine l'orazione: « Sia fatta, lodata, ed in eterno esaluta la « giustissima, altissima ed amabilissima volontà di Dio iu tutte

« le cose, Così sia ».

ISTRUZIONE XIL Sull'esame che si fa dopo la meditazione.

si sentiva incapace di trovare in molti casi ciò che era da eleggersi, onde in una lettera al vescovo Paolino egli si mostra pieno di timore e di tremore per questa sua iguoranza.

Della conformità della volontà dell'uomo a quella di Dio, eseguita compiutamente in Gesù Cristo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: la stessa che nella meditazione precedente.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: propormi di risolvermi ad imitare Gesti Cristo nel sottoporre la mia volontà a quella di Dio Padre, e domandarne la grazia.

Preludio III. - Rick imo della meditazione precedente.

Punto I. - Gesà Cristo venne al mondo per insegnarci col sno esempio a compiere la conformità della volontà umana colla divina. - Considerare che Gesù Cristo è il tipo realizzato della ginstizia e santità perfetta, l'esemplare di essa dato a noi, acciocche vedessimo in atto la legge della perfezione. - Ora essendo la volentà divina l'altissima e l'unica perfetta regola di ogni giustizia (meditazione precedente), Gesù Cristo dovez mostrare 10 se il pieno adempimento da lui operato della volontà del Ladre. - Per questo egli è scritto, che essendo insufficier i sacrifici esterni dell'antica legge, fu mandato il Figlinolo di Dio in terra, acciocche egli facesse la volonta del Padre, ciò che valeva assai più di tutti i sacrifici (2) e solo poteva al Padre piacere: oude il Verbo divino nelle sante Scritture parla al Padre suo in questo modo: Holocaustum et pro peccato non postulasti: tunc dixi: Ecce venio. In capite libri scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam (3). E, come dice s. Paolo, col fare la volontà del Padre, Cristo salvò il mondo: In qua voluntate (Dei) sanctificati sumus per oblatio-

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

<sup>(2)</sup> Parimente è scritor, che il fire la volonià di Dio vale più di intre la penitoras corporatio onde in Isaina Quera jojunaminar, et non aspeziati, humiliarimus animar motras, et nossititi Ecce in die jojunii vestri mitra POUNTES PENTA (I. VIII. 3); e sono più dell'orazione di chi non fa la volonia divina, onde Cristo (Matth. VII. 31); Non ammini, qui dicti mitri, Domina, Domina, introbiti in regunum coolorum: red qui dicti mitri, Domina, Domina, introbiti in regunum coolorum. et qui non perita mei, qui in costis est, ipse introbit in regunum coolorum.

<sup>(3)</sup> Ps. XXXIX.

nem corporis Jesu Christi semel (t). E il Salmista in bocca del Verbo dicendo: In capite libri, ec., vuol dire: in testa al libro della predestinazione delle anime sta appunto scritto il debito, che la volontà umana si subordini alla divina : cosa fatta prima di tutti da Cristo, come primo de predestinati, e colla sua grazia, fatta pure da quelli che lo seguirono, e gli rassomigliarono. - Si discorra coll'intelletto, che come il fine pel quale venne Cristo al mondo fu di fare la volontà del Padre, onde il Padre lo chiamò in Isaia, Virum voluntatis meae (2), ed egli stesso disse: « Io sono disceso dal Cielo non per fare « la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha man-« dato » (3): così ogni altro uomo, in conformità dell' Esemplare degli nomini Gesù Cristo, non dee riputare di esser venuto al mondo affine di fare la volontà propria, ma la volontà di Dio che lo ha fatto nascere; e in questo Gesù Cristo ripose l'essere gli altri uomini suoi fratelli e sorelle, e fin madri, avendo detto: « Chiunque avrà fatto la volontà di mio Padre « che è ne cieli, costui è mio fratello, e sorella, e madre » (4). Punto II. - Gesit Cristo fece sempre e in tutte le sue azioni

che è ne cieli, costui è mio fratello, e sorella, e madre » (i).

Panto II. — Gesà Cristo fece eempre e in tutte le use acivila volontà del Padre sno celeste. — Egli disse: « Nulla fo da me stesso, ma secondo quello che il Padre m'insegna, io parlo queste cose: e quegli che mi ha mandato è meco: « poiche io fo sempre quelle cose che sono a lui piacevoli » (5).

Si discorra per tutte le azioni di Gristo, cominciando dal son nascimento; e si consideri, che non ve ne fu una sola, per piccola che ella fosse, o paresse, che non i' abbia fatta senza deliberarsi, non già dietro la naturale inclinazione, ma dietro a volontà del suo Padre celeste, e ciò, per dirio di nnovo, vale non pur per le azioni grandi, ma auco per le più minnte, come sarchbe per tutti i movimenti del suo sacratissimo corpo, pe' suoi sguardi, pe' suoi sguardi, pe' suoi gesti, per le sue partole, e finalmente anco pe' suoi spurati, pe' suoi gesti, per le sue partole, e finalmente anco pe' suoi pensieri sacratissimi, giacche mo arrebbe fatto ne' pure un solo pensiero, se quel pensiero

<sup>(1)</sup> Hebr. X. (2) XLVI, 11.

<sup>(3)</sup> Descendi de coelo non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me. Jo. VI, 38.

<sup>(4)</sup> Matt. XII, 50; Marc. III, 35; Luc. VIII, 21.

<sup>(5,</sup> Jo. VIII, 28-29.

non fosse entrato nel piano fatto intorno a lui dall'etcrno suo Padre. — Ritoreendo la riflessione su di me stesso, considererò quanto poco fin qui io abbia operato con questa giustissima prudenza e vigilanza, e in vece con quanta inconsideratezza e presaunziono operai, seguendo me stesso e le mie umane afficzioni: onde proporrò di qui in avanti di volere, prima di operare, consultar sempre la divina volontà, dempiendo con tutte le mie forze quel di s. Paolo: « Non vogliate farvi imprudenti, « ma intendenti qual sia la volontà di Dio » (t).

Punto III. - Gesù Cristo fece la volontà di Dio anco quando questa era difficile e del tutto opposta alle inclinazioni della natura e della volontà umana. - Si consideri come la missione di Gesù Cristo fu la più ardua di qualsiasi altra missione per la grandezza dell'opera, per la moltitudine degli nomini di cui egli doveva aver cura, anco restringendosi alla sola Giudea, per esser tutto solo ad adempirla, per trovare gli uomini nemici della verità, per la quale egli fu oppugnato, contraddetto, calunniato, perseguitato, crocifisso. E non per questo mai si ritirò o sì perdette d'animo, o dubitò un momento solo, un solo istante non esitò, ma ebbe la volontà del Padre come suo nutrimento: « Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi « ha mandato, acciocche io compisca l'opera sna » (2). Onde nelle estreme angoscie si uniformò ancora alla volontà del Padre: « Nondimeno non fare come voglio io, ma come vuoi « tu » (3): non come desidera la mis natura umana, ma come piace a te, o Padre mio: « fatto così ubbidiente fino « alla morte, ed alla morte di croce » (4). - All'esempio poi di Cristo ora confronterò me stesso: con quanta debolezza e viltà non vengo io meno di continno nel fare la volontà di Dio! Se ci trovo solo un poco di difficoltà, quanto facilmente mi sembra ella di soverchio pesante o dolorosa, non apprezzando pur l'infinito valore che ella ha in sè, onde vale più di tutti i beni, ed anzi essa sola è il vero bene!

<sup>(1)</sup> Propterea nolite sieri imprudentes, sed intelligentes quae sit voluntas Dei. Eph. V, 17.

<sup>(2)</sup> Meus cibus est, ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut perficiam opus ejus. Jo. VV, 34.

<sup>(5)</sup> Maub. XXVI, 39, 42.

<sup>(4)</sup> Philipp. II, 8.

Colloquio coll'Eterno Padre, pregandolo che liberandoni dalle prave affezioni, mi dia lo studio, la premura, il lume di couoseere la sua santa volontà, prima di fare nessuna mia deliberazione ed operazione: che oltracciò egli m'insegni ad eseguirla dopo averla io conosciuta, o me ne dia la forra necessaria, per rendermi simile al suo diletto Figliuolo, nel quale egli si è compiaciuto. — Eripe me de, inimicis meis Doninio, ad te configsi: doce me facere voluntatem tuam, quia Deux meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam (1). Dono di che si conchiuda col sottomettere ed offerire a Dio

ogni nostra volontà, terminando coll'orazione: « Prendit, o s Signore, tutta quanta la mia liberà: prenditi la mia nomoria, l'intelletto, ed ogni volontà mia. Tutto ciò che io ho, o che posseggo, me lo hai dato tur ora io te lo restituisco tutto, e lo do interamente a governare c disporre alla tua volontà. Il solo tuo amor tu mi dona colla tua grazia, ed io sono già ricco abbastanza, nè altra cossa io ti domando ». Se nel giorno precedente chi e esercita non ebbe qualche riposo, non si diano in questo giorno più di due meditazioni, procurando che passi il giorno in raccoglimento, ruminando le cose considerate o meditate intorno la necessità di ottenere il proprio fine della giustizia e santità mediante la subordinazione e conformazione della sua volontà a quella di Dio, procurando di inamorarsi di questa conformazione delessima, e

Se poi nel giorno antecedente chi s'esercita non foce tutte le solite meditazioni, ma ebbe sufficiente riposo e le forze reggon bene, si può agginngere aucora in questo giorno uua meditazione ed una ripetuizione, come segue:

di produrla in sè ed ottenerla da Dio cou affetti e giacula-

#### III. MEDITAZIONE (2).

Della conformità nostra alla volontà di Dio in ordine al nostro fine non solo considerato come giustizia, mu anco considerato come felicità.

Orazione, la stessa,

Preludio I. - Costruzione del luogo, lo stesso.

latorie.

<sup>(1)</sup> Ps. CXLII, 9-11.

<sup>(2)</sup> A vespro.

Punto 1. - Considerare che nella subordinazione della nostra volontà a quella di Dio consiste non solo la giustizia in tutta la sua perfezione, ma ben anco ciò che forma e produce la felicità, per la quale pure l'uomo è creato. - Iddio stesso colla sua onnipotenza diventa difensore e protettore di colui che fa la sua volontà, onde egli disse ad Abramo: « Non voler « temere o Abramo, io sono il tuo protettore, e la tua oltre « modo grande mercede » (1). - All'incontro la mia volontà è debile, ed io, attenendomi ad essa, nella fine rimarrò confuso, come appunto è scritto d'Israele: a Nella volontà sua e propria rimarrà confuso » (2). - Conviene profondarsi nel considerar bene da una parte la infinita debolezza e ignoranza della volontà propria, dall'altra l'onnipotenza infallibile della volontà divina, la quale non può non esser sempre adempita : « Il mio consiglio starà, dice Iddio in Isaia, ed ogni mia volontà « sarà fatta » (3). Se dunque io non farò per amore la volontà di Dio, dovrò per forza servire alla medesima con mio danno e vergogna.

Punto II. — Chi vincendo e negando la volontà propria, non na in vista nel suo operare altro che la volontà divina, non solo è difeso da pericoli, ma diventa ministro e stromento della stessa divina volontà, e però fa cose grandi pel bene di seè e de suoi firtuelli; pioche la volontà di Dio chi egli eseguisco, è sempre grande ne suoi disegni: « Grandi sono le opere del « Signore, dice la Soritura, squisite in tutte le sue volontà « (4). La innumerevole discendenza che ebbe Abrano, e il Salvatore stesso tra essa, fu l'effetto dell'avere quel patriarca ascoltata la volontà del suo Signore (5). — All'opposto se io confido in me stesso e voglio fare la mia volontà, non posso sperare in nessun modo che le mie aixioni sieno benedette e prosperate, e apportino un bene stabile a me ed ai miei simili.

<sup>(1)</sup> Gen. XV, 1.

<sup>(2)</sup> Confundetur Israel in voluntate sua. Os. X, 6.

<sup>(3)</sup> Consilium meum stabit, et omnis voluntas mea fiet. Is. XLVI, 10.
(4) Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates ejus. Ps. CX, 2.

<sup>(5)</sup> Benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, quia obedisti voci mene. Gen. XXII, 18, XXVI, 8.

Panto III. — Finalmente uell'uniformare la mia volontà alla divina, non pur sono certo di esser diretto in questa vita per una via sicura da tutti i pericoli e henedetto nelle mie operazioni, ma sono certo anocra di conseguire la grazia e godimento di Dio, felicità di questa vita, e nell'altra l'eterna beadudine; onde si legge, che: « Nella volontà di Dio sta la vita « (1). — Per lo contrario nel fare la mia propria umana volumo non posso trovare che la morte dell'anima, e la sicura perdita del mio fine.

Si termini col Pater noster, ripetendo più volte quella petizione, Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.

ISTRUZIONE XIII. Sulle opere penali.

# IV. MEDITAZIONE (2). Ripetizione esatta delle tre meditazioni precedenti.

Se chi s'esercita d' saccrdote, si può aggiungero qualche mediazione sallo speciale obbligo che hanno i sacerdoti, come ministri di Dio, di fare la volontà del loro Signore Benedicita Domino — ministri ejur, qui facisiti volunitame ejur (3). — Quoniam cum essetis ministri regni illius, non recte judicastis nec custodistis legeni justiliae, neque secundum voluntatem ejus ambulastis (4). — Es elegit sacerdotes sine macula, voluntatem habentes in lege Dei (5). — Inveni David filium Jesse, virum secundam cor meum, qui faciet omnes voluntates meas (6). — David enim in sua generatione cum administrasset, voluntati Dei dornivit (5).

GIACULATORIA.

Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu (8). Ovvero: Da quod jubes, et jube quod vis (9).

<sup>·(1)</sup> Vita in voluntate ejus. Ps. XXIX, 6.

<sup>(2)</sup> Avanti sera.

<sup>(3)</sup> Ps. CII, 21. " 11.1

<sup>(4)</sup> Sap. VI, 5. (5) I. Machab, IV, 42.

<sup>(6)</sup> Act. XVII, 22.

<sup>(7)</sup> Ivi. 36.

<sup>(8)</sup> Ps. CXLII, to.

<sup>(9)</sup> S. Agostino.

Rosmini, Prose ceclesiastiche, Vol. 111.

#### I. MEDITAZIONE.

#### Della carità di Dio.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. - Costruzione del luogo: immaginare di trovarci nella celeste corte alla presenza della divina essenza, e di sentire le lodi che danno alla medesima le miriadi di beate intelligenze.

Preludio II. - Effetto che vuolsi ottenere: proporsi di condurre la meditazione in modo da internarci nella conoscenza di Dio, come di oggetto infinitamente amabile e degno d'esser lodato e servito: e chiedere da lui stesso la grazia di ciò fare. Preludio III. - Richiamo della meditazione precedente.

Punto I. - Considerare come egli è conforme alla giustizia che tutte le intelligenze create 1.º conoscano e lodino, 2.º temano e riveriscano, 3.º amino e servano il Creatore: e quanto poco fin qui io abbia conosciuto, lodato, temuto, riverito, amato e servito il Creatore.

Punto II. - Considerare come questo stesso è conforme alla divina volontà; perché Iddio conosce ed ama sè stesso infinitamente, e in questo egli trova la sua beatitudine godendo di se come del sommo Bene: e perche espressamente egli manifesto la volontà sua di essere amato dalle sue creature (e all'amore si possono ridurre tutti gli altri affetti), avendo posto nell'amore il primo ed il massimo comandamento della sua legge: « Ame-« rai il Signore Dio tuo di tutto il cuor tuo, e in tutta l'anima

« tua, e in tutta la mente tua » (1). Punto III. - Considerare come non solo è giusto, e conforme

alla volontà divina che si conosca e lodi, ma anche come ciò forma l'eterna beatitudine nostra e il nostro compiuto fine, avendo detto Cristo della cognizione del Padre celeste e del suo Figliuolo: « Questa è la vita eterna: E che conoscano te, a solo Dio vero, e quello che tn hai mandato Gesù Cristo » (2).

<sup>-</sup> Dove si considererà quanto poca cura io mi sia dato fin

<sup>(1)</sup> Matth. XXII, 37.

<sup>(2)</sup> Jo. XVII, 5.

qui di conoscere intimamente e spirittalunente Iddio, e quanta curiosità mi elbi di conoscere cose frivole o vane. E poiché è impossibile che chi conosce praticamente Iddio (nel che sta la sapienza) non sia provocato a lodario, perciò si legge: « A chi mi dà la sapienza, i odarò la gloria » (1). — Onde mi proporrò di adoperare la mia lingua a lodarlo e farlo conoscere, secondo che conviene alla mia condizione, dicendo: « Mi ha « dato il Signore per mercede la lingua: e con essa lo loderò » (2).

Considerare parimente, che non solo è giusto e conforme alla volontà divina che da noi si tema e riverizca il Signòre, ma che, anche a questo è promessa la gloria eterna ed immarce-scibile, stando scritto: « Egli glorificherà quelli che temono il Signore « (3). — Dal timore poi della sua potenza nasce la riverenza e l'ossequio, onde è pure scritto: « Quelli che temono il Signore prepareranno i loro cuori, e ael cospetto « di lui santificheranno le loro anime » (4). — E qui considererò quanto fin qui lo lo temuto i pericoli e i mali temporali, e quanto poco di cader nelle mani di Dio.

Finalmente è ngualmente promessa la beatiudine eterna a quelli che amano e servono Iddio : « Octiou uon vide, nd « orecchio udi, nd ascese in cuore di uomo quelle cose che « Iddio ha preparate a quelli che lo anano » (5). — Dovo considererò tutavia che l'amare Iddio non è una affezione sterile, ma efficace, che dee consistere nel prestare servigio a Dio in tutte le cose della sua volonta colle opere, alle quali è promesso il premio: « Chi ha i mici comandamenti, e gli ossevera, quegli è che mi ama. E chi ama me, sarà amano dal « Padre mio: ed io lo amerò, e gli manifisterò me stesso » (6): — accrescendosi così lume a lume, e cognizione a cognizione) poiché sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociehé sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di presente della procesa della procesa della procesa della prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di presente della procesa della procesa della procesa della prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene prociede sebbene vi sia una qualche cognizione negativa di prociede sebbene procie

<sup>(1)</sup> Danti mihi sapientiam, dabo gloriam. Eccli. LI, 23,

<sup>(2)</sup> Dedit mihi Dominus linguam mercedem meam: et in ipsa laudabo eum. Ivi, 30.

<sup>(3)</sup> Ps. XIV, 4.

<sup>(4)</sup> Qui timent Dominum, praeparabunt corda sua, et in conspectu illius sanctificabunt animas suas. Eccli, II, 20.

<sup>(5)</sup> I. Cor. II 9.

<sup>(6)</sup> Jo. XIV, 21.

clie precede l'amore, tuttavia il compimento e la sostanza della cognizione stessa viene dall'amore, siccome insegna s. Giovanni: « Chi non ama, non conosce Dio: poiche Dio è « amore » (1).

Farò dunque la risoluzione di darmi da qui avanti all'amore e al servizio del mio Dio, e di volero in questo riporre ed occupare tutto me stessò.

ISTRUZIONE XIV. Sulla maniera di temperare il vitto.

#### II. MEDITAZIONE.

Della carità di Dio, e del distacco dalle cose create che da quella nasce considerata in Gesù Cristo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Peclulio I. — Costruzione del luogo: immaginare di trovarmi inanari all'Essere, Divino, e di vedere nell'abisso della sua luce il Padre che genera il Figlinolo, e lo invia al mondo a prendere carne umana, acciocché egli diventi, come uouno, ESMEMARE DE LIVISO MANTORE.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: pregare Iddio che mi faccia un vero suo servo, acciocchè lo possa amare colle opere, a imitazione di Cristo suo Figliuolo.

Preludio III. — Richiamo della meditazione precedente.

Panto I. — Considerare l'infinità dell'amore di Dio che era in Gesà Cristo como Dio, dal riflettere che egli sta nel seno del Padro » Io e il Padre siamo una sola cosa » (s), e vi spira insiemo con lui l'eterno amore personale. — Considerare il divino amore che era in Gesà Gristo como nomo, riflettendo alla bellezza del suo cuore, il più perfetto di quanti cuori furono da Dio creati, ed all'essere eggli insieme viatore c comprensore. — Qual comprensore, egli vedeva la divina essenza svelatamente; onde l'amor suo anclie come uomo cra immenso, poiché immensa era la sua cognizione, stando seritto « che erano in esso tutti gli occulti tesori della sapienza e della secienza » (3), e che sui di lui riposava lo Spirito santo con

<sup>(1)</sup> I. Jo. IV. 8.

<sup>(</sup>a) Jo. X, 3o.

<sup>(3)</sup> Coloss. 11, 3.

tutti i suoi doni, cioè col dono della sapienza e dell'intelletto, col dono del consiglio e della fortezza, col dono della scienza e della pietà, e col dono del timore di Dio (1). - Il qual amore di Dio in Cristo era oltremodo operativo, cioè atto a fare come fece, e a patire come pati le più estreme cose che potesse fare e patire la umana natura sublimata; onde nelle Scritture si dice che Iddio formò nell'utero materno l'Uomo-Dio in modo che fosse atto ad esser suo servo (2); parola grande, giacche il vero servo dee essere proporzionato al padrone, il quale qui è infinito: perciò esser servo di Dio, esprime un nomo d'infinita virtù e perfezione. Cristo dunque come uomo fu un servo, o sia uno strumento ragionevole degno di Dio. atto cioè a compire tutte le volontà e gli alti consigli di tal padrone, volontà e consigli proporzionati alla grandezza e santità divina: e l'amore è ciò che dà al servo l'attitudine c l'attività necessaria a servire al suo padrone. - Ritorcendo in me la riflessione considererò come Cristo è mio esemplare, e come aneli io debbo essere a sua imitazione amatore e servo di Dio; non già di me stesso o di altra qualsiasi cosa o persona; che fuori di Dio, son tutte vilissime.

Panto II. — Considerare che la cognizione e l'amore di Dio porta nell'uomo naturalmente l'effetto del pieno distacco da tatte l'altre cose; le quali diventano incoutanente agli coch idell'amatore di Dio un puro nulla, e gli sono veramente un ingombro e un impedimento ogni qualvolta gli occupino la più piecola parte del cuore, come pur tentano sempre di fare servendosi delle inclinazioni uname naturelà. Pereiò Cristo celebrò la povertà, che è quanto dire la rinunzia a tutte le cose manae, diendo che sono a beatt i poverti di spirito », pepchè il distacco dalla riechezza e da ogni altra cosa di quaggià è duna conseguenza del divino amore che egli venne a portare

<sup>(1)</sup> Et requiescet super cum spiritus Domini: spiritus sapientiae, et intellectus, spiritus consilii, et fortitudinis, spiritus scientiae, et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini, Is. XI, 2, 3.

<sup>(</sup>a) Et nune dicil Dominus, PORMASS ME EX UTERO SERTUM SIRI, ut reducam Jacob ad eum, et Israël non congregabitur. — Et dixit: Parum est ut sis mihi servus ad suscilandas bribus Jacob, et facces Israël convertendas. Ecce dedi te in lucem genitum, ut sis salus mea usque ad extremum terrae. 1x, XLIX, 5, 6.

sopra la terra (1). Disse ancora che sono « beati i mansneti » : perchè l'amore di Dio non aspira a nessuna dominazione od imperio temporale: « beati quelli che piangono » : perchè l'amatore di Dio non cerca niuna specie di dolcezze terrene; anzi reputa una vera felicità il patire per l'oggetto amato: « beati quelli che hanno fame »: perché il cibo del vero amatore é di fare la volontà di Dio: « beati quelli che sono odiati e abborriti dagli nomini per cagione dell'amore che portano al Figliuolo dell'uomo »: perocche l'amatore di Dio si gloria de' vilipendi; non istimando nulla l'onore e la gloria che possono dargli gli nomini, ma solo facendo stima del vero onore, e della vera gloria, che Iddio dà a' suoi cultori e servi (1). Onde il vero amatore di Dio non solo è indifferente alla ricchezza ed alla povertà, all'onore ed al dispregio, alla vita lunga ed alla vita da abbreviarsi nelle fatiche sostenute pel servizio del suo Signore, e finalmente al vivere ed al morire; ma prezza assai più e col suo affetto si elegge la povertà, il dispregio, la vita logorata ed abbreviata in saute fatiche, anzichè le cose a queste contrarie, stimando tutte queste cose con un giudizio del tutto opposto a quello che fa di esse il mondo. E nondimeno, sebben sia tale il suo sentimento, pure quanto alla elezione effettiva egli si mantiene nella piena indifferenza, preparato anco in questo a ricevere ciò che potrà riconoscere più conforme alla volontà del suo Creatore e Signore, e perciò al suo fine.

Punto III. — Si consideri lo stesso distacco dalle cose create in Gesù Cristo, nel quale come l'amore divino fa grandissimo, così anco fn grandissima la cognizione che ebbe della viltà delle cose terrene, e il distacco del suo cnore divino da esse. Laonde sebbene egli fosse padrone di tutte le cose, tuttavia non prese possesso di nessuna; e potò dire di essere più povero delle volpi, le quali hanno nna tana, e degli uccelli, i, quali hanno nn indio (2), quando il Figlinolo dell'uomo non area sopra la terra dove posare il suo capo. Sebbene fosse come Dio sovrano di tutta la terra, e re anche come uomo, tuttavia visse

<sup>(1)</sup> Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? Luc. XII, 49.

<sup>(2)</sup> Matt. V, e Luc. VI.

soggeto e ubbidiente a tutte le creature, alla madre, al padre putativo, alle leggi mossiche, ed agl'imperatori romani. Sebbene avesse pottuo vivere lungamente, per la perfetta conformazione del suo corpo; nondimeno egli elesse di morire sul fore. dell'etco, sua procacciatasi la morte col fodel esercizio del suo ministo, che a pieno sapeva qual odio mortale gli avrebbe attirato addosso da parte degli uomini. Sebbene come immune da ogni dosso da parte degli uomini. Sebbene come immune da ogni vita dare a se atesso la immortalità; tuttavia dopo una vita umile, affaticata, tutta consacrata alla volontà del Padre suo, seelse di morire sulla croce, qual vittima di amore di Dio, di zelo per la salute del prossimo, e di ubbidienza.

In fine si faranno dne Colloqui;

Il primo con Dio Padre, ripetendo spesso quelle parole di s. Francesco d'Assisi, Deus meus et omnia.

Il secondo con Gesù Cristo qual maestro, esemplare e vittima del divino anore, pregandolo che egli voglia accendere in noi quel dolcissimo fuoco che è vennto a portare in terra. In fine l'orazione:

Anima Christi, sanctifica me.
Corput Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Pasno Christi, conforta me.
O bone Jen, ezaudi me:
Intra tua vulnera absconde me:
Ne permittas me separari a le
Ab hoste maligno defende me:
In hora mortis meae voca me,
Et jube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
In saccula sacculorum. Amen.

III. MEDITAZIONE

Ripetizione esatta delle due precedenti.

ISTAUZIONE XIV. Sulla maniera di temperare il vitto.

Sulla gloria di Dio, di cul è preordinata stromento la Chiesa di Gesù Cristo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: immaginare di trovarmi dinanzi all Essere divino, e di vedere nell'eterna essenza il Padre che decreta di formare del genere umano caduto un maraviglioso regno, dove risplenda la sua gloria, e incarica di questa grandi opera il Figliudo, mandando al mondo.

Preludio II. — Effetto che si desidera: dimandare la grazia di poter rivolgere con valore tutti i nostri pensicri e tutte le

nostre azioni alla maggior gloria di Dio.

Preludio III. - Richiamo della meditazione precedente. Punto I. - Considerare che la gloria divina consiste nell'essere Iddio conosciuto, lodato, temuto, riverito, amato e servito dalle sue creature: che questa è la sua volontà: e ch'egli si compiace dell'adempimento di questa sua volontà, per la quale le sue creature intelligenti diventano perfettamente giuste e beate, e così conseguiscono il loro fine. - Considerare ancora che la volontà di Dio non può essere frustrata, com'egli ha dichiarato per Isaia: « La mia parola non tornerà a me vacua, ma « farà tutto ciò che io volli, e prospercrà in quelle cose alle « quali io l'ho mandata » (1). - Dunque, qualsivoglia cosa io faccia, non impedirò mai co'miei delitti, che si compia l'eterna predestinazione degli eletti, e che si aduni il glorioso regno stabilito dall'eterno Padre: ma solo perderò inutilmente me stesso, e si perderanno meco tatti quelli che opereranno male; scrvendo nello stesso tempo anch' io, e anch' cssi, senza volerlo, alla maggior gloria divina, e alla maggior santificazione e beatitudine degli eletti. Che se poi Iddio permette che si perdano quelli che si perdono colla loro mala volontà, egli è perchè

<sup>(</sup>i) Tutto il loogo dice così: Non enim cogliationes mene, cogliationes vectores, reque vice serine, viam enez, deci Dominu. Quia sicule caellantur codi: a terra, sie exaltate sunt viae mene a viis vestris, et cogliationes men a cogliationismo vertire. Pa quomodo devendii lumbe et nic de coolo, et illue ultra non revertitur, sed inchirat terram et infundit eam, et germinere am facit, et dat seeme seventi de punen conecificat is ereit vechum menem, quod agrelictur de ore meo: non revertetur ad me vaccum, sed facit quare campue volta; et propraerbature in his, nd quae mis illust, 1s. 11, 9, 481.

egli ha trovato esser eiò stesso necessario al maggior esaltamento della divina sna gloria, e all'ottenimento della maggior quantità di giustizia e di felicità delle sue creature, presaue la somma intera. - Cousiderare finalmente, che quelli che danno gloria a Dio col riconoscerlo, lodarlo, temerlo, riverirlo, amarlo e servirlo; benehé compiano con ciò un decreto inalterabile della bontà di Dio; tuttavia si rendono in pari tempo istrumenti volontari della stessa divina gloria, e volontariamente cooperano a formare il compiacimento interno della Triade augustissima, e la sua infinita beatitudine; della quale vengono per giusta conseguenza fatti partecipi. - Qui conviene pur rompere in grandi affetti, compiacendoci della divina gloria e beatitudine, che non può maucar mai; ed esaltando la divina bontà nel rendere le sue ereature e me stesso, se pur voglio da vero, strumenti volontari e liberi di quella eccelsa gloria e di quella esuberante beatitudine.

Punto II. - Considerare che a fare rinscire dall'opera della ereazione del genere umano la massima divina gloria (giacche Iddio fece tutto per sè stesso per cavarne il suo interno compiacimento (1)), gloria consistente nella maggior somma di santità, e di selicità della ereatura, in cui Iddio come bene dell'opera sua si compiace; il cousiglio dell'Eterno fu questo: che tutti gli uomini che volevano cooperare alla grand'opera formassero insieme una società a forma di un regno, del quale fosse autore e capo un UomorDio. Il perchè mandò il Verbo divino, suo Figliuolo, in terra, e fattosi carne, invitò gli uomini a unirsi seco per formare tutti, ninno eccettuato, uu solo corpo, una sola congregazione, una sola città, nella quale Iddio suo Padre fosse soprammodo glorificato, eioè conosciuto, lodato, temnto, riverito, amato e a pieno servito. A si alto fine Gesù Cristo naeque, predieò il Vangelo, redense il mondo colla sua morte, fondò la Chicsa. Iddio Padre si compiace nel suo Verbo, il Verbo si compiace dell'umanità da lui assunta in una sola persona, l'nmanità di Cristo si compiace nell'umanità degli altri uomini per la uguaglianza della natura, e brama di unire gli individui umani a se colla comunicazione della natura c persona divina eh'egli porta, e che è egli stesso, e delle grazie

Smith, Google

<sup>(1)</sup> Universa propter semetipsum operatus est Dominus. Prov. XVI, 4. ROSMEN, Prose ecclesiastiche, Vol. III. 20

e della virtù e della gloria sua. Questo desiderio viene soddisfatto per la cooperazione di tutti quelli che rispondendoall'inivito vogliono veramente alla grand'opera cooperare, di tutti quelli che amano veramente. Cristo e vogliono ciò che egli berma, e ciò che egli vuole. — Io, io stesso sono pure stato chiamato, e incorporato, prima anorca chi lo avessi l'uso della mia libertà, per pura divina bontà, in questo regno, in questa unione intima con Cristo, nel Sacramento del battesimo. Io debbo or dunque liberamente bramare e volere ciò che vuole e che brama Cristo, cioè che io sempre più mi incorpori e mi faccia più simile a lui, e così che s'incorporino sempre più a lui e facciano meco il regno di Dio insieme con lui tutti gli altri somini.

Punto III. - Considerare, che la gloria del regno di Dio si compie in Cielo, dove Gesù Cristo siede alla destra del Padre, ed ivi accoglie le anime de suoi discepoli e fedeli segnaci che hanno vivuto santamente nel suo regno sopra la terra, assegnando a tutti le sedie loro preparate dal Padre fino dalla costituzione del mondo, e loro ottenute da lui colla sua morte. - Considerare che tutti gli abitatori di quella celeste curia sono senza macchia, cioè forniti di una giustizia perfetta; che hanno tutti la propria volontà perfettamente conformata alla divina; che veggono e amano tutti Dio seuza misura, che si amano senza misura fra di loro in Dio; che niuno male ivi è ma ogni bene, ninno disordine ma ogni ordine, che tutti hanno sopra di quanto possan bramare, una bcatitudine compiuta sicura, ineffabile, inescogitabile, colla quale il fine, pel quale furono creati viene pienamente e soprabbondantemente consegnito.

Colloquio con Dio Padre, protestando che di qui in avanti io non vorrò cercare in tutte le cose altro che la sola sua maggior gloria da me concepibile, rendendo mia norma e tessera quelle belle parole di s. Iguazio: Omnia ad majorem Dei gloriam; terminando col Pater noster, e ripetendo più volte la petitione Adveniat regrum tuum.

Åltro colloquio col Figliuolo come col grande vivo istrumento della gloria di Dio, ringraziandolo di aver egli redento me ce gli altri uomini mici fratelli, e di averci fatti del sno regno; pregandolo assai caldamente che voglia degnarsi di ninrici tutti sempre più seco, e di renderci tutti degne membra della Chiesa sno regno, e sua sposa. Si concluida coll'orazione: Domine Jesu Christe, qui distriti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis; par especias peccat mea, sed fidem Ecclesiae tuae: eamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare digneris. Qui vivis, et regnas Deus, per omnia saccula sacculorum. Amen.

Colloquio terzo con Maria Vergine Signora nostra, cogli Angeli e con tutti i beati comprensori, acciocchè, ottenutaci la grazia di vincere ogni nostra inordinata affezione, ricevano poi fra di loro e me e tutti i miei fratelli, gli altri nomini. Ave Maria.

## GIACULATORIA.

Laus tibi Domine, Rex aeternae gloriae.

## GIORNO TERZO.

## L MEDITAZIONE.

Della carità del prossimo.

Orazione preparatoria. — La stessa.

Preludio I. — Costrutione del luogo: vedere Gesà Cristonostro Re, che insegna a noi suoi sudidi il precetto della carità del prossimo, come altra parte della volontà del Padre sno, con quelle parole: « Il secondo precetto è simile al primo: Amersi il prossimo tuo, come te stesso » (1); e come volontà sua propria, con quelle altre: « Questo è il mio precetto, che vi amiste l'un l'altro, come io ho anato voi » (3).

Preludio II. — Effetto che si vuole ottenere: dimandare a Gesù Cristo di poter amare senza fine il prossimo nostro, per fare la volontà sua e quella del Padre suo.

Punto I. — Considerare che la carità insegnata da Gesà Cristo abbraccia tutti gli uomini che sono in cielo, nel purgatorio, ed in terra. — Debbo grandemente rallegrarmi della beatitudine e della gloria che godono in Cielo tutti que miel



<sup>(1)</sup> Matth. XXII, 39.

<sup>(2)</sup> Io. XV, 12.— Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim nou diligit fratrem suum quam videt, Deum, quem non videt, quomodo potest diligere? Et hoc mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum. L. Jo. IV, 20-21.

fratelli, che hanno già ottenuto a pieno il fine per cni erano sata creati, cio le giustizia perfettu, la compiuta felicià nella unione e nel possesso di Dio. — Debbo aver compassione delle auime parganti per quello che sosfirono, rallegrandomi ad un tempo del felice patire che è il lore, giacchè è tutto volto a renderle ancor più giaste, e soccorrendole con de suffranje, acciocchò più prontamente ottengano il fine della perfetta giustizia, che sola può loro dare la compiuta felicità. — Debbo finalmente abbracciare col mio cuore tutt git uomini missimili e miei fratelli che sono in terra, pregare e adoperarni per tutti, acciocchè ottengano il loro fine, vedere in ciascuno di essi nelle loro sciagare e nelle loro prosperità un altro me estesso, e desiderare grandemente e sinecramente di essere loro utile, rimosso da me qualunque sentimento contrario di odio, di rancore, d'invidia o simili,

Punto II. - Considerare che la mia carità verso il prossimo. accioechè sia conforme al precetto e all'esempio di Gesù Cristo, dee estendersi a tutti i beni che io posso fare a tutti, e a ciascuno de' miei simili: io debbo desiderare di esser utile ai miei simili in ogni modo possibile: procacciare a' loro mali ogni possibile sollievo, ed aumentare ogni loro bene, e quando riesco in questo, godere: godere, e ringraziare il Signore di ogni loro prosperità, come fosse mia propria. - Debbo desiderare di essere utile il più che per me si possa a tutti ed a' singoli nomini, rispettivamente ad alleggerire loro i mali temporali, o dar loro a godere con ogni moderazione ed onestà i beni: carità corporale. - Debbo desiderare di esser utile a tutti ed a' singoli uomini il più che per me si possa, rispettivamente al miglioramento del loro intelletto: - carità intellettuale. - Debbo desiderare sopra tutto di esser veramente utile a tutti ed ai singoli nomini, rispettivamente al miglioramento della loro volontà ed alla loro salute eterna: - carità spirituale. - Questa mia carità, se voglio che sia perfettà, dec andare fino al sangue, giacchè clla dee essere foggiata su di quella che usò a me Cristo, e sulle sue parole stesse: " Questo è il mio pre-« cetto, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi. Niuno · ha una carità maggiore di questa (che io uso con voi), di « dar cioè la propria vita per gli suoi amici » (1).

<sup>(1)</sup> Jo. XV, 12-13.

Punto III. - Considerare che tutti i beni che io desidero di fare a tutti ed ai singoli nomini, debbono essere ordinati a Dio, cioè a far sì, che i miei fratelli ottengano il loro fine della perfetta giustizia e della perfetta beatitudine, e ciò perchè io debbo amarli come me stesso, e io sono già persuaso, che per me le cose tutte non abbiano alcun valore, se non in ordine al mio fine. Io non debbo dunque accontentarmi di desiderare o di procacciar loro meramente beni nmani, ma debbo aver sempre in vista il loro maggior bene spirituale, che è il bene assoluto e vero, di cui i beni ed i mali umani non sono che de' puri mezzi, in cui non si dee fermare l'nman pensiero e l'umano desiderio. Tuttavia non debbo mai recare alcun male temporale al mio prossimo, e debbo anzi cercare di sollevarlo da ogni male, sempre presumendo bene di lui, cioè che egli nserà bene di quel sollievo. In quanto poi ai beni temporali io debbo usar con lui una giusta discrezione e prudenza, come con me medesimo.

Punto IV. - Finalmente, anco nella distribuzione de' beni stessi spiritnali fra gli uomini, debbo desiderare che sia fatta in modo, che si compia la volontà di Dio Padre; la quale si è, che gli uomini formino insieme con Cristo il regno di Dio, in cui risplenda più che mai la divina gloria, e che ciascuno occupi in questo regno il posto predestinatogli dal beneplacito di Dio medesimo; giacche la mia propria giustizia non posso ottenerla se non uniformo in tutto la mia volontà a quella di Dio. - Debbo dunque spogliarmi di tutti gli affetti umani, di nmana amicizia, di parentela, di patria, sottomettendo queste affezioni naturali alla carità soprannaturale, e in questa sola rifondendole tutte e convertendole. - Non saranno dunque di qui in avanti i miei amici naturali, o i miei parenti, o i miei compatriotti, che staranno in cima del mio amore; ma io prescrirò sempre quegli nomini che sono da Dio preordinati a dargli maggior gloria; questi saranno i miei più stretti amici, amando io in tutti Dio, e perciò amaudoli in quella ragione appunto nella quale Dio stesso più di sè a loro comunica o ha destinato di comunicare. Perciò miei amici più intimi saranno quelli, ne quali io crederò di ravvisare più di santità : e negli altri tutti cercherò, quanto sta in me, di far sì, che la giustizia e la santità, oggetto supremo del mio amore, si accresca; tenendo in equilibrio i miei affetti, fino che io conosca a chi Iddio venga dando maggior grazia; ponendo anch'io in quelli maggiore la mia somma soprannaturale affezione. Così eseguirò quanto il mio Signor Gesù Cristo mi insegnò: « Non · vogliate credere che io sia venuto a mettere in terra la pace: non venni a metterc la pace, ma la spada. Perocché io venni a a separar l'nomo incontro al padre suo, e la figlinola ina contro alla madre sna, e la nuora incontro alla suocera suar e e gl'inimici dell'nomo sono i snoi domestici. Chi ama il a padre o la madre più di me, non è degno di me: e chi ama a il figliuolo o la figliuola più di me, non è degno di me. E a chi non riceve la sua croce, e mi segue, non è degno di « me. Chi trova la sua vita, la perderà: e chi avrà perduta la « sna vita per mia cagione, la ritroverà » (1). Ed oltre l'amore che conviene dare a tutti gli nomini viventi sopra la terra, in quanto tutti possono divenire suoi, ordinò un amore speciale verso di quelli che sono già amici suoi: « Voi siete miei amici ». - a Questo è il mio precetto, che vi amiate fra di voi scama bievolmente, come io ho amato voi » (2): e comandò verso essi una del tutto speciale beneficenza e rispetto: « Chi riceve « voi, riceve me: e chi riceve me, riceve colui che mi mandò. a Chi riceve un profeta in nome di profeta (cioè per questo « titolo, ch'egli è profeta), riceverà la mercede di profeta: e chi riceve un giusto in nome di giusto, riceverà la mercede e di giusto. E chiunque avrà dato bere a nno di questi miei

dove i tre gradi di profeta, di giusto e di discepolo, dinotano il maggior merito della carità usata a persone più strette con Dio, e più considerabili nel suo regno.

Colloquio con Gesù Cristo, e in fine Pater noster.

Istrausora XIX. Sul primo modo di orare.

« ministri solo un bicchier d'acqua fredda in nome di disce-« polo: in verità io vi dico, egli non perdera la sua mercede » (3):

<sup>(1)</sup> Matth. X, 34-39.

<sup>(2)</sup> Jo. XV, 14, 12,

<sup>(3)</sup> Matth. X, 40-42.

Delle disposizioni che dee aver l'uomo acciocche egli sia idoneo ad esercitare la carità del prossimo nel modo perfetto insegnato da Cristo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere nella povera casa di Maria in Nazaret Gesù occulto agli occhi degli uomini e soggetto a snoi parenti, occuparsi in uffici ordinari, avente tuttavia il cuore pieno di carità verso gli uomini: medesimamente vedere Maria e Giuseppe, sebben pieni di carità no uscir punto dalla vita comune e nascosta in cni Dio gli avea collocati, ma ivi servirlo costantemente in piena tranquillità ed abbandono.

Preludio II. — Effetto che si vuol cavare: dimandare a Gesù la vera sapienza, che sola ci può ben dirigere nell'esercizio della carità verso il prossimo nostro.

Preludio III. - Richiamo della meditazione precedente. Punto I. - Considerare che Iddio, essenziale bontà e creatore degli uomini, non dimentica nessuno di essi: e provvede in modo, che gli uomini formino realmente quel suo regno di cui è capo Cristo, e in cui risplende la sua maggior gloria. Questo decreto divino in tatte le sue parti, non può non esser fatto con infinita sapienza, perché Iddio è sapientissimo, e così pure con infinita bontà, perchè Iddio è ottimo; e non può non ottenere il sno pienissimo effetto, perchè Iddio che lo fece è onnipotente, presentissimo a tutte le cose, sempre vivo ed immutabile. - Ancora, questo decreto e la sua esccuzione è indipendente da me a segno tale, che quand'anco io non solo non cooperassi volontariamente alla sua esecuzione, ma io mi opponessi ad esso con tutte le mie forze; esso tuttavia avrebbe lnogo, e l'ostacolo che io credessi di porvi, sarebbe in realtà il mezzo efficacissimo e necessario all'intento di Dio, da Dio stesso calcolato e permesso perciò ab eterno, come fu la crocifissione di Cristo, creduta dal demonio e dagli Ebrei un colpo irreparabile portato all'opera della redenzione e al regno del vero Israello, e per l'opposto opportunissima e necessaria acciocche il mondo si salvasse, e il vero Israello si stabilisso. - E come io non posso oppormi al disegno benefico dell'eterno Signore, così non possono farlo ne pure tutti gli altri uomini, o presi singolarmente o uniti iu corpo, i quali se mancassero da parte loro alle divine ordinazioni, non mancherchbeperò il Signore di « susciatre dalle stesse pietre de figlinoli di Abramo » (1), avendone egli tutto il potere. — Dopo aver considerato questo coll'intelletto, passerò cogli affetti della volontà da estature la bontà, la sapienza e la irresistibile potenza e grandezza del mio Signore, che fa solo tutte le cose senza aver bisogno delle sue creature (2).

Punto II .- Passerò quindi coll'intelletto non meno che colla volontà a considerare il mio nulla: la mia assoluta incapacità di giovare, quanto è da me, al mondos c cercherò così di troncare dall'anima mia ogni presunzione, ed ogni falso zelo, pel quale l'uomo talora corre da se stesso, anco quando Dio non lo manda, come si legge nella Scrittura de' falsi profeti (3); e pretende di poter fare assai co'suoi consigli, colla sua destrezza e col suo potere. - Considererò, che ogni uzione dà una serie immensa di effetti che l'uomo non può prevedere; che perciò è cosa di gran lunga superiore all'intelligenza umana il conoscere veramente se un'azione, quantunque per sè buona, sia veramente buona ed utile al genere umano e al regno di Dio, considerata nel complesso di tutte le suc conseguenze, L' nomo dunque non pnò col sno solo intendimento trovare e stabilire ciò che sia veramente utile ad operarsi: e perciò non può esser certo di operare il bene, se non a condizione di conoscere intorno a ciò la volontà di Dio, il quale vuole il benc, e veramente conosce ciò che sia bene. - Considererò ancora, che la grazia, per la quale l'uomo consegue il fine per cui è stato crcato, è un dono gratuito di Dio solo, che l'uomo non può darc all'uomo: onde la conversione del cuore non viene mai dall'uomo, ma da Dio, il quale coopera, se gli piace, coll'interna operazione, alle parole e alle azioni del suo ministro o mandato. Onde mi persuaderò del mio nulla nell'operare il bene spirituale ne miei prossimi, e intenderò da tutto questo la verità di quanto disse Cristo agli Apostoli: · Quando voi avrete fatto TUTTE quelle cose che io vi ho co-

and with Googl

<sup>(1)</sup> Malth. III, q.

<sup>(2)</sup> Qui facit mirubilia solus. Ps. LXXI, 18. — Qui facit mirabilia magna solus. CXXXV, 4. — Exaltabilur Dominus solus. Is. II, 11.

<sup>(3)</sup> Non mittebam prophetas et ipsi currebant. Jer. XXIII, 21.

s mandate, dite: Siamo servi murru: s (1). Ogni nomo dunque da ma parte è sempre utile, e dall'altra è sempre intile al disegno di Dio. È sempre utile, perché Iddio si serve di ogni nomo bunono o cattivo, come di mezzo alla glorià del suo regno e al bene degli altri nomini è sempre inutile, perché anche l'uomo migliore che dar si possa non sa e non può nulla per sè alla gloria del regno di Dio e al vero bene degli altri nomini suoi simili, se Dio stesso nol muove e nol conduce: ma è ne-cessario che Iddio stesso e lo istraisca e lo faccia diventare suo istrumento, e maneggi egli stesso il suo istrumento, ed operi nelle anime quello che vi fa l'istrumento,

Punto III. - Considerare ciò che procede da' due punti precedenti, cioè che fiuo a tanto e in quella parte, che Iddio non mi mostra ciò che io debbo operare, o sia ciò che egli vuole che io operi rispetto alla carità verso i miei prossimi, io debbo amare la vita comnne, nascosta, quieta e perfettiva di me stesso, sapendo senza dubitazione che questa vita Iddio ben la vnole da me e da ognuno, stando scritto: « Questa « è la voloutà di Dio, la vostra santificazione » (2). --Non debbo dunque muovermi da me stesso arbitrariamente, e per una cotal presunzione, ad imprese a vantaggio del prossimo, quantunque in se buone, perocche io non so scegliere quelle che sieno ntili nel complesso, nè ho forze da me solo d'eseguirle, ne valgono punto al mio fine se non sono conformi alla divina voloutà. -- Debbo dunque uniformarmi alla volontà del Padre mio celeste, anche nel modo di esercitare la carità verso il prossimo, per trovare la perfetta giustizia. - Or so bene, pel precetto della carità ch'egli mi ha dato, che Iddio vuole che io sia caritativo verso il mio prossimo; ma non so il modo più a lui grato, nel quale io possa esser tale, se egli non me lo manifesta. Debbo dunque aspettare in quiete ch'egli me lo manifesti; e d'altra parte sono certo, che facendo io uso di tutti i mezzi che io ho per conoscere il suo volere, questo divino suo volere non mi può restare nascosto, perocché Iddio comunica sempre la sua volontà chiaramente a tutti quelli che desiderano sinceramente di conoscerla.

<sup>(1)</sup> Luc. XVII, 10.

<sup>(</sup>a) II. Thess. 1V, 3.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

Panto IV. — Adanque io debbo avere un amore oltremodo grande pel mio prossimo, perocchè io so che questa è la volontà di Dio; ma debbo in pari tempo mantenermi coli animo indifferente quanto al modo di esercitarla, fino a tanto che 
non conosco il voler di Dio intorno a ciò, di maniera, che io 
sia egualmente disposto ad esercitare qualunque ria ministero 
di carità, o umile ed abbietto, od nonvifico, o penoso, opiacovole, o secondo la mia naturale inclinazione, o contrario ad 
essa, vincendo me stesso tostoché sappia o possa giusamente 
argomentare che quello sia più conforme al volere di Dio e 
di più gloria del suo regno.

Panto V. — Finalmente dovendo io essere disposto ad esercitare qualsivoglia ministero ed udicio (se io amo esser perfetto nella carità) a vantaggio del mio prossimo, preseegliendo quello che riconosco, o rettamente conghietturo più conforme al voler divino, debbo anco nella vita privata non istarni i ozio, ma occuparmi indefessamente per acquistare tutte le abilità che io possa, affine di essere poi bene preparato, quando Iddio mi chiami, a far checchessia in ajuto de miei prossimi. Ed anche nel detto studio mi applicherò a quelle cose, che prevedo dovermi essere più utili e confacevoli al detto finc.

Colloquio intimo coll'amoroso cuore di Cristo.

#### III. MEDITAZIONE.

De messi di conoscere la volontà di Dio, circa il modo migliore d'esercitare la carità del prossimo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio 1. - Lo stesso che nella considerazione precedente.

Preludio II. - Lo stesso.

Preludio III. - Lo stesso.

Punto I.—Il primo mezzo per conoscere la volontà di Dio circa il modo migliore di esercitare la carità del prossimo, si è la sincera volontà di conoscerla, e l'indifferenza a qualunque ella sia per essere. Questo è un avere e gli orecchi perfetti », secondo la maniera di dire delle sacre Scriture: Auera autem perfecisti mihi (1). — In auditu aurir obedivit mihi (2).

<sup>(</sup>t) Ps. XXXIX, 7.

<sup>(2)</sup> Ps. XVII, 45.

Punto II. — Il secondo mezzo si é quello di purificar l'anima dai peccati mortali e veniati, e affezioni inordinate, e quindi l'anor di Dio; percoché in tal modo solo, l' nomo che è il servo si avvicina a Dio che è il padrone, di cui può sentire più facilmente la voce; e di nnovo l'uomo che è l'istrumento, si congiunge con Dio che è quegli che lo adopre-

Gesù Cristo è l'istrumento universale e immediato, si può dire in un senso, che il Padre adopera alla gloria del suo regno: gli altri nomini poi vengono adoperati in quanto sono congiunti a Gesù Cristo, e formano una parte di lui, cioè del sno mistico corpo. Perciò Cristo disse: « lo sono la vite vera « e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio in me (cioè in-« serito iu me pel battesimo o per la fede), che non fa frutto, « lo torrà via: e ogni tralcio che fa frutto, lo purgherà, ac-« ciocche faccia via più frutto. Già voi siete puri in virtù « del mio sermone (ecco come si richiegga la purificazione « dell'anima) che io ho parlato a voi. Mantenetevi in me « (coll' amore): ed io in voi (colla mia grazia). Siccome un « tralcio non può portare frutto da sè stesso, se non si tiene a nella vite (ecco l'impotenza dell'uomo per sè solo): così ne « anche voi, se non vi sarete tenuti in me. Io sono la vite, « voi altri i tralci: chi si tiene in me, ed io in lui, questi fa -« могто глитто: perocchè senza di me non potete far nulla. « Se alcuno in me non rimane: sarà messo fuori siccome un « tralcio, è inaridirà, e lo raccorranno, e lo metteranno nel « fuoco, ed arderà. Se vi sarete tenuti in me, e le mie parole « saranno rimaste in voi: qualsiasi cosa dimanderete, vi av-« venirà. In questo il Padre mio viene elarificato, che appor-« tiate un GRANOISSIMO FAUTTO, e che (così) siate fatti mici DISCE-« POLI » (1). Si diviene adunque discepoli di Cristo col portare un massimo frutto; e un massimo frutto si apporta colla mondezza dell'anima, e coll'amor di Dio e di Cristo; congiungendo per questa maniera noi stessi siccome tralci con quella vite,

dalla quale sola viene il sugo che alimenta il frutto.

Punto III. — Il terzo mezzo di conoscere la volontà di Dio
circa il modo d'esercitare la carità, si è il considerare le relazioni e i doveri dello stato in cui ci troviamo. — L'adempire

<sup>(1)</sup> Jo. XV, 1-8.

diligentemente questi doveri è cosa necessaria per la purità dell' anima nostra, cioè per non macchiarla di peccaso grave o leggero. — Oltracciò tutte le opere di carità verso il prossimo che si contengono ne' doveri del nostro stato, o risultano dallo relazioni del medesimo, prese nel loro complesso, sono opere di carità verso il prossimo voltue certamente dalla divina vonciatà. — Solamente che fra queste relazioni possono intervenire delle collisioni; nel qual caso preferirò sempre quelle che contengono un maggior frutto, un pià grande amor di Dio, e che per sel sono più ordinate alla divina gloris; perocchè l'aver quelle che ciaquelle relazioni, e nello stesso tempo no poter soddisfare a tutte, mi fa certo, che Iddio vuole ben che io operi, ma che non trascarni ciò che è più eccellente e perfetto, per attenermi a quello che è forse più conforme alla natura, ma non alla santià e al lal grazia.

Punto IV. - Il quarto mezzo di conoscere la divina volontà circa il modo di esercitare la carità, si è, dopo aver eseguiti i doveri del proprio stato, e soddisfatto alle relazioni che ho nel medesimo, quello di accogliere tutte le occasioni di giovare al mio prossimo che mi manda la divina provvidenza, riconoscendo la voce di Dio che mi chiama in tali occasioni. -E quindi io mi presterò con semplicità ed indifferenza a soccorrere il mio prossimo ogni qualvolta mi si presenteranno tali occasioni, se pur io avrò le forze materiali e spirituali per prestare quel soccorso in tutto od in parte; ne trascurcro la prima occasione di fare il bene, per aspettarne di quelle che la provvidenza non mi ha ancora date; nè mi stancherò mai d'un'opera bene incominciata, per vaghezza di farne una nuova. - Le occasioni poi che mi si offerissero, dalle quali conoscerò certamente la volontà di Dio, saranno quelle nelle quali 1.º conosco la necessità presente del mio prossimo, 2.º e il prossimo chiede da me ainto o espressamente o tacitamente. Avverandosi queste circostanze, io riconoscerò con sicurezza esser conforme al divino volere che io assuma quell'opera, se le mie forze sono da tanto. Quando poi mi si presentano molte di quest'opere di carità fornite delle indicate circostanze, ed io non potrò tntte insieme eseguirle, sceglierò quelle che mi parranno più conformi, non al mio genio, ma, tutto bene considerato, alla maggior gloria del regno di Gesù Cristo.

Punto V. - Il quinto mezzo e sicurissimo di conoscere la vo-

lontà di Dio circa il modo di esercitare la carità, si è l'ubbidienza, per la quale rinunziando interamente al mio proprio gindizio e al mio proprio volere, io mi sottometto ad un ministro della Chiesa, acciocche egli m'interpreti il voler divino dalle circostanze; e mi sottometto in tutto alla sua decisione. come a decisione di Cristo medesimo, che disse de ministri della sna Chiesa: « Chi ascolta voi, ascolta me » (1), e che non lascia mai di premiare colui che per amore di verità, con pura intenzione, affine di non esser ingannato dal proprio gindizio in causa propria, rinunzia a questo, e prende per guida il gindizio di un uomo prudente il migliore ch'egli possa trovare: onde avviene quello che Iddio ha promesso, che « l'uomo · ubbidiente in fine canterà vittorie » (2). La Scrittura descrive l'ubbidienza come contenuta nella giustizia (3), e nella carità (4), che è la pienezza della giustizia, e però contenuta nel nostro fine. - Con questi cinque mezzi noi possiamo sempre conoscere la volontà di Dio ne casi particolari circa il modo di esercitare la carità; possiamo « empirci, come dice l'Apo-« stolo, di cognizione della sua volontà » (5).

Colloquio con Gesù Gristo.

A'membri dell'Instituto della Carità gioverà qui il prendere a considerare quanto prescrivono le loro Costituzioni circa l'ordine della carità che si propongono di praticare. A loro comodo si recano le parole delle Costituzioni medesime:

Ubi plura officia simul a Societate expetuntur, quae omnia ab ea non possunt impleri, multum debet influere in deliberationem Superiorum, consideratio eorum quae jam assumpta in Societate sunt. In eisdem enim est perseverandum, non diversa quaerenda; ut per perseverantiam in eisdem operibus, Societas circa aliqua optime perita evadat.

Et quamvis in singulis casibus sola prudentia Spiritus sancti demonstratura denique sit quid magis conveniat ei qui puro affectu unum Dei honorem et gloriam quaerit; tamen non abs

<sup>(1)</sup> Qui vos audit, me audit. Luc. X, 16.

<sup>(2)</sup> Vir obediens loquetur victorias. Prov. XXI, 28. (3) Servi estis ejus cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis AD JUSTITIAM. Rom. VI, 19.

<sup>(4)</sup> Animas vestras castificantes in obedientia CHARITATIS. I. Petr. I, 22.

<sup>(5)</sup> Ut impleamini agnitione voluntatis ejus, Coloss. I, 9-

re erit nonnullas Mo regulas colligere in collisione operum caritatis postulatorum observandas; quid conveniat Superiori, qui puno affettu, et tumu Dei honorem et glorium quaerens in deliberando procedit; tamen non abs re erit hic recolligere quae sparsim tradicimus de electione in casibus collisionis operum caritatis postulatorum.

Quando igitur seligi debet inter plura ministeria caritatis simul oblata,

- 1.º Praeserenda sunt officia quae nobis ex lege sive naturali sive nositiva proveniunt, arbitraciis et supererogatoriis.
- 2.º Praeferenda quae prima offeruntur, eis quae postea.
- 3.º Ea ad quae implenda major necessitas urget.
- 4.º Ea quibus alii operarii desiciunt. Ubi enim alii essent, praesertim qui ex justitia ad illa tenerentur, cautius et tardius erit procedendum.
- 5.º Ea in quibus jam Societas se exercet, praeferenda novis officiis. Et in genere illa sunt praeferenda, in quibus exercendis vires Societatis fortificantur et crascunt, eis in quibus mimuuntur aut consumuntur. In illis autem vires Societatis augentur, in quibus sodales, et domus, et instituta singula, quoad spirium praeerim, perfeiuntur.
- 6.º Ea quae perfectiori modo exerceri possunt, habita ratione natureo operis, operariorum qui habentur disponibiles, et dispositionum personarum. Ubi enim ostium apertius, et major dispositio, et facilitas in hominibus, qui juvari possint, viderus; illuo, ceteri paribus, occurrendum: ibi enim fructus probabilior est quam alibi, minor labor, a providentia vero exhibitus.
- 7.º Ubi et quibus pariter magis debemus, promptius est sub-
- 8.º Quae majori instantia a nobis expostulantur, ea sunt praeferenda: facilius tamen, scilicet sine magna instantia, opera misericordiae corporalia.
- 9.º Quod est bonum majus quoad genus eminentius, praeserendum.
- 10. Quod est bonum majus quood gradum seu pondus. Id autem desumitur ex profunditate mali quod tolli potest, id adjuvandis peccatoribus majoribus, qui converti volunt; et ex profunditate boni quod additur, ut in dirigendis personis samtioribus: quae directio utilis crit ad aedificetionem sodalium.

11.º Quod est bonum majus quoad numerum personarum.

12.º Quod est bonum majus quoad ejus diuturnitatem.

13.º Quod est bonum majus quoad ejus fecunditatem; qua multiplicantur bona, atque perennant; quae fecunditas plurimi facienda est.

A quelli che debbono fare l'elezione, l'Esercitatore potrà dare l'Istruzione XXII, sull'utilità di eleggere, con un metodo ben ordinato per conoscere più sicuramente la volontà divina.

#### IV. MEDITAZIONE.

Ripetizione esatta delle due considerazioni precedenti, ripensando in ogni punto all'esempio di Cristo.

Se quegli a cui si danno gli esercizi è un Caratore d'anime, qui giova aggiungere una o due meditazioni sull'obbligo della carità verso le sue pecore, obbligo che procede dalle relazioni del suo stato, e sul modo di esercitarla con perfezione.

#### GIORNO QUARTO.

#### L MEDITAZIONE (1).

Del regno di Cristo e del combattimento spirituale.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere coll'occhio dell'immaginazione le città, le castella, le terre, per le quali il Signor nostro Gesù predicava la sua dottrina e passava facendo del bene.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: dimandare a Dio e a Cristo la sua grazia, acciocchè vincendo me stesso, e e sostenendo tutte le asprezze necessarie, possa conseguire il mio fine della perfetta giustizia.

Preludio. III — Considerare che io non posso giungere all'ottenimento della perfetta giustizia, consistente nell'amore di Die e del prossimo, espressione della volontà divina, se non giungo a vincere i miei nemici. « La vita dell'uomo è una milizia » (2),



<sup>(1)</sup> La matima.

<sup>(2)</sup> Job VII, 1.

e a niuno sarà coronato se nou artà legitimamente combartuto » (1) Cesh Cristo parlimente ha detto, che « il regno « di Dio soffre violeuza, e che i violeuti lo rapiscono » (2). Se duque io combatterò valorosamette dietro del mio Capitano e Re Gestò Gristo, vincerò a mio profitto, ottenendo il mio fine, e coopererò da parte mia e per ciò che spetta alla mia volontà, ad estendere il regno di Dio sopra la terra, dove consiste la massima gloria dal Creatore. Per animarmi a questo, mediterò il mio Salvatore Gestò Cristo colla comparazione i un Re umano e valorosissimo che chiama i suoi sudditi ad nua giusta guerra, e tutta in loro vantareio.

Punto I.— Mi metterò duuque davauti agli occhi da prima an Re umano, ma eletto da Dio stesso con piena potestà el diritto di regnare su tutti gli uomini, acciocchò tutti i popoli dell'universo vengano da lai liberati dalla schiavità di un crudenissimo tiranuo, che gli ebbo soggiogati, e che sopra di essi

barbaramente inferocisce.

Punto II. - Ascolterò come questo Re (il quale è a pieno sicnro del buon esito della sua spedizione come di quella che è decretata in Cielo) parli a tutti i suoi sudditi, cioè a tutti gli uomini, dicendo loro: Io ho in animo di liberarvi tutti, con una giusta guerra, dalle mani del fiero tirauno, che ha usnrpato il mio dominio, e che iniquamente vi opprime. Chi dunque mi vuol seguire, mi segua; ma sappiano tutti quelli che si arruoleranno alla mia milizia, che essi debbono esser conteuti di non usare altro cibo, nè altra bevanda, nè altro vestito, se non quello che uso io medesimo, e così si rassomiglicranno a me in tutte l'altre cose. Simigliantemente dovranno durarla nelle stesse fatiche di giorno e di notto, le quali io sosterrò; e ciascuno poi alla fine sarà a parte del frutto della vittoria, assicuratami dallo stesso Dio onnipotente che mi manda, in proporzione che sarà stato più o meuo mio compagno ne' travagli.

Punto III. Considererò che cosa debbano rispondero a un Re di si giusta autorità fornito, e tanto liberale, tanto umauo, tanto prode, i suoi veri fedeli sudditi, e quanto prontamente

<sup>(1)</sup> II. Tim. II, 5.

<sup>(2)</sup> Matth. XI, 12.

non dovessero offerirsi pronti ad ogni suo volere. All'incontro chi tarasse gli orecchi alla magnanima proposta, quanto giustamente verrcebbegli data la taccia di uomo da poco, di vile e d'ingrato. (Fin qui l'immaginazione e l'intelletto).

La seconda parte di questo esercizio consiste nell'applicare l'esempio del detto Re temporale, a Cristo Signor nostro se-

condo i tre punti indicati.

Punto IV. - Si applichi l'esempio cosli

Al primo punto, se la chiamata di quel Re temporale, che invita i suoi sudditi ad una così giusta e necessaria guerra, sa-rebbe cosa degna di considerazione; quanto più non merita ai-tenzione e riflesso il veder Cristo, Re eterno, non solo die corpi, ma bea nano delle animue; e innania i lati tutto il genere umano, che viene da lui tutto chiamato, come vien pure chiamato da lui ciascun uomo, e io ora in particolare, con queste parole: e Ella è mia giustissima volonti di liberare tutti gli uomini dalla tirannia del demonio, e sottometteri al soavissimo e beneficentissimo mio regno, acciocché, vinti tutti i miei e loro nemici e quelli del Padre mio, entrino tutti meco, quelli che tueco si uniscono, nella gloria del celeste Padre. Lonade chi vuol meco venire, de meco affatiene; ma il premio corrisponderà alla fatica, perocché segnendomi nella pena, mi seguirà alterel nella gloria ».

Al secondo punto, si argomenterà come non vi possa esser nessuno di buon giudizio e di sana ragione, il quale non si offerisca tutto pronto alle fatiche, a cui Cristo lo invita.

Terzo, si consideretà, che quelli che vorranno mostarre maggior affetto a Cristo loro eterno Re e Signore universale, e
vorranno distinguersi, non si offoriranno, in ogni servigio da
prestare al medesimo, solamente promi a sostemer le fatiche; ma
ancora, operando contro la propria sensualità e contro il proprio
carnale e mondano amore, presenteranno de' doni maggiori e più
preziosi al loro Signore, dicendo: O eterno Signore di tutte
le cose, io fo la oblazione di me stesso a te, confidato nella
tua grazia, e nel tuo ajuto, e dichiaro in cospetto della tua
bontà infinita, c in presenza della gloriosa Vergine tua Madre,
e di tutti i santi e annie della celeste tua corte, che io voglio
e desidero, ed è questa la mia risoluzione deliberata, di seguirti
il più da vicino che io possa, imitimolti, purche ciò ridondi
in tuo maggior servizio e in tua maggior lode, nel sopportare

utte le ingiurie ed ogni vituperio ed ogni povertà, tanto attuale ed effettiva quanto spirituale, se alla santissima tua Maestà piaccia pure di eleggermi e di ricevermi a tal vita, ed istituto.

ISTRUZIONE XX. Sul secondo modo di orare.

# II. MEDITAZIONE (1). Dell'Incarnazione.

· Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I.— Compositione del luogo: vedere il cielo aperto e in esso gli angeli che prevaricano per volersi innalzare alla natura e dignità divina. Vedere anecra coll'immaginazione il mondo in tutta la sna estensione, abitato da tante genti diverse, piene di fasto e di orgoglio: in particolare poi vedere la povera casa, e la stanza di Nostra Donna, in Nazarette, nella provincia della Galilea.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: dimandare l'intima cognizione del mio Sigünce e Re, che per me si è fatto uomo, e specialmente la cognizione della sua umiltà, acciocchè io lo ami, e vincendo il mio amor proprio, possa segnirlo.

Preludio III. — Considerare che il nemico più terribile e che più impedisce d'amor di Dio e del prossimo, si è l'amor proprio e la superbia.

Panto I. — Sarà l'esercizio della memoria; nel quale mi proporrò la storia da contemplare. — Rammenterò come le tre divine persone nella loro eternità osservando la terra piena di nazioni, e d'nomini che tutti discendevano all'inferno, decretarono che la seconda persona si facesse uomo, affine di salvare il genere unano. — Rammenterò come venuta la pienezza de' tempi, esse mandarono l'angelo Gabriello a Nostra Donna, ed entrato l'Angelo le disser a Ti saltuo, o piena di graziera il Signore à teco: tu soi benedetta fra le donne. — Ecco tu « concepirai nell' utero, e partorirai un figliuolo, e chiamerai el la suo nome GESU " « lo. — Rammenterò come l'Angelo confermò il sno detto nunziando il fatto della conezione di Giovanni il Battista: « Ed ecco Elisabetta tua parente, con-

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

<sup>(2)</sup> Luc. I, 28, 31.

e cepi anche essa un figliuolo nella sua vecchiezza: e questo d « il sesto mese a lei che fui sterile: perocchè qualsiasi parola non fia impossibile appo llo » (1). — Rammenterò cone Nostra Donna rispose all'Angelo: « Ecco l'ancella del Signore, « si faccia a me secondo la tna parola » (2); e come in quelristante l'Onon-Dio fin conceptio pero pera dello Spirito santo,

Punto. II. - Sarà, l'esercizio dell'intelletto in forma di tranquilla contemplazione. - Mi fermerò cioè a contemplare: 1.º le persone, le une e le altre successivamente. - Prima quelle che sono sopra la faccia della terra, gli uomini così diversi di colore, rossi, bianchi, neri, ec., di abiti, di gesti, di costumi, ec., le genti altre in guerra, altre in pace, altre piangenti nelle afflizioni, altre ridenti nelle prosperità e nelle gozzoviglie, altre sane, altre inferme, altre che nascono, altre che muojono, ec.; veggendo in tutte sotto tante diverse forme la stessa natura umana, misera, corrotta, languente, bisognevole di redenzione.-Poi in cielo le tre persone divine che conoscono la miseria e la malizia di tutti e de singoli uomini, e la mia propria, assai più che non la conoscono gli nomini stessi, ed io in particolare; e amandoli, pensano tuttavia di fare il decreto della redenzione. - Poi in Nazarette, Nostra Donna, l'Angelo che la saluta, e il divino Infante nell'utero della Vergine. - 2.º Le parole: vedere ciò che dicono le persone umane snlla faccia della terra, quante stoltezze, empietà, bestemmie, ec.; le persone divine in Cielo che pronunciano: «Facciamo un uomo che sia anche Dio uguale a noi, e salvi il genere nmano »; l'Angelo e Nostra Donna in Nazarette che trattano dell'esecuzione della grand'opera, e dopo conchiusa la trattazione, il bambino appena concepito, che tace come non avesse capacità di parlare, ne di dar segni di sua infinita sapienza. - 3.º Le azioni: come le persone in terra scambievolmente si fcriscono, danneggiano, peccano, vanno all'inferno, ec.; le persone divine in . Cielo operano la santissima Incarnazione, l'Angelo in Nazarette fa l'ufficio di ambasciatore di Dio alla Vergine, e la Vergine Nostra Donna, umiliando se stessa, e rendendo grazie, acconsente ed accetta, unicamente perchè Iddio lo vuole, la dignità di Madre di Dio; la quale non le dovea già portare

<sup>(1)</sup> Luc. I, 36-37.

<sup>(2)</sup> Luc. I, 38.

alcun lustro umano o privilegio d'esenzione dalle umane sofferenze, ma anzi farla soggiacere in questa vita a umiliazioni, travagli e dolori gravissimi: e finalmente il bambino appena concepito, che sta nel seno della Madre come legato e impotente di fare alcun che.

Punto III. - Continua l'esercizio dell'intelletto mescolato a quello della volontà. --- Adorerò e considererò in quel bambino il mio Re, quegli che mi chiama alla guerra contro i miei nemici e quelli di Dio, e che io debbo imitare. — Considererò che già nel seno della Vergine egli mi dice: « Imparate da a me che sono umile di cuore » (1). In lui risplende un prodigio di umiltà e d'abbassamento di se stesso: 1.º perche il Verbo si fece uomo: semetipsum exinanivit (2): abbassamento infinito, perche Iddio, essere infinito, per la comunicazione degli idiomi, come dicono i teologi, può veramente dirsi che siasi reso finito, come è finito l'uomo; il Creatore, creatura; il Verbo, carne; l'immortale, mortale; l'impassibile, passibile; il tutto, niente. --Al contrario l'uomo, invece di abbassarsi, tenta sempre d'innalzarsi sopra la sna natura e il suo stato: ed io che sentimenti ho? che sentimenti ebbi? che fo? che feci? - 2.º Perchè si fece uomo cen un corpo simile a quel degli altri, mortale, mentre poteva pure prendersi un corpo glorioso, o almeno adulto, e non i nistato d'imperfezione, cioè di bambino. - 3.º Perché si fece figliuolo del peccatore, figliuolo di Adamo (filius hominis), di maniera che egli ascose sotto l'apparenza del percatore la sua divinità e la sua santità: venne « nella similitudine della « carne del peccato » (3), « per rendersi in tutto simile a suoi a fratelli » (4): e tutto ciò affine di schiacciare il corpo della superbia nostra col piede della sua nmiltà. - 4.º Perché sostenne costantemente la forma di peccatore non solo occultando le sue doti sublimissime, ma accettando d'essere vermis (5), opprobrium hominum (6), vir dolorum (7), et abjectio plebis (8). --

<sup>(1)</sup> Matth. XI, 29.

<sup>(2)</sup> Philipp. II, 7.

<sup>(3)</sup> Rom. VIII, 3,

<sup>(4)</sup> Unde debuit per omnia fratribus similari. Hebr. II, 17. (5) Ps. XXI, 7.

<sup>(6)</sup> Ivi.

<sup>(7)</sup> Is. LIII, 3.

<sup>(8)</sup> Ps. XXI, 7.

5.º Perchè si chiase nel carcere dell'utero di Maria quasi incerimus ligni vermiculus (1): rimianendosi ivi del tutto oscione e legato nove mesi; ed ivi offerendosi incessantemente ubbidiente alla volontà dell' eterno Padre, che lo voleva olocausto e vittima di propizizione. — Quanto desidero io di nascondere i miei pregi agli nomini, quanto amo l'abbassamento, il dispregio, ce.

Colloquio, da dirigersi a ciascuna persona della santissima Trinità, al Verbo incarnato, a Nostra Donna la divina Madeo, chiedendo lume di conoscere intimamente Gaso' qual escupio di untila edi mortificazione, e di poter imitarlo coll'amare l'abbassamento e il patimento per suo amore.

### III. MEDITAZIONE (2).

### Ripetizione esatta della contemplazione precedente.

Aggiungasi solo il considerare Gesù Cristo mio Re nell'utero di Maria anche come altissimo esempio di mortificazione: perchè avendo tutte le sue facoltà libere, tuttavia le tenne in istato di apparente inazione chiuso nelle augustie del carcere materno: perchè ebbe la previsione di tutti i suoi dolori futti, e di là diede come nomo il consenso al padre che glieli proponeva, ed offerti sel stesso appena concepito ad ogni patimento che fosse di suo volere per la giustizia.

Istruzione. Sul terzo modo di orare.

## IV. MEDITAZIONE (3).

## Applicazione de' sensi immaginarj alle due prime contemplazioni.

Dopo l'orazione preparatoria, e i preamboli precedenti, giova applicare i sensi immaginarj e spirituali nel modo seguente: Il primo punto sarà lo star guardando dolcemente e tranquillamente coll'occhio della immaginazione le persone, meditando e contemplando in particolare le loro circostanza, e traendo per frutto l'amore al mio proprio abbassamento ed alla mor-

tificazione.

<sup>(1)</sup> II. Reg. XXIII, 8.

<sup>(2)</sup> A vespro.

<sup>(3)</sup> Avanti cena.

Il secondo sarà lo star ascoltando con gran pace quelle cose che le persone favellano o verosimilmente favellar potrebbero. cercando di cavarne lo stesso frutto.

Il terzo, quasi odorare e gustare interiormente la soavità e dolcezza della divinità che si comunica, e dell'anima santa, e delle virtà sue, e dell'altre cose secondo la qualità della persona che contempliamo, sempre prendendo per noi qualche buon frutto di umiltà e di mortificazione.

Il quarto, toccare divotamente, baciare ed abbracciare i luoghi dove tali persone han lasciato le loro vestigia, con frutto e santo desiderio di uguali virtù.

I colloqui come nella pennitima contemplazione.

#### GIACULATORIA.

Domine, tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire (1). Ovvero qualche versicolo del salmo XVII, come: Diligam te. Domine, fortitudo mea: Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus. Deus meus adjutor meus, et sperabo in eum. - Quoniam quis Deus praeter Dominum? aut quis Deus praeter Deum nostrum? Deus qui praecinxit me virtute: et posuit immaculatam viam meam. Qui perfecit pedes meos tanquam cervorum: et super excelsa statuens me. Qui docet manus meas ad praelium: et posuisti, ut arcum aereum, brachia mea. Ovvero: O Jesu rex fortissime, miserere mei. O Jesu humillime, miserere mei.

Con quelli che inclinano alla pusillanimità, convien dare delle giaculatorie contenenti atti di speranza e fiducia: il contrario con quelli che inclinano alla presunzione. -- Anco, i sentimenti generosi che vengono espressi nelle giaculatorie delibono poter essere sentiti da chi s'esercita: altrimenti convien darne altre con sentimenti più piani.

#### GIORNO QUINTO.

L MEDITAZIONE (2).

Della Natività.

Orazione preparatoria. - La stessa. Preludio I. - Costruzione del luogo: vedere coll'occluio

<sup>(1)</sup> Luc. XXII, 33.

<sup>(2)</sup> Il mattino appena levati.

dell'immaginazione la strada da Nazaret a Betlemme, componendocela d'una data lunghezza, piana, o per valli e declivis riguardando oltracciò la grotta dove nacque il nostro Re, d'una data forma, e grandezza e altezza, e come disposta.

Preludio II. — Effetto che si vuole ottenere: domandare l'intima cognizione di Gesù Cristo come esemplare di povertà, colla quale si vince ogni capidigia di ricchezza.

Preludio III. — Considerare che un nemico assai pericoloso, che tenta di repirci o la salute, o la perlesione della giustizia, è l'attacco ai beni temporali; onde è scritto: « La ra-« dice di tutti i mali è la capidigia » (1); e Cristo: « Se yuo e esser perfetto, va, e vendi verra le cose che tu hai, e dalle

« ai poveri; e vient e mi segui » (2).

Punto I. - Esercizio della memoria e dell'immaginazione. -Rappresentarsi la storia; come la beata Vergine, già nel nono mese di gravidanza, uscì dalla piccola città di Nazaret, probabilmente seduta sopra un asinello, seguita da s. Giuseppe, da una servetta e dal bue, per andare a Betlemme a scriversi nel censo e porgere il tributo che Cesare avea imposto a tutte quelle regioni. - « E ascese anche Giuseppe dalla Galilea, dalla « città di Nazaret, nella Giudea, nella città di Davidde che si « chiama Betlemme, perchè era della casa e della famiglia di « Davidde, a dare il nome con Maria a sè sposata in cousorte, « incinta » (3). - Come « partorl il Figlinol suo primogenito, « e lo avvolse ne panni, e lo pose a giacere in una mangiatoja, « perohé non era luogo per essi nell'albergo » (4). - Come « si uni coll'Angelo » (che annunziò a'pastori il nascimento di Cristo) « una moltitudine della celeste milizia, che lodavano « Dio, e dicevano: Gloria a Dio negli altissimi luoghi, e pace « in terra agli uomini di buona volontà » (5).

Punto II. — Contemplasi coll'intelletto e con amoroso senso della volontà — le persone, cioè la Vergine Madre Nostra Signora, s. Giuseppe suo sposo, la serva, il bambinello Gesù appena che sarà nato, la povertà estrema loro, e del luogo. — Tra questi

<sup>(1)</sup> I. Tim. VI, 10.

<sup>(2)</sup> Matth. XIX, 21.

<sup>(3)</sup> Luc. II, 4-5.

<sup>(4)</sup> Ivi 7.

<sup>(5)</sup> Ivi 14.

personaggi m'immaginerò di introdurmi io siccome un poverello. e un indegno servitorello che sta riguardandoli e contemplan? doli con amore grande, e con massima riverenza prestando loro servigi ne bisogni. - Le parole che dicono fra loro con tanta mansuetudine, dolcezza e carità: immaginerò anco ndire Cristo mio Re che dal povero suo presepio mi parla segretamente al cuore chiamandomi ad amarlo, ed imitarlo nel disprezzo delle cose temporali. - Le azioni; il viaggio, la stanchezza, l'ora notturna di mezza notte, l'essere que poveri sconosciuti, il trovare pieno' l'albergo, la ripnisa di dar loro ricovero, l'accomodarsi contenti nella stalla, rendendo grazie di tntto a Dio; il Signore del tutto che vagisce, ed è là entrato al mondo per patir fame, sete, freddo, caldo, nudità, obbrobri, flagelli, e finalmente la croce. E tutto ciò per cagion mia! --Anche qui si ripetano le proteste: Eccomi, o mio Re supremo, bambino or ora nato per mio amore, o Siguore di tutte le cose, ec.

Punto III. — Considerare più minutamente coll intelletto, misto alla volonta, gl'incomodi della povertà a cui si soppose volontariamente il Re del Cielo venendo in terra, la fatica, il dolore, la sete, la mudità, l'inopia delle cose più ancessarie, ec., che sono le armi di cui si mostrò arnato il mio Re e Signore, con cui vinse le false opinioni e le inordinate affezioni degli uomini.

Colloquio, come nella meditazione precedente.

Di qui in avanti uon indicherò più, se non di rado, la materia dell'atrazione, lasciando libero all'Escerictatore l'ommettetla, sostituendo in luogo di essa qualche lettura presa dal libro dell'Imitazione, o dal Fangelo, ovvero da qualche vita di Santo bene seeta, in modo che si leghi tanto colla materia che giornalmente egli darà da meditare o contemplare, quanto coll'indole ed i bisocni di chi si esercia.

11. MEDITAZIONE (1).

Della fuga in Egitto.

Orazione preparatoria. — La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luego: immaginare di vedere

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

la umile casetta e la povera stanza dove dormiva s. Giuseppe quando l'Augelo lo destò, le scale, la stalletta dell'asino, la porta, la strada, ec., e così fino iu Egitto.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: dimandare a Dio di poter acquistare ni nistima cognizione ed un amergrande del mio Re Gesà Cristo come esemplare di ubbidienza, e di poterlo imitare in questa virtà, come l'imitarono Maria e Giuseppe.

Preludio III. — Considerare, che se io voglio vincere perfettamente i miei nemici, debbo rinunziare al mio giudizio e volontà propria, per fare quello che Dio mi manifesta qual suo volere.

Punto I.— Esercitio della memoria: la storia. — Rammentare come volendo Erode necidere il fanciullo Gesà, uccise i bambini innocenti, e prima di una tale atraga, l'Augelo avvisò Giuseppe di fuggire in Egitto, dicendogli: « Sorgi, e prendi il « fanciullo, e la madre di Ini, e fuggi in Egitto, e ti rimani colà « fino che lo ti dirò » (1). — Rammemorare come Giuseppe abbito ubbidi, « « l'evandosì, prese il fanciullo e la madre di « Ini, notte tempo, e si ritirò in Egitto, e si stette ivi fino « alla morte di Erode » (3).

Punto II. — Contemplare, esercitando l'intelletto e l'affetto della volontà, partitamente tutte le persone, le cose che parlano insieme, e le azioni.

Punto III. - Considerare :

a) Le circostanze che rendevano d'fficile l'abbidire a quel comando: il luogo da lacicirai, che era la patria co parenti, amici, conoscenti: il luogo a cui dovean recarsi, l'Egitto che era paese lontano, nemico agli Ebrei, sconosciu, l'Egitto che era paese lontano, nemico agli Ebrei, sconosciu, idolatro, d'altro linguaggio: il lempe, d'inverno, di notte; tosto (tataim), interrompendo il souno: le vie ignote, aspre, impedite da piogge e torreuti, mal sicare da ladroni, ec. i mezzi di trasporto e di sussistenza, nulli, o non comodi in que tempi, né da potersi trovar toxto, in quell'ora, senza mezzi, fors'anco, per la povertia, le persone da condurre, no bambinello, nan tenera e dilicata verginella: senza sapere il luogo preciso dove me-

<sup>(1)</sup> Matth. II, 13. (2) Ivi, 14-15.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

178

narle, ma solo la provincia: in Ægyptum; nè il tempo, quanto dovea durar quell'esiglio: « usque dum dicam tibi ».

b) Il modo onde quella famiginola santa nibbidi, cioèr i., \*prontamente: consurgens nocte secessit in Ægyptum; 2.\* eia-camente, senza dubitare del comando, o cercar ragioni, o far scuse, o frapporre indugi, o introdurre interpretazioni rolte ad alleggerire il comaudo; 3.\* con perfetta sommissione, fede e abbandono nella provvidenza, piena pace, ed allegrezza.

c) Specialmente nella persona di Cristo: Giuseppe ubbidi all'Angelo; Maria a Giuseppe; Cristo a Maria ed a Giuseppe. — Il divino Infante, che non mostrando ne pure di sapere ciò che i suoi faccian di lui, si lascia maneggiare come lor piace, quasi un pezzo di legno, essendo pur egli Dio : ecco il massimo esempio di sommissione e di ubbidienza.

Colloquio, con Gesu' bambino, con Maria e con Giuseppe.

#### III. CONTEMPLAZIONE.

Ripetizione esatta delle due precedenti.

IV. CONTEMPLAZIONE.

Applicazione de' sensi.

GIACULATORIA.

O Jesu pauperrime, miserere mei.
O Jesu obedientissime, miserere mei.

#### GIORNO SESTO.

L. CONTEMPLAZIONE.

Della vita occulta di Cristo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: Nazaret, e la casetta ove la sacra famiglia abitava dopo tornata dall'Egitto.

Preludio II. — Ciò che voglio ottenere: dimandare la conoscenza intima del mio Gesù Cristo, come esemplare di tutte le solide virtù che nella vita privata ed occulta si esercitano.

Preludio III. — Considerare che è un illusione delle più dannose alla perfetta giustizia quella che ripone la virtì nell'operare grandi cose esterne, e disconosce le virtù della vita comune, occulta e contemplativa, contro il detto di Cristo a Maddalena: Porro unum est necessarium.

Punto I. - Facendo uso della memoria richiamerò la storia: - Come Cristo condusse una vita comune nella sua povera famiglia: e durante tutto questo tempo di trent'anni, forse nove decimi della sua vita temporale, occultò al mondo tutte le sue divine prerogative non uscendo da un tal genere di vita fino che la volontà del Padre suo nol chiamò espressamente al ministero evangelico: - Come nella vita comune egli praticò tntte le virtù solide, anco le più piccole, proprie dello stato privato, e dell'età sua: onde è scritto: « E Gesù si avanzava « in sapienza, ed in età ed in grazia presso Dio e presso gli « uomini » (1): - Come specialmente si manteneva del continuo soggetto a sua Madre, e al sno nntrizio Giuseppe (2), senza metter fuori i diritti che gli dava la sua natura divina: --Come esercitava egli stesso an'arte meccanica, cioè l'arte del fabbro, secondo che pare esser indicato dal Vangelo, dove si legge, che alcuni, ndendo da prima la sua sapienza e veggendo le sue virtà, dicevano: « Non è questi un fabbro, figliuolo di « Maria, ec. (3)?

Punto II. — Contemplare le persone, le parole e le azioni. Punto III. — Mi tratterrò a neditare la sublime virtà racchiusa, e propostami da imitare, nella vita occulta di Cristo. Colloquio con Cristo, altro con Maria, altro con Ginseppe, e in fine Pater noster.

### II. CONTEMPLAZIONE.

Del passoggio della vita comune ed occulta di Cristo alla vita occupata al di fuori nella carità del prossimo.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere coll'immaginazione Gerusalemme, il tempio, le acque del Giordano, il deserto, ec.

Preludio II. — Ciò che voglio ottenere: dimandare la sapienza, per la quale l'nomo non abbandona la perfezione occulta della vita comune, senza avere un segno della divina volontà.

<sup>(1)</sup> Luc. II, 52.

<sup>(2)</sup> Et erat subditus illis. Luc. II, 51.

<sup>(3)</sup> Marc. VI, 3.

Preludio III. — Considerare il pericolo della vita comune, che è quello di affezionarsi ai parenti, alla famiglia, alle cose domestiche, alle abitudini ciandio che iu sè stosse onesto o ante, e quindi di non esser più egualmente pronti a seguire Cristo, quando egli ci chiama all'esercizio esterno della carità verso il prossimo.

Punto I. - Istoria. - La prima volta che Cristo lasciò la vita occulta, fu all'età di dodici anni, in occasione che andò co'suoi genitori in Gerusalemme: « E andavano i suoi genitori « ogui anno in Gerusalemme, nel di solenne di Pasqua, ec. » (1). Or gli Ebrei solevano far partecipare i fanciulli alle sacre solennità, quando erano giunti a quell' età d'anni dodici. Trovandosi nel tempio Cristo per la prima volta che v'era condotto a quella solennità, egli ascoltava e interrogava i Dottori sulla legge, e in questa occupazione passando il tempo, i suoi genitori, che non se n'erano avveduti, ritornarono senza di lui; e cercatolo per tre giorni, il trovaron poscia il terzo giorno nel tempio, dove « tutti stupivano quelli che l'udivano, sulla prudenza, e sulle « risposte di lui » (2). Alla sua Madre poi, che si lamentò seco dell'abbandono, rispose: « E non sapevate che io debbo essere « in quelle cose che appartengono al Padre mio » (3)? - La seconda volta che Cristo lasciò la casa materna, si fu quando andò insieme colle turbe d'altri peccatori a farsi battezzare da Giovanui, il quale, poiche l'ebbe riconoscinto per Inme divino, ricusava di battezzarlo; a cui Cristo rispose: « Lascia ora: peroca chè conviene che così noi adempiamo ogni giustizia » (4). Onde poi compiacendosi il Padre celeste di quest'atto di umiltà e di giustizia perfettissimo, fece discendere lo Spirito santo in visibil forma di colomba sopra di lui, e udir la voce: « Questi « è il Figliuolo mio diletto, nel quale io mi sono compia-« cinto » (5). E di là Cristo non tornò più alla sua famiglia per trattenervist come prima.

Punto II. — Contemplerò le persone: Gesù, i Dottori, la Madre, il Padre putativo; poi di nuovo la Madre, s. Giovanni.

<sup>(1)</sup> Luc. II. 41.

<sup>(2)</sup> Ivi, 47.

<sup>(3)</sup> Ivi, 49.

<sup>(4)</sup> Mauh. III, 15.

<sup>(5)</sup> Ivi, 17.

le turbe, le persone divine del Padre, dello Spirito santo, e di Cristo che si battezza: poscia le parole di ciascnna: poscia le azioni.

Punto III. - Considererò: Lº come l'occasione del passare dall'oscurità della casa paterna alla luce esterna nell'esercizio della carità verso i Dottori e gli Scribi, fu data a Gesù dalla provvidenza del Padre sno, e datagli in consegnenza d'un atto di privata pietà, ch'egli faceva in quell'anno co' snoi genitori salendo la Pasqua ad adorare nel tempio di Gerusalemme. È probabile che il discorso co' Dottori sia nato in un modo del tutto naturale; e vedesi mantenuta la convenienza e modestia dell'età giovanile in quelle parole del sacro testo, che Cristo « udiva ed interrogava »; come conviene ad nn giovanetto verso i suoi maggiori, o veri, o che nell'opinione degli uomini sono tennti per tali. E nello stesso tempo però egli tenne un con'egno dignitoso, dicendo il sacro testo che sedeva in mezzo a loro. Ancora è probabile che il divino giovanetto non abbia volnto interrompere il ragionamento già avviato co'Dottori, venutogli così spontaneo, perché conobbe che quello apparteneva alla divina gloria. Accolse dunque l'occasione di far del bene; e avutala, la mantenne anche a costo di abbandonare i suoi genitori. È vero che avrebbe potuto avvertirli; ma egli non volle scemare nè pure d'un minuto solo il tempo, in cui dovea durare il ministero di carità da lui cominciato ad esercitar co' Dottori; nè interrompere, per un riflesso umano, o per una umana affezione, l'opera del Padre suo: perocchè ogni nmana affezione dee del tutto cedere, come se non fosse, alle opere di Dio, alle opere di carità spirituale e della divina gloria, le quali hanno una infinita dignità ed uno infinito prezzo non comparabile a cosa alcuna. E dalle parole di Cristo: « Non sapevate voi, che io « debbo essere nelle cose che sono del Padre mio »? intendesi, che i figliuoli debbono giustamente pretendere da genitori, che questi non esigano niuna attenzione da essi, quando si tratta di diminuire anche di un sol punto il servizio divino, il quale vnol tntto l'uomo, tutti i pensieri, tutti gli affetti, tutto il tempo, tutte le forze. - Similmente nel fatto del battesimo di Giovanui. Cristo non fece che un atto di pietà, di umiltà e di giustizia legale ed esterna, mettendosi con quell'atto dalla parte migliore del popolo, cioè dalla parte de peccatori che si convertivano: egli comparve volentieri peccatore per cooperare coal anche col ano esempio a quel salutare movimento del popolo. Ora Iddio suo Padre, in premio di quest'atto di umilità e di pietà ordinaria (che in lui non era ordinaria), lo manifestò pel son diletto Figliuolo mediante la voce e l'apparizione della colomba, e mediante la testimonianza di Giovanni. Cristo dovetta da quell'ora prepararsi ad intraprendere la missione pubblica della predicazione del Vangelo e della salvazione del mondo, qual Figliuolo di Dio, dignità che non potea e non dovea più prestarsi occulta, manifestandola il Padre. Avatto dunque l'anunzio del Padre, che era venuto il tempo destinato a cominciare la grande opera, e avatuone Teccitamento da Giovanni, e dal Padre stesso, Cristo andò a cominciarla non altramente che colla penitema nel deserto.

Colloquio 1.º col Padre, 2.º col Figliuolo, 3.º col santo

Spirito.

## III. CONTEMPLAZIONE.

## Ripetizione esatta della precedente.

Qui si comincia l'elezione coll'Istruzione XXIII, intitolata :

Notizia delle cose da eleggersi ». Da quest'ora poi in avanti
si condurrà innanzi il negozio dell'elezione, come si trora esposto nel lib. I, c. XIII. Essendo questa tutta opera di prudenza
per innanzi al discernimento dell'Esercitatore apparterrà il conoscere come la trattazione debba essere o rallentata o accelerata, secondo la condizion della mente e dell'animo, e lo
stato di chi s' esercita.

Qui pnò aggiungersi anche molto utilmente per gli religiosi una meditazione sulla parabola (1) de' due figliatoli, l'anno de' quali disse al padre che lo mandava, di volte andare a lavorare nella vigna, e poi non sudò; l'altro disse di. non voltre andare, e poi andò: onde quest' ultimo fece la volontà del padre.

<sup>(1)</sup> Matth. XXI, 28.31.

## I. MEDITAZIONE (1).

De' due vessilli.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: rappresentarsi, quasi come un ampiissimo campo, tutta la regione di Gerusalemme, dove nostro Signore Gesu? Cristo è supremo Signore e condutiere di tutti i buoni. — Ancora, un altro campo nel piano di Bablionia, dove si mostra Lucifero di tutti i nostri nemici. i demonj. — E l'uno e l'altro de' due capitani invita la gente sotto i suoi vessilio, e raccoglie soldati.

Preludio II. — Effetto che si vuol ottenere: proporre a sè stesso di volere in questa meditazione discuoprire, col divino ajuto, le frodi del tiranno per cansarle, ed imparare a conoscere i belli e nobili costumi del nostro legittimo ed ottimo Re e Capitano Gest' Cristo che dobbiamo seguire e imitare, e dimandarme a Dio la grazia:

L'esercizio de due stendardi dobbiam considerarlo come una cotale introduzione all'elezione che noi ci proponiamo di fare, ed ha per iscopo il farci conoscere la mente di Cristo e del nostro avversario, e l'incoraggiarci ad eleggere generosamente ciò che troviamo più conforme alla divina volontà, quautunque costi alla nostra natura.

Punto I. — Immaginare il duce di tutti i nostri nemici sedente nel mezzo del campo in una cattedra di fuoco e di fumo, orribile di figura, terribile di volto, come se mi fosse presente agli occhi.

Punto II. — Osservare convocati intorno a lui demonj innumereroli: — come egli gli va spargendo per tutto il mondo, acciocche nuocano, mandando questi in una città, quelli in un altra, e così da tutte parti, non ommettendo alcuna provincia ne luogo di sorte, ne stato di persone, e non dimenticando ne pure niuna persona in particolare.

Punto III. -- Por mente all'arringa che fa a' suoi ministri e satelliti: -- come loro insegna a provvodersi di lacci e di

<sup>(1)</sup> Il mattino.

catene, per legar gli uomini, e a gittare loro le reti, traendoli prima, come di fatto avriene per lo pià, alla cupitigia della Cavere, affine di poterli poi più facilmente far prendere dall'ambisione d'onore, è rovesciarli in ultimo nel baratro della superbia. Il primo grado di tentazione si è veramente l'amore delle ricchezze (che sembra il più onesto), il secondo quello dell'onore, il terzo della superbia: e da questi tre affetti l'avversario trae gli uomini agli altri generi di vizi.

Dall'altra parte poi, dove sta l'ottimo nostro e vero Condottiere e Re, si dee

Punto I. — Rimirar Cristo Signor nostro in amena campagna, nel campo della regione di Gerusalemme, che sebbene in umile luogo, risplende oltremodo bello di farme, e di aspetto amabilissimo.

Purto II. — Osservare come questo vero Signore del mondo universo elegge un gran numero di persone, gli Apostoli e i discepoli suoi, ec., e li manda, insieme cogli Angeli, per ogni parte della terra, acciocché comunichino la sta salntifera ocleste dottrina ad ogni genere, stato e condizione di nomini.

Pauto III. — Ascolare l'arringa colla quale Cristo esorta e incoraggia tutti sono iservi, ed i suoi amici destinati a tale e tanta spediziones — egli insegna loro come debbano far del bene a tutti, e salvare la anime, riducendole primieramenta da un sommo spirituale amore di povertà, e ad una prontezza anco di seguitare, purchè ciò piaccia a Sua Divina Maestà, e a tanto gli innalzi ed elegga, la povertà esterna ed effettiva: di poi anche al desiderio di obbrobri e di dispregi, dalle quali due cose della povertà e del desiderio del dispregio nasce la virtù dell' umità. Laonde powertà, dispregio di sè, ed umità sono i tre gradi di perfesione, direttamente opposti alla cupidigia delle ricchezze, all'ambisione degli onori ed alla superbia, che introducono in no tutte le virtù.

Colloquio con Nostra Donna, acciocché ella mi ottenga dal suo Figliuolo e Signore la grazia di poter essere ricevtuo e conservato sotto il sno vessillo: e ciò in prima in una somma povertà pirituale, e poi anco (se a tanto si degnerà chiamarmi da ammettermi) in una povertà esterna, spogliandomi di ogni cosa per seguir lui solo: quindi ancora nel tollerare obbrobri ed ingiurie, senza che ninno tuttavia si reuda perciò colpevole di peccato; e a condizione che il disprezzo mio non cada nė iu danno dell'anima altrui, nė in disgusto di Sua Divina Maestàr e il tutto unicamente affine di imitare Cristo, mio Signore, e di seguirlo il più da vicino che per me si possa. — Ave Maria.

Altro colloquio con Cristo Uomo-Dio, acciocene egli m'impetri dal Padre suo la medesima grazia. — Anima Christi.

Terzo colloquio col Padre, acciocche si degni esaudirmi. --Pater noster.

### II. MEDITAZIONE.

Ripetisione della precedente, co' tre collequi (1).

## III. CONSIDERAZIONE.

Delle tre classi di uomini (2).

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: immaginare che Iddio e Cristo, e Maria santissima, e gli Angeli, e i santi mi stiano presenti, quasi testimosi, nel tempo di questa meditazione, ajutando me stesso con tale immaginazione a desiderare e a conoscere ciò che si più grato al mio Creatore, e che più mi renda conforme a Cristo mio Salvatore.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: dimandare a Dio, che io possa fare questa considerazione in modo da persuadermi ad eleggere ciò che conoscerò essere a Dio accestissimo, e a me saluberrimo.

Proporrò a me atesso da considerare tre classi di nomini distini, composte di un certo determinato numero di persone, per fissar meglio la mente; ciascuna delle quali tiene nua somma di danaro, poniamo dieci mila zecchiai, e questi non procacciatis puramente e debiamente per amor di Dio e col rettissimo fine della sua gloria e culto. Ora ciascuna persona delle singole classi vuole salvarsi e assicurarsi di star bene con Dio Signor nostro in piena pace di sua coscienza, togliendo anche via oggi peso ed impedimento di mal affetto che pone alla roba acquistatasi, sebbene con mezzi per sè onesti, ma con fine non del tutto paro, come si diceva.

I. La prima classe vorrebbe si spogliarsi dell'affetto alla

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

<sup>(2)</sup> Il vespro.

ROSMINI, Prose ecclesiastiche, Vol. 11 I.

roba acquistata, affine di trovare Iddio Signore, ed assicurarsi l'eterna salute; ma non adopera i mezzi necessari, procrastinando di dì in dì fino all'ora della morte.

II. La seconda clastre vorrebbe parimente metter giù il mal ordinato affetto a quella roba; ma insieme vuol tenere a tuta forza la roba che non gli scappi di mano, e più tosto trarre Iddio al proprio desiderio, che non sia, hasciato l'impedimento, tendere a lui per la via più agevole e diritta, quantunque vegga che questo stato di spogliamento, rispetto a sè, sarebbe l'ottimo e il più sicure.

IIÎ. La terza clazue finalmente, volendo veramente deporre ogni affetto non sincero, è gualmente disposta tanto a tor via quella roba, quanto a tenerla, secondo che potrà conoscere per divino istinto e per dettame di ragione, che l'ana o l'altra cosa sarà più conficerole al servigio e al culto di Sua Divina Maestia e intanto vuol operare e sentire come chi veramente ha laciato tutto coll'affetto, sforzandosi ad ogni sua possa di non branare più l'una cosa che l'altra, se non mossa dalla considerazione del maggior divino servigio ed ossequio: a tal che non ammetta alcun'altra ragione di lasciare o di ritenere la roba acquistata, se non questa ragion sola e questo solo desiderio, di poter meglio servire a Dio Signor nostro, e trovare più di santite e di perfezione.

I tre colloqui come nella meditazione de' due vessilli (1).

S. Ignazio in questa eccellente meditazione feee la suppositione di uno che vuol provvedere alla sua salute col deliberare sall'uso da farsi della ricchezza che possiede, perocchd sapeva che il maggior ostacolo che rimnore gli uomini dalla perfezione, si è l'affetto ai beni temporali, e che, come disse già l'Apostolo: Radix omnium malorum est cupiditar (a). Perciò questa meditazione non si dee generalmente mutare.

<sup>(1)</sup> Si noi qui, che se sentissimo un affetto che ripugna alla poverti perfettu da sipritto, o acodi fatto enterno, e che c'inclius più sile ricchezse, di maoiera che ci accorgiamo di non esser accor posti colla tato d'indifferenza punlos giosi il chiedere da Dio ne celloqui, a dispetto della carna, che egli si depai di eleggerei alla sequela della perfetta poverti sesterna, dalla quale ricalciriamo, e protestare che vogliamo questo stresso bramare e chiedere, unicamente per risguardo all'ossequio e alla gloria della divisa lonta.

<sup>(2)</sup> I. Tim. IV, 10.

Qualche rara volta tuttavia potrebb' essere che il pericolo della cupidigia fosse del tutto allontanato (il che però è difficile a decidersi), e in tal caso potrebbesi considerare qualchandro caso allegoria, per essempio, (affin di risolversi ad albonadonare i piacetri e sostenere i dolori) quella di tre ammalati, che tutti branano ngualmente di ricoperare la salute; ma il primo non vuole assolutamente adoperare medicina alcona, nò sotto-surai ad alcona operazione chirurgieze, perchè teme l'amarezza di quella e il dolore di questu; il aecondo vuole bensì adoperare medicine, ma solamente quelle che piacciono al suo parato, non quelle che il medico giudica necessarie al suo male; perciò non vuol astenersi dal vino, ecc; il terzo finalmente ammette di buon animo ogni medicina che il medico giudica necessaria od utile al suo male, ed osserva la dieta conveniente, e si sottopone a qu'abiasi operazione per guarire.

Il resto del giorno si vada ruminando la stessa considerazione delle tre classi d'nomini, od anco se ne faccia apposita ripetizione.

#### GIACULATORIA.

Justum est, Domine, ut amittat te, quicumque in aliquo alio magis consolari eligit quam in te, Ovveco: Obsecro, summa veritas, per te, non permittam en in aliqua consolatione vana consolari quam in te, sed peto ut omnia mihi amarescant, ut tu solus dulcis appareas animae meae, qui et dulcedo inaestimabilis, per quam cuncta amara dulcorantur (1).

#### GIORNO OTTAVO.

1. CONTEMPLAZIONE.

Di Cristo nel deserto.

Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere coll'occhio dell'immaginizione la sponde del Giordano, e quindi la strada chie couduce nel deserto, e finalmente il deserto dove Cristo solo si ritira.

<sup>(</sup>t) Aug. Solil. XXII.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: dimandare che da questa meditazione mi renga il frutto di conoscére intimamente la carità, l'umiltà e la sapienza di Gesì Cristo mio Re nell'assamere chi egli fece le imprese appartenenti alla divina gloria, e che anche a me sieno comunicati il doni delle astesse virtò.

Punto I. — La storia (1): — Come Gzac Cristo, dopo essere stato battezato a glorificato dal Padre, andó ambito nel deserto. El statim Spiritus expulit sum in desertum: — come ivi stette in solitudine colle bestie, cam bestiir, e diginalo quaranta giornii: — come vi fu tentato dal diavolo tre volte, e sempre lo vinse: — come il diavolo lo lasciò, e lo servirono gli angeli; et ecce angeli accesserant et ministradant ei — come dopo di ciò gli riboceaste di spirito e di fortezza, cominciò a predicare il Vangelo, El regressus est l'enus in virtute fyririus in Gallacam, est fama exiti per universam regionem de illo. Et ipse docebat in synagogie sorum, et magnificabatur ab omnibus.

Punto II. - Coll'intelletto osservare come Cristo non pensò che ad umiliarsi nell'esercizio di ogni giustizia; al Padre suo poi lasciò ogni cura e pensiero di esaltarlo. - Era stato insieme coi peccatori a farsi battezzare da Giovanni, e il Padre in compenso di tanta umiliazione per la giustizia, avealo pubblicato sno Figliuolo, e datogli con ciò oggimai missione di operare come tale, di ammaestrare il mondo. - Cristo, invece di presentarsi tosto nella sna dignità di Figlinolo e di pubblico Mandato del Padre, si umilia di nuovo, e va a nascondersi nel deserto fra le bestie, a farvi penitenza, orando e diginnando per ben quaranta giorni, ad esservi tentato dal demonio cui vince non colla potenza, ma colla stessa spada della parola di Dio, di cui lo spirito infernale si serviva per tentarlo; e ciò affine di prepararsi con tali modi alla grand'opera pubblica che già doyeva intraprendere, quasi di preparazione egli avesse bisogno. Il Padre, in compenso di ciò, gli manda gli angeli a servirlo, facendo in tal modo conescere per Dio quello a cui gli angeli stessi erano servi. - Così io debbo cercare da parte mia l'umiliazione che posso trovare nell'esercizio di ogni giustizia e di tutte le opere buone; il che è bene in sè, ed è il mezzo migliore di rendermi istrumento adoperabile da Dio per

<sup>(1)</sup> Matth. VI, 1-11. Marc. I, 11-13. Luc. IV, 1-15.

le opere della sua gloria: nè debbo ricusare di accingerni ad esse con somma nniltà, quando sono persuaso che Iddio le voglia ed egli mi mandi, premettendo ogni preperazione.

Punto III. - Considerare come Cristo, quanto a se, rinunziò ai privilegi che gli davano la sua nascita senza peccato, e la natura divina; pe quali privilegi egli era dispensato dall'osservanza della legge positiva mosaica, e da molte opere esterne di pietà, massimamente poi dalle opere penitenziali; ed era anco dispensato dal premettere una preparazione apposita all'opera della santificazione del mondo, affidatagli dal Padre. Volle dunque, innanzi di cominciare ad apparire al mondo come Apostolo del Padre, ed Annunziatore della buona novella, aspettare che il Padre suo il facesse noto agli nomini quale incaricato di ciò, e che Giovanni, a cui il Padre l'avea manifestato col fargli veder la colomba e udir la voce (1), il palesasse, senza farsi loro noto e palesarsi da sè stesso; e dopo di ciò non volle, in esercitando la grand'opera, far uso di quella piena grazia che s'avea per natura, ma di quella che co' snoi meriti si avrebbe guadagnata; giacche tutto ciò che l'nomo perfetto dee bramare si è di meritare ed operare il bene altrui come effetto de' propri meriti. Onde fece orazione con umiltà e digiunò in solitudine, per poter meglio tutto darsi alla orazione e per comparire come uno degli altri uomini: opere che meritano tanta grazia quanta è la purità e santità di chi le fa: e che perciò in Cristo meritarono ed impetrarono grazia infinita. Si presentò dunque all'opera della predicazione del Vangelo ricco della grazia meritatasi du sè stesso, quasi non facendo conto di quella ch'egli s'avca per natura; onde l' Evangelista s. Luca dice che ritornò dal deserto nella Galilea « nella virtù dello spirito », in virtute Spiritus (2). Così tutta l'intenzione d'un uomo santo chiamato da Dio al sno servigio anche in vantaggio de' prossimi, dee portarsi tutta ad acquistarsi la maggior grazia co'meriti della sua umiltà, delle sue preghiere e peniteuze, non aspettando una grazia data da Dio senza sno merito: questa grazia meritata, colla quale può desiderare di render feconda l'opera sua, dee procacciarsela in buona quantità prima ancora di por mano

<sup>(</sup>t) Jo. I, 31-34.

<sup>(2)</sup> Luc. IV, 14.

1

all'opera; e in ciò consiste la preparazione che dee ad essa premettere.

Punto IV. — Considerare più distintamente la magnanimità del cuore di Cristo nel deserto, e le opere sante, cioè il ritiro perfetto dagli uomini, il digituo rigoroso, e l'orazione incessante, colle quali egli si preparò alla grand imprest di carità affidatagli dal Padre suo.

Punto V. - Considerare che chi si dà tutto a Dio, e così si prepara alle imprese di carità in vantaggio de' prossimi alle quali Iddio volesse mandarlo, sarà soggetto alle tentazioni del demonio, permettendolo Iddio, come fu necessario che avvenisse a Cristo, il quale ductus est in desertum a Spiritu (sancto), ut tentaretur a diabolo. - Queste tentazioni i.º sono di senso, servendosi il demonio de' bisogni della natura, come fece con Cristo, affamato pel diginno, eccitandolo a convertire le pictre in pane: 2.º sono di vana presunzione, servendosi il demonio de' nostri pregi naturali, come fece con Cristo Figliuolo di Dio, provocandolo a servirsi di questa sua dignità per esigere dal Padre un miracolo a salvarlo, senza bisogno; 3.º sono finalmente di cupidigia e di prepotenza, servendosi il demenio dell'innato istinto che ha l'uomo di grandeggiare, come fece con Cristo, offerendogli le ricchezze, la potenza e la gloria di tutti i regni del mondo. - Cristo vinse, opponeudo alla tentazione di senso il sentimento delle cose divine. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei (1), come debbo fare io pure quando sono tentato dalle incomodità corporali annesse al mio stato ed ai miei ministeri di carità: alla tentazione di presunzione opponendo la stoltezza che è il domandare a Dio cose inutili contro il rispetto dovutogli. Non tentabis Dominum Deum tuum (2): alla tentazione di cupidigia e prepotenza, il doversi disprezzare tutti i beni terreni, quando questi non si possono avere se non mancando al precetto di adorare e di servire Dio solo, Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies (3). - Finalmente considera che il demonio tenta ogni adito per far cadere l'Uom di Dio, scrvendosi della stessa parola di Dio, e falsamente applican-

<sup>(1)</sup> Matth. IV, 4.

<sup>(2)</sup> Ivi, 7.

<sup>(3)</sup> Ivi, 10.

dola e interpretandola, e così sub specie boni confondendo le menti.

Punto VI. — Considerare che l'uomo che vuol servire a Dio dee esser costante nelle tentazioni che Iddio permette a fine di renderlo sno valente cavaliere; colla costanza del combattimento e colla longanimità cascalando da sè il demonio, e acquistandosi la protezione degli angeli: Tune reliquit eum diabolus: et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei (1); e fortificandovi di grazia e virti di spirito.

Colloquio con Nostra Donna, acciocché mi ottenga il desiderio di umiliarmi il più possible nell'eserciti di ogni igiustiria, come fece il divino suo Figlinolo Signor nostro, e acciocché lo non ricusi di prepararmi costantemente nella vita zolitaria con animo generoso ed numle alle opere della sua gioria, a cui egli si degnasse chiamarmi, nè di sostenere le tentazioni, e fermo invittamente in esso, fin che a Dio piace, combatendo sotto il vessillo del mio glorioso capitano Cristo, colla fede nella sna parola. Ave Maria.

Colloquio simile con Cristo, Anima Christi,

Altro col Padre, domandando la stessa grazia. Pater noster.

II. MEDITAZIONE.

Ripetisione esatta della precedente.

III. CONSIDERAZIONE.

Sui tre modi di umiltà.

Avanti d'intraprendere la materia delle elezioni, convien disporte l'affetto a ricevere in noi la vera e germana dottrina di Cristo, il che s'ottiene col venir considerando e ruminando i seguenti modi di mmittà, e fare i colloqui ad essi annessi.

Il primo modo di umilità, necessario alla salnte, è quello, che io mi sottometta del tutto e mi umili, quanto il più posso, alla riverenza della divina legge, in modo che obbedisca ad cssa fedelmente in tutte le cose, nè trasgredisca deliberatumente niun comandamento divino od umano che mi obblighi gravemente, eziandio per acquistar il dominio di tutto il mondo, o per isfinggire la morte.

<sup>(</sup>t) Matth. IV, 11.

Il secondo modo di umittà e di sommessione, maggiore del primo, si è quando i omi trovi con animo così disposto da non volere, nè propendere alle ricchezze più che alla poverda, all'onore più che all'a gomoninia, alla langhezza più che alla poverda della vita, alla vita più che alla morte, se nell'uno e nell'altro di questi contrari partiti, in sè stessi considerati, vi fosse uguale occasione di dar gloria a Dio e di ottenere la mia eterna salute; o perciò, detraendo il peccato veniale alla divina gloria ed alla mia salute, io non voglia nè pure entrare in deliberazione di commetterlo per qualsivoglia umana felicità, nè per qualsivoglia perciolo di morta.

Il terzo modo di umittà, perfettissimo, si è quello pel quale io, dopo conseguiti i due primi modi, sono costi disposto, che, se anco io sapessi che, risguardo a tutte l'altre viste e circostanze, verrebbe a me un ugual grado di bestitudine eterna, e la gloria di Dio non verrebbe punto diminuita, tuttavia io preferissi la povertà, il disprezzo e il vitupero di pazzo, alla circhetza, agli onori, et alla stima di sapiente, pel solo desi-derio di esser più simile al mio Signore Gesù Cristo, e a lin meglio conformato, attenendoni alle sue parole: Si quis vult post me venire, almeget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me (s).

Questo texto grado di umittà altissima ha due ragioni la prima è Imame personale di Cistos (giacche l'amore tende alla similitudine maggiore possibile colla persona amata renz'altra considerazione, la seconda è, perchè in quanto alla mia propria beatitudine, io non debbo averla per misura e regola del mio amore verso Cristo (quantunque ella riesca sempre proportionata a questo amore), esigendo l'amore puro e perfetto che s'ami l'oggetto senza coussiderazione alcuna a se' sesso; e quanto lalg foriza d' Dio, ella potrebhe risultare grande ugualmente dall'amore di altri servi di Dio, quantunque io non amassi il mio Creatore; ma ciò non mi dee bastare, perchè io debbo esser sollectto di amarlo il più che possa io stesso, non contantandomi di altra' altra cosas: e una prova e un grado di questo amore si è il desiderio di vedermi simile il più che io possa all'oggetto del mio amore, il mio Sigotore. Oltredichèr

<sup>(</sup>r) Manb. XVI.

a) L'amore di Dio suol esser più meritorio e perfetto nel

b) Le cose del mondo, di cni si serve il demonio, impediscono di ascendere a Dio con libertà di amore; In patientia vestra possidebitis animas vestras (2); all'opposto le avversità fanno volgere il cuore all'eterno Signor nostro:

c) La giustizia ha condaunato alla distruzione l'universo sensibile in soddisfazione de' peccati: ora per l'amor della giustizia, debbo ancli'io voler pagare il più che possa di quella pena:

d) La hontà di Dio compensa vantaggiosamente con gratie sopramaturuli i patinenti sostemuti per suo amore. Proporito sibi gaudio, sustinuit crucem (3). — Oportuit pati Chrittum, et la intrare in gioriam suam (4). — Heati pauperes, etc. (5), Recepisti bona in vita tua, etc. (6). Per li quali motivi, che mostrano la maggior perfezione operarsi nell' umiliazione en el patimento, anche Cristo secles queste cose per sé, ei l'Adre suo gliele assegnò sopra la terra; e perciò anche l'amatore di Cristo le seeglie, velendo sentire e giudico.

A conseguire questo terzo grado di umiltà molto giova l'uso ripetuto de' tre colloqui in fine alla meditazione de due vessilli, co' quali colloqui più volte nel giorno dobbiamo supplicare la divina benignità a voler far sì, che noi eleggiamo quello che è più conforme a questo terzo grado di umiltà, e che egli elegga noi a tanta grazia.

Dopo i tre modi di umiltà si danuo le due Istruzioni XXIII e XXIV, intitolate: Notizio delle cose da eleggersi, e Sulla principal regola dell'elezione.

Il negozio dell'elezione si dee proseguire e compire, se è possibile (7), ne' quattro seguenti giorni, ne' quali si pone la materia d'una sola meditazione, coll'avvertenza che l'Eserci-

<sup>(1)</sup> Jac. I, 4.

<sup>(2)</sup> Luc. XXI, 19. (3) Hebr. XII, 2.

<sup>(4)</sup> Luc. XXIV, 26.

<sup>(5)</sup> Matth. V.

<sup>(6)</sup> Luc. XVI.

<sup>(7)</sup> Se in questo tempo non si termina l'elezione, s'aggiungano altri giorni, e in essi altri misteri da meditare della vita del Signor nostro; senza però passare alle meditazioni della terza parte.

194

tatore può aggiungere altri passi della vita di Cristo da meditare, se vede che avanzi tempo.

Giova poi che in questo giorno, e durante l'elezione, la maciria dell'esame partioolare o he si fa inanni pranzo e inanzi o dopo cena, riguardi gli errori e le negligeuze che si commettono circa le meditazioni del giorno, le regole e gli avverrimenti dati: acciocchi l'occuprassi nell'elezione non diministea panto l'esattezza del fare i varj esercizi in tutto nel modo preseritto.

Per giaculatoria si prenda l'una o l'altra delle frasi contenute nell'orazione segnente di s. Agostino; e l'orazione intera si reciti alcune volte nel giorno:

Scio, Domine mi, quia ex hoc quod me socisti, deboo tibi meipsum, et quia me redemisti, et pro me homo sactus es, deberem tibi plus quam me, si haberem quanto tu major es, pro quo dedisti teipsum. Ecce nec plus habeo, nec quod habeo dare tibi possum sine te; sed aceipe me tu, et trahe me ad te, ut tuss sim imitatione et dilectione, sicut tuss sum conditione et creatione, qui vivis et regnas in saccula. Amen. Medit. e. XXXX.

## GIORNO NONO.

### I. MEDITAZIONE,

Sul primo miracolo futto da Cristo alle nozze di Cana, col quale diede esempio di carità corporale.

Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I. — Costrusione del luogo: coll'occhio dell'immaginazione vedere la piecola città di Cana, appartenente alla tribià di Zabulon nella Galilea, e ivi la casa dollo sposo, il triclinio ornato, la mensa, i convittori collo sposo e con Maria nostra Donna, a cui viene invitato anche Gesù co' snoi discopoli, Andrea, Filippo e Natanaele.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: dimandare a Dio di conoscore intimamente il cuoro di Gosù, e d'averne uno tutto simile, fornito di una compassione no' bisogni del prossimo, subordinata e diretta dalla sua stessa divina prudenza.

Preludio III. - Richiamarsi in memoria tutta la storia (1): -

Come Gesù, dopo digiunato nel descrto e ricevuta la testimonianza di Giovanni, si mise in viaggio per Nazaret sua patria, affine di cominciar quivi la sua pubblica predicazione: -come, giunto in Cana di Galilea, che si trovava sulla strada del suo viaggio, fu invitato a nozze co suoi discepoli, e venendo meuo il vino al banchetto, forse perchè Gesù e i suoi discepoli erano stati invitati all'improvviso, e la casa dello sposo non era ricca, Maria sua Madre gli disse: « Non hanno vino ». Le disse Gesù: « Che v'ha fra te e me, o donna? l'ora mia non è aucora venuta ». Sua Madre disse ai servitori: « Fate ciò ch' egli vi dirà ». Or quivi erano sei pilc di pietra, poste secondo l'usanza della purificazione de' Gindei, le quali contenevano forse un sessanta alle novanta pinte ciascuna. Gesù disse loro: « Empite di acqua le pile ». Ed essi le cmpirono fino in cima. Poi disse loro: « Attignete ora e portate allo scalco ». E portato il liquore, attinto, e assaggiatolo dallo scalco, questi, vôlto allo sposo, con maraviglia disse: « Ogni nomo presenta prima il buon vino, e quando la gente si. è esilarata col ber lungamente, il men buono: ma tu hai serbato il buon vino infin' ora ».

Punto I. — Considerare come Cristo, alienissimo da ogni gusto moudano, accetta l'invito alle norse in quelle casa, colla quale sua Madre avea parentela, e nella quale ella pure si trovava, e ciò per non distinguersi all comune degli uomini nelle cose oneste, e per osservare le relazioni naturali, servendosi poi di queste come di un'occasione offertagli dalla providenza del Padre suo, a fare il bene, e a santificare le nozze e gl'invitati colla sua presenza e colle sue parole. L' nomo che nol fare la volontà di Dio segua la Provvidenza, che negli accidenti della vita lo chiama ad esercitare tutte le virtà, la carità e la santida.

Punto II. — Contemplare il enore pieno di compassionevole carità della divina Madre, la qual carità si mostra tanto più dilicata ed universale, quand ella riguarda non i bisogni primari de prossimi, ma anco i bisogni minori, com'era quello del manacari li vino alle nozze, in tempo che erano già esilarati i convitati per averne largamente bevato. Ma perché quella mancanza sarebbe riuseita dispiacevole agli sposì, che o per la loro povertià, o per non bastevole providenza, avrebbero

dovnto lasciare i convittori privi del vino, con cui si suol terminare la mensa; ella vi soccorre colla fede che ha nel suo Figliuolo, al quale però rispettosamente non altro dice che queste parole: « Non hanno vino », lasciando interamente a lui il modo di rimediare all'inconveniente. - Oltracché, nella carità di Maria verso quegli sposi suoi parenti, convien anco vedere l'amore che ella aveva al suo Figliuolo Gesù Cristo, bramando che questi fosse glorificato, e l'amore che avea a tutti gli uomini, bramaudo che egli si affrettasse, per così dire, a intraprendere la grand'opera della loro salvazione. Maria dunque, come parente degli sposi, circostanza che gli dava il diritto di prendere la loro parte, e veggendo, senza ch'essi parlassero, la loro interna angoscia e la brama di essere ajutati in quel dispiacevole accidente, coglie l'occasione offertagli dalla provvidenza per eccitare il suo Figliuolo a farsi conoscere mediante un atto di beneficenza ad un tempo e di dolce umanità; ma pel rispetto e per la fiducia che ha in lui, non gli dice che due parole,

Punto III. - Meditare la risposta data da Cristo a sua Madre: « Che v'ha fra te e me, o donna? l'ora mia non è ancora vennta ». Due erano i motivi onde Maria avea fatta l'inchiesta a Gesù, l'affezione per sè naturale verso gli sposi di cui compativa l'angustia, e l'affezione soprannaturale per la gloria di Gestà e per la salnte del mondo. Cristo adunque, prima di fare il miracolo, dichiara quanto al primo motivo che egli non può esser mosso ad operare da umane afficzioni e da riguardi alla Madre sua naturale, e perciò, come Dio e come Apostolo del Padre suo, non la chiama Madre, ma donna, mostrando il perfettissimo distacco che un inviato di Dio dee avere da genitori, i quali nulla debbono influire nella sua carriera, unicamente diretta dal riflesso del servizio altissimo di Dio che lo manda; e però dice: « Che è fra me e te »? per mostrare che v'ha nn'infinita distanza fra le cose appartenenti all'ordine naturale e quelle appartenenti all'ordine soprannaturale, e che la dignità d'inviato di Dio è infinitamente maggiore di ogni dignità e autorità naturale, anche della materna, sicché questa si annichila in faccia a quella c nulla ha che fare con quella. Quanto poi al secondo motivo che movea sua Madre a chiedero l'ajuto, risponde che anche nell'asseguire l'opere buone e sante, conviene attendere il momento destinato dal Padre, e però dice che « non è ancora la sua ora »: insegnando con ciò ad ogni nomo di Dio di dovere scegliere i momenti del suo operare a tenore della volontà superiore.

Punto IV. - Considerare la sapienza e la fede di Maria. che senza volgere altri prieghi al Figlinolo, dice a' servitori : " Fate tutto ciò ch'egli vi dirà », ben comprendendo che il Figliuolo suo, colla prima parte della sua risposta non avea ricusato di fare quanto le chiedeva, ma dichiarato di non poter avere motivi naturali, ma solo quelli della gloria del Padre nell'operare; e che quanto al non esser ancora venuta l'ora. quest' ora che poteva battere d'un istante all'altro, si poteva accelerare in forza della preghiera e della fede: giacché Iddio esaudisce chi lo prega rettamente. Come adunque appartiene a Dio il conoscere l'ora e i momenti ne' quali si debbono fare le cose, e non alla creatura; così alla creatura appartiene non già l'operare prima del tempo, ma beusì sempre il pregare con ferma fede, chiedendo ciò che è conforme alla carità del prossimo. La preghiera poi della creatura è un nuovo clemento che vien calcolato dalla divina sapienza, la qual tutto computa nello stabilire i tempi ed i momenti: elemento che muta per conseguente il risultato del computo. Laonde egli pare che Maria col suo priego sia stata quella che accelerò il momento della salute del mondo.

Punto V. - Considerare, che, come Cristo cedette alle istanze di Maria, soccorrendo il prossimo anche con un miracolo, schbene in cosa non di prima necessità; così ogni uomo di Dio dee lasciarsi mnovere prudentemente alle istanze del prossimo, come da segui del divino volere, a fargli tutta quella carità che è in suo potere; senza però fomentare i vizi o i pregindizi vani; ma eziandio senza far giudizi temerari sull'abuso che i prossimi potessero fare del bene che loro si usa; e così mostrò di far Cristo, dando vino a convitati che aveano già bevuto non poco, e dandoglielo eccellente (sebbene certamente non atto a recar danno), e con tanto generosa abbondanza, che potea ben servire per tutti i sette giorni, ne' quali solea durare presso gli Ebrei la solennità delle nozze.

Punto VI. - Considerare come la carità corporale dee essere esercitata in modo che serva alla spirituale, come fece Cristo, che col dare il vino a convitati di Cana, fece la prima volta conoscere sè stesso pel Messia e per Dio, e santificò le nozze colla sua divina presenza.

I tre colloqui a Nostra Donna, a Gesà e al Padre, come 198 nella meditazione de tre stendardi, domandando la grazia di una carità universale e della sapienza necessaria nell'esercitarla.

# GIORNO DECIMO.

## L MEDITAZIONE.

Sulla predicazione privata e pubblica di Gesù Cristo, qual esempio di carità intellettuale.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. - Costruzione del luogo: coll'occhio dell'immaginazione vedere Gerusalemme, dove Cristo s'era recato dalla sua città di Nazaret, per celebrarvi la Pasqua, e la strada da Gerusalemme a Nazaret, dove egli ritorna per cominciare nella città della sua madre, in cui egli stesso abitava con essa e con Giuseppe, la sua predicazione pubblica.

Preludio II. - Effetto che intendo cavare dalla meditazione: dimandare a Dio di poter conoscere intimamente e imitaro la carità di Gesù Cristo e la divina prudenza colla quale

egli la esercitava.

Punto 1. - Considerare con qual divina sapienza Cristo preso ad adempire la missione della salnte del mondo, dopo che il Padre lo annunziò agli uomini per sno figlinolo, e Giovanni pure lo palesò per quello che era. - La prima regola di questa divina sapienza che dirigeva la sua carità e obbedienza, si fu di abbracciare le occasioni tutte di far del bene e di esercitare il suo ministero di maestro e di Salvatore degli nomini, le occasioni dico che gli venivano offerte naturalmente dalla provvidenza del Padre, operando senza singolarità quello che era conveniente alla sua esterna condizione. — Queste eccasioni gli venivano in primo lnogo preparate dalla sua divozione a Dio. Il primo viaggio che egli fece a Gerusalemme dopo il suo battesimo, ebbe per motivo di celebrarvi la Pasqua, e tutti gli altri suoi viaggi per colà ebbero sempre un motivo somigliante, di celebrarvi cioè qualche festa, motivo comune a tutti gli Ebrei clic volevano vivere secondo la pietà. Questo viaggio poi gli porse naturalmente diverse occasioni di comunicare la sua divina dottrina agli uomini, e primicramente in un modo privato e famigliare, per esempio nel fatto della Samariiana; ed egli le colse queste occasioni come dategli dal Padre suo, e rimase nella Giudea, dove si ritrovava in prima pel detto motivo della sua divozione (i), istruendo privatamente e battezzando, fino a tanto che non vide la persecuzione imminente, dalla quale si riparò tornando nella sna patria.

Punto II. - Considerare, come queste occasioni di compnicare la sua celeste dottrina agli uomini, venivano preparate aucora in gran parte dalle opere della sua carità corporale, per la quale curava molti infermi. Così essendo egli in Gerusalemme a celebrare la Pasqua, venne da lui notte tempo Nicodemo, uno de' Giudei principali, dicendogli: « Maestro, sap-« piamo che tu sei venuto maestro da Dio, poiche niuno può a fare questi segni che tu fai se Dio non fosse con lui (2) ». Dal che tolse Cristo occasione d'ammaestrarlo sulla spirituale rigenerazione che dovea operarsi nell'uomo, acciocche l'uomo entrasse nel regno di Dio, e sulla necessità della fede alle cose soprannaturali, e di far conoscere sè stesso qual luce soprannaturale. Di che vedesi come l'nomo perfetto debba farsi la via ad ammaestrare gli uomini, colle opere di carità che valgono a trarli a lui naturalmente, e debba rispondere con senno alle loro interrogazioni, pascendo così il loro desiderio d'essere istruiti.

Punto III. — Considerare come Cristo nou passò, egli pare, dalla predicazione privata alla pubblica, se uon quando intese che Giovanni era stato inercerato da Erode, Postquam autem traditus est Joannes; venit Jesus in Galilacam, praedicam senageliam regil Dei (3); il che dimostra in lui non solo la fortezza di andare incontro al martirio, sottentrando a Giovanni utell'arrigo del predicare la vertià (quantunque poi usasse la prudenza di ritirarsi dalla Giudea nella Galilea, quando era perseguitato, bubbiendo anco in questo alla provridenza (6); ma ben anco la umittà e la modestita, colla quale usò un contripetto del rispetto a quello che fino a quell'o en nell'apparenza era maggiore di lui, e comparso nel mondo prima di lui a predicare, verificando così il detto di Giovanni, che Cristo sarebbe

<sup>(1)</sup> Illic demorabatur. Jo- III, 22.

<sup>(2)</sup> Jo. III, 2.

<sup>(3)</sup> Marc. I, 14.

<sup>(4)</sup> Jo. IV, 1-3.

cresciuto, quand'essi sarebhe diminuito, illum oportet crescere, me autem minui (1). Grand'esempio a quelli che sono chiamati alle opere grandi di Dio! che insegna loro a raffienare il loro zelo con un profondo rispetto verso gli altri ministri della bonta di Dio anteriori o maggiori di loro negli occli degli uomini, della qual maggioranza l'Uomo-Dio non li spoglia per ingrandire sè stesso, anzi loro la conserva, teuendo sè stesso indictro con divina modestia e sapienza.

Punto IV. — Considerare come Cristo cominciò la sua predicazione pubblica, non in luoghi lontani, ma in Nazaret, dove cra la casa di sua madre e di Giuseppe, nella quale egli stesso abitava; e come non lasciò quel luogo per trasferisi in Cafarnao, se non cacciatori dalla presceuzione de suoi dandoci coal una bella norma di esercitare la carità ordinamente prima con quelli che il Signore ci ha fatti vicini, allontanandoci mano mano, quando o per le persecuzioni o per gl'impedimenti che troviamo, o per altre giuste cause, possiamo conoscere che la divina providenza ci manda altrove.

Panto VI. — Considerare come il Salvatore cominciò la sua predicazione pubblica in Nazarette, non in un mode straordinario, ma in un modo comune, mettendosi nella sinagoga cogli altri Ebrei, quasi uno di loro, e leggendovi, secondo il costume, del divina Scrittura; giacchè il costume degli Ebrei portava, che chi voleva, potea leggere all'adunanza qualche passo delle Scritture e ragionarvi sopra.

Punto VII. — Consideráre come la cerità intellettuale, che così veniva eserciando Gest Gristo, era indivisa dalla carità spirituale, essendo ogni istruzione del divino Maestro, volta non già solo ad erudire l'intelletto, ma a insegnare all'uomo la giustizia e la via della salute, e conginuta colla segreta influenza pratica della sua divina grazia che da lui e da tutte le suc parche emanexa. — Ora somigliante a quella di Cristo de cesere la carità intellettuale, che l'uomo amatore dell'imitazione di Cristo dee prendere ad esercitare verso i prossimi suoi, acciocché ella risesa veramente utile ed opera di Dio.

I tre colloqui con Maria, con Cristo e col Padre, como sopra.

<sup>(1)</sup> Jo. III, 50.

## GIORNO UNDECIMO.

## I. MEDITAZIONE.

Sul battesimo conferito da Gesù Cristo, qual esempio di carità spirituale.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere Gerusalemme e la regione della Giudea, dove Cristo da prima battezzò gli uomini pel ministero de'suoi discepoli.

Preludio II. — Effetto che voglio conseguire nella meditazioge: dinandare a Dio di conoscere intimamente e di adorare il potere che Gesì avea come Dio di comunicaro la sua gratia agli uomini, e la riverenza e la carità, colla quale come Uomo, fece uso di quel potere, principalmente nell'istituzione del battesimo e degli altri sacramenti.

Punto I. — Considerace come Gesà Gristo, mediante l'atto di unilè da lai praticato col rievere il battesimo di Giovanni, si meritò il diritto di far quello che il suo cuore desiderava, cioè d'usare della sua potestà divina a pro degli uomini, istituendo un battesimo che conferisce la grazia ex opere operato. — E così l'uomo che vuole imitare Gristo dee acquistare prima co' meriti della propria unilità il diritto, in certo modo, di ajutare gli uomini, e annessa a ciò cho egli fa per essi, la grazia e la cooperazione di Dio medesimo, di cui si è reso strumento.

Punto II. — Considerare che essendo Cristo la primmo volta, dopo battezzato da Giovauni, vennto in Gerusalemme per celebrarvi la Pasqua, coninciò iri dove si trovava, e nella vicina Giudea, ad insegnare la dottrina intorno alla virtà del suo battesimo, come fece con Nicodemo, e ad unire alla privata sua predicazione, il conferimento del battesimo stesso, che egli dava per mezzo de suoi discepoli a quelli che egli aveva anumaestrati e che credevano in lui, rigenerandoli così al l'eterra salute, coll'infusione della grazia interiore: Post hace venti Jesus, et discipulti ejus, in terram Judacam: et tillic demorabatur cum eis, et bapticabat (1). — Quamquam Jesus non baptizaret, sed discipulti ejus (2).

<sup>(1)</sup> Jo. III, 22.

<sup>(2)</sup> Jo. IV, 2.

Panto III. — Considerare quanto sia grande la grazia del battesimo di Gesì Cristo, che non è già un battesimo di sola acqua, come quello di Giovanni, ma un battesimo di Spirito anto, che Base l'anima stessa da ogni macchia, la regna indelebilmente come consecrata a Dio in eterno, e le infonde gli abiti delle sante teologali virtà: — come l'aomo paò benal versar l'aoqua all corpo e proferire le sacre parole, ma Dio solo può operare internamente la lavanda dell'anima dal peccato e la sua santificazione: — come perciò si dies nel Vangelo di Giovanni, che Cristo era quello che battezzava, mostrando con ciò la sua divinità, quantanque si sogginnaça, che non egli, ma solo i suoi discepoli amministravano questo sacramento: percochè questi ultimi non facerano, da sè soli considerati, ohe le cerimonie esterne, alle quali Cristo agginngeva, come agginnge, sempre la divina grazia.

Punto IV. - Considerare che la carità spirituale che salva le anime si riduce propriamente all'infusione della divina grazia, e però ch'ella è un'opera di carità che appartiene al solo Dio; e l'uomo per sè niente può fare direttamente. - Tuttavia Iddio chiama a parte anche gli uomini di quest'opera divina, facendo che gli nomini facciano delle opere esterne, nelle quali egli aggiunge internamente la sua grazia. - Ma l'uomo può essere adoperato da Dio in quest'opera in dne modi, cioè: o senza suo merito, ed anzi con suo danno, quasi nn istrumento materiale; ovvero con suo merito, qual istrumento personale. Ora il seguace e imitatore di Cristo dee da parte sua disporsi affine di poter essere adoperato in questo secondo modo; e ciò fa, se egli trafficando i talenti che ha della divina grazia, merita in Cristo e per Cristo che le sue operazioni esterne, colle quali cerca di ammaestrare ed edificare i prossimi, sieno veramente accompagnate da speciale grazia in favore di quegli nomini a vantaggio de quali egli le fa.

Colloquio con Nostra Donna, con Gesù e col Padre celeste, come nella meditazione de tre vessilli, domandando la grazia di poter meritare colle solide virtà, che la grazia in noi si accresca, e che essa ridondi anco a vantaggio de prossimi nostri.

### GIORNO DUODECIMO.

## MEDITAZIONE

Sulla missione de' settantadue discepoli-

Orazione preparatoria. - La solita.

Prelidio I. — Costruzione del luogo: coll'occhio dell'immaginazione vedere Cafarmao, luogo della stanza di Cristo, e la strada da Cafarnao a Gerusalemme, dove Cristo si reca co suoi discevoli per celebrarvi la Pentecoste.

Preludio II. — Effetto che voglio conseguire: domandare a Di la grazia di conoscere intimamente con quanta riverenza Cristo eseguira la missione ricevuta dal Padre, e con quanta il suo vero discepolo debba esercitare le opere della carità specialmente spirituale, come opere ricevute ad eseguirsi dalla volontà di Dio stesso.

Panto I. — Richiamare alla mente la storia. — Come Cristo nel viaggio che faceva a Gerusalemme, dopo aver mandati avanti i suoi apostoli, prima di entrare nella Giudea, seeglie di più settantadue discepoli, e li manda innanzi a due a due in tutti i luoghi dovi egli dovea venire. Ma prima dice loro così: « La messe è grande, ma gli operaj sono pochi pregate d'aurque il Signore della messe, che mandi degli operaj nella

- « sna vigna. Andate: ecco io vi mando come agnelli nel mezzo « de Inpi. Non portate ne sacco, ne tasca, ne calzatura; ne
- « salutate alcuno per istrada. In qualunque casa sarete entrati,
- dite prima: Pace a questa casa: e se ivi sarà il figlinolo
- « della pace, la pace vostra si poserà su di lui; se no, ri-« tornerà a voi. E dimorate in quella stessa casa, mangiando
- « e beendo di quello che hanno; perocchè l'operajo è degno
- « della sua mercede. Non vogliate passare di casa in casa. E
- « in qualunque città sarete entrati, se vì ricevono, mangiate « ciò che vi sarà messo davanti: e guarite gl'infermi che sa-
- « ranno in essa: e dite loro: Il regno di Dio s'è avvicinato a
- « voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono,
- « uscendo nelle piazze di quella, dite: Abbiamo scosso contro
- « di voi fin la polvere che ci si era attaccata della vostra città: « con tutto questo sappiate che il regno di Dio è vicino. Io
- a vi dico che a Sodoma accaderanno in quel giorno cose men
- " vi dico che a Sodoma accaderanno in quel giorno cose men
- « dure, che non a quella città. Chi ascolta voi, ascolta me:

chi sprezza voi, sprezza me. E chi sprezza me, sprezza colui

Punto II. — Considerare la grandezza della dignità di uno che opera come inviato di Dio, e che rappresenta Dio stesso:

« Chi ascolta voi, ascolta me, » ec. (2).

Punto III. — Considerare, che il primo ufficio che Cristo
impone a' suoi discepoli ch'egli invia ad annunziare il suo regno

agli nomini, si e l'orazione volta a dimandare operaj: « La messe « è grande, ma gli operaj sono pochi, » ec.

Punto IV. — Considerare che in secondo luogo Cristo impone loro di eseguire la missione con ogni mansuetudine e fortezza: « Ecco, io vi mando come agnelli nel mezzo de' lue pi. » ec.

Pauto V. — Considerare che Cristo vaole in tetro luogo, che i suoi discepoli, nel tempo che vanno nella missione loro ordinata, non s'occupino di nessuna cosa temporale, ma vadano in perfetta povertà, cios senza sacco, senza tasca, c senza catura; c ciò perchè l'affare del regno di lìo a cui egli li manda è cosi grande, che dee occupare tutto l'uomo, siccluè non gli dee avanza più facoltà nel forze da occuparsi in alto; promettendo nello stesso tempo che Iddio stesso che li manda, penserà si suoi serri, che sono tutti occupati esclusivamente di everuire le facumbenze da lui ricevate.

Punto VI. — Considerare che Cristo insegna in quarto luogo a suoi discopoli, che l'affare della predicazione del Vangelo a cni gli spedisce è cosa tanto grave, che dee escludere ogni distrazione e diversione o perdita di tempo; al che significare, toro ingiunge di non fermarsi in sulla via, nè pure a salutare chicchessia; ma di tirare diritti, tutti intesi e solleciti dell'unico grande affare loro commesso, e pel quale vanno.

Punto VII. Considerare come Cristo in quinto luogo comanda a' suoi inviati, che dopo avere scelto una casa dello più degne, come nota s. Matteo: In quamcumque autem civitatem aut castellum intraveritis, interrogate quis in ca dignus

<sup>(1)</sup> Luc. X, 2-12, 16.

<sup>(</sup>a) Queste meditazioni sono necessarie anco a' laici secolari, acciocchè giungano a conoscere il rispetto e gli altri doveri che debbono praticare verso i ministri di Dio, ec.

sit: et ibi manete donec exeatis (1), essi ivi rimangano dove si trovano, non mutando leggermente, ne passando di casa in casa.

Punto VIII. Considerare come Cristo insegna loro in sesto luogo a sostituire ai non sinceri complimenti del mondo, delle parole d'evangelica carità, salutando la casa col chiamarle sopra la pace del Signore; e ad usare una famigliarità santa, mangiando e beendo quello che viene loro presentato, senza vane e non sincere cerimonie: e avendo in questo un così alto concetto della propria dignità e del proprio ministero, che lungi dall'avere un cotal umano riguardo di non esser a carico altrui, da una parte si onorino di professare la povertà, vivendo di elemosine, dall'altra stimino che sia molto maggiore l'onore che recano a quella casa e il bene che le apportano, che non quello che ne ricevono. Persuasi poi della dignità di quel Dio che rappresentano (benche forse indegni), non potranno a meno di provare i sentimenti d'un santo zelo contro al peccato di quelli che ricnsassero loro l'ospitalità chiesta in nome d'inviati di Dio.

Punto IX. — Considerare como Cristo ingiunge in settimo loogo a' discopoli ch' egli manda di curare gl' infermi colla potestà ch' egli loro conferisce, prestando con ciò non meno un atto di carità, che una prova della verità della parola cle annuziano, e della potenza della fede in esses parola. — Una beneficenza dee accompagnare tutti i passi dell'uomo santo, una tale che venga da Dio e che conduca gli nomini a Dio.

Punto X. — Considerare come Cristo in ottavo luogo prescrive la materia della loro predicazione, cioè il Regno di Dio, che è quanto il regno di Cristo e di tutti quelli che con lui s'incorporano e sotto di lui militano valorosamente.

In fine i tre colloqui come nella meditazione precedente, domandando la grazia di occupare tutte le nostre facoltà in amare e cercare il regno di Dio e la sua giustizia, con distacco di tutte l'altre cose temporali.

Se qui piacesse di aggiungere la considerazione d'altri passi della vita di Cristo, gioverebbe non ommettere quello dello scacciamento de' venditori del tempio, csempio di zelo della

<sup>(1)</sup> X, 11.

casa di Dio; quello dell'invettiva contro i Farisei, esempio pure di zelo contro lo special peccato dell'ipocrisia, a fine di vedere la carità di Cristo in tutte le varie sue forme; e quello della predicazione quotidiana che faceva nel tempio, et erat docens quotidie in templo (1), in fine alla sua carriera, esempio del crescere continno che fa l'invisto di Dio nelle sue operazioni, senza che niente valga a trattenerlo dal suo corso o sia a fareli ommettere o diminuire le fatiche del suo apostolato.

Che se di più, soprastando il tempo, si bramasse d'inserire qualche altro mistero fra g'i indicat, si potrà prendere la nuteria da quelli che si trovaho dopo gli esercizi di s. Iganzio, avvertendo 1.º che i tre capi vi posti si prendano a fornare il solo primo punto della meditazione, secondo ciù che si vede fatto nella meditazione precedente de settatuadue discepoli, contemplandosi nel secondo punto le persone, le parolo e le azioni, e nel terzo facendovi sopra delle riflessioni opportuue al nostro intento; a.º che queste riflessioni non distraggano chi s'esercita dal sentimento di piacere o di dolore od altro, nel quale egli si dee trovare in quel lnogo nel quale s'inseriscono.

<sup>(1)</sup> Luc. XIX, 47.

## PARTE TERZA.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: propter nomen tuum Domine vivificabis me in acquitate tua. Ps. CXLII.

## GIORNO PRIMO.

1. MEDITAZIONE (1).

Dell' ultima cena.

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I. — Costruzione del luogo: immaginare la strada da Betania fino a Gerusalemme come lunga, larga, stretta, piana, scoscesa, ec.; similmente il luogo della cena, di questa o di quella forma, ec.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere dalla meditazione: domandare dolore, sentimento, confusione, perche il Signore va a sostenere la passione per gli miei peccati. Punto I. — Richiamare in mente la storia. — Come Cristo

mangia l'agnello Pasquale co dodici suoi Apostoli, si quali predice la sua morte. « In revità dico io a voi, che uno di « voi mi ha da tradire » (o). — Come lava i piedi de' suoi discepoli, anche quelli di Giuda! cominciando de Pietro, il quale, considerando la Maestà del Siguore e la sua propria viltà, ripuganndo diceva » Signore, tu lavi a me i piedi! » — Il Signore intanto volce dare un esempio di umiltà, e però disse » Ho dato a voi l'esempio, acciocché come ho fatto io, così a facciate anche voi ». — Come istitui il santissimo sacrificio e sacramento dell'Eucaristia, quel massimo ed estremo pegno dell'amor suo, dicendo: « Questo è il mio corpo, ec. Ricevete « e mangiate, » ec. — Finita la cena, Giuda esce a vendere Cristo Signor nostro.

<sup>(1)</sup> Mezza notte.

<sup>(2)</sup> Matt. XXVI, 21.

Punto II. — Star riguardando le persone, riflettendo e cavando per me qualche frutto. — Udire le parole che quelle parlano fra di loro, con applicazioni pure a me stesso. — Contemplare le azioni che fanno, e simigliantemente prendermene buon frutto.

Punto III. - Considerare peculiarmente quelle cose che Cristo Signore e Re nostro patisce nella sua umanità, e quelle che vuol patire: e già qui cominciare con grande sforzo, ed eccitarmi a dolermi e rattristarmi e piangere. - Considerare in che modo si nasconde e ritira la divinità, la qual potrebbe pure in un attimo distruggere tutti i suoi nemici, e nol fa; e potrcbbe impedire che l'umanità patisse, e in vece la lascia patire; giacche questo è il fermissimo proposito di Cristo, di meritare, operando il più perfetto e la volontà del Padre; e non è quello di cercare il proprio godere; ma vuol lasciare al Padre suo ogni cura di farlo godere e di glorificarlo, quando a lui ne parrà: - e di tutto ciò cavare gli stessi dolorosi affetti. -Considerare ancora come tutte le cose che Cristo incomincia a patire, e già patisce col cuore e col fatto, le patisce per gli miei peccati, ond'io sono la cagione del suo patire; e le patisee per dare a me salute: Qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me (1). Indi muovermi con grandi storzi agli affetti medesimi.

Terminare col colloquio a Cristo Signor nostro, e col Pater

L'Esercitatore qui richiami a mente di chi s'esercita, che ne' colloqui dobbiamo discorrere, e chiedere le grazie, secondo la qualità della materia che si medita, e secondo le disposizioni di chi mediti; cioè domanderò secondo che mi trovo teutato o consolato; secondo che desidero acquisiare una virtà o l'altra; secondo che voglio disporre di me e determinarmi all'una o all'altra cosa: anche, secondo che voglio dolermi o rallegrarmi della cosa contemplara: e finalmente chiedendo le cose più particolari inservienti al mio desiderio. E così secondo la disposizione o intenzione che si ha, si può fare un colloquio solo a Cristo Signor nostro, o tre, a quel modo che è detto infino alla meditazione delle tre classi d'uomini, avvertendo alla nota ivi sunessa.

<sup>(1)</sup> Galat. II, 20.

Avverta ancora l' Esercitatore, che sebbene la prima parte degli esercizi sia peculiarmente destinata alla purificazione dell'anima; tuttavia ne pure nell'altre due si dee perder di vista la compunzione de' peccati, e tutto ciò che serve a purgare e giustificar l' nomo, secondo quelle parole delle sacre Seritture: Qui justus est, justificetur adhuc, perchè questa purificazione e questa più ampia ginstificazione non ha fine per l'nomo che vive quaggiù, ed è poi la fonte di ogni altro bene spirituale. Ma conviene tuttavia notare, che nelle tre parti, i motivi di compunzione che si propongono sono alquanto diversi: perocchè nella prima parte si propone come motivo proprio, il timore; nella seconda si propone come motivi propri, l'amore compassivo, e la speranza del gaudio futuro; e nella terza parte, l'amore di gratitudine per l'amore preveniente che Dio ebbe ed ha verso di me. I quali motivi però non sono così esclusivamente propri delle tre parti, che in ciascuna non possauo apparire tutti e tre meseolati; ed anzi si deve iu tutte e tre cercare di condurre, quanto il più si possano, gli affetti nostri a terminare ultimamente nell'amore il più puro, mediante il quale si ama Iddio per se stesso quale ESSENZIALE, UNICO, UNIVERSALE, ed ASSOLUTO BENE, bonum simpliciter, et bonum omnis boni.

### 11. MEDITAZIONE.

Delle cose operate da Cristo dalla cena all'orto.

Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I. — Costruzione del luogo: alligurarmi coll'immaginazione vivamente la strada dal cenacolo sul monto Sion alla valle di Giosafat, ed ivi l'orto, tanto ampio e di tal figura, e fatto di questo o quel modo.

Preludio II. — Effetto che voglio conseguire: cliedere a Dio, come in tuti gli esercizi sulla passione, di poter seutire il dolore con Cristo addolorato, l'abbattunento con Cristo abbattuto, le lagrime, la pena interiore di quella pena che Cristo ha per me natio.

Preludio III. - Richiamo della meditazione precedente.

Punto I. — Rammemorarmi la storia. — Come Cristo, finita la cena, e dettosi l'inno, discese dal monte Sion, dove era il cenacolo, nel mezzo della notte, passando per la valle

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. 111.

di Giosafat e venendo al Monte Oliveto, co' suoi undici discepoli pieni di timore; e come ne lascia otto in una parte della
valle, dicendo loco: « Sedete qui fino a tanto, che io vada colà
« e preghi » (1). — Come presi seco i tre eletti testimoni
della sua sgonia, siod Pictro, Giacopo e Giovanni, prega tre
volte al Padre, dicendo: « Padre mio, se egli è possibile, passi
da me questo callice; pur tuttavia non come voglio io, ma
« come vuoi to ». Ed entrato in agonia, più prolissamente
orava. — Come i' Uomo-Dio mio Re e mio Signore venne volontariamente in tanto timore, che disses « Triste è I anima mia
« fino alla morte » : e sudò sangue sì oppioso, che ». Luca
dice, « che il suo sudore divenne come gociole di sangue di« scorrente per terra », onde tutte le vestimenta doveano essergliene rimaste inzuppate.

Punto II. — Contemplare le persone, — le parole, — le azioni, come è detto nella contemplazione precedente.

Punto III. — Questo terzo punto è simile a quello della meditazione precedente, e così pure il colloquio,

L'Esercitatore qui richiami alla mente di chi a' esercita, come la mattina appena, desto debba proporsi dove vada e a che, rammentando un tantino la contemplazione che è per fare, e disponendosi e sforzandosi, mentre si veste, di rattristarsi e dollersi di tanta pena e dolore di Cristo suo Signore: — e come dee escludere ogni pensier lieto eziandio che di cose buone, poniamo della risurrezione e del paradio, tenendosi concentrato nelle pene del Signore: — e come per l'eseme particolare gioverà che prenda per materia le inessutezze nell'osservare il presertito da farri durante gli eserciti.

III. e IV. MEDITAZIONE (2).

Due ripetizioni.

V. MEDITAZIONE (3).
Applicatione de' sensi immaginari.

<sup>(1)</sup> Matt. XXVI, 36.

<sup>(2)</sup> Avanti pranzo e a vespro.

<sup>(3)</sup> Avanti cena.

#### GIORNO SECONDO.

#### I. COSTEMPLAZIONE.

Dell'avvenuto dall' orto fino alla casa di Anna (1).

Orazione preparaioria. - La stessa.

Preludio 1. — Costruzione del luogo: l'orto di Getsemani, e la via che conduce alla casa di Anna.

Preludio II e III. - Come nella meditazione precedente. Punto I. - Richiamarmi alla mente l'istoria. - Come i soldati e gli sgherri si tengono alquanto da lungi per le tenebre nascosti, e s'avanza solo Ginda, come venisse a raggiungersi colla sua compagnia, e saluta il suo divin Maestro, dandogli il bacio; e Gesù gli porge mansuetamente la guancia: dopo di che ai satelliti avanzati per prenderlo, dice: « Chi cercate voi? » ed avendo risposto: « Gesù Nazareno », al soggiunger loro: « Sono io », tutti strammazzano per terra. - Loro disse ancora: « Siete usciti a prender me come un assassino con ispade e bastonii io « sedevo ogni giorno presso di voi, insegnando nel tempio, e a non mi avete preso ». - Come s. Pietro ferì nn certo servo del Pontefice, e il mansueto Signore gli disse: « Rimetti la « tua spada a suo luogo », ec., e sanò la ferita del servo. -Come fu abbandonato da' suoi discepoli, tratto ad Anna, seguito da lontano da Pietro nell'atrio, dove la prima volta lo nego; e poi riceve Cristo nno schiaffo da un servo, che il rimprovera dicendogli: « Così rispondi al Pontefice »?

Punto II e III, e colloquio, al modo della contemplazione precedente.

## II. CONTEMPLAZIONE.

Dell'avvenuto in casa di Caifasso (2).

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I, II e III. — Simili a quelli della contemplazione precedente.

Punto I. - Richiamarsi in mente l'istoria. - Come dalla

<sup>(1)</sup> Matt. XXVI. Marc. XIV. Luc. XXII.

<sup>(2)</sup> Matt. XXVI.

casa di Anna, suocero di Caifasso, lo traggono alla casa di questo sommo sacerdote in quell'anno, dove Pictro lo nega due volte, e voltogli da Cristo uno sguardo, uscito fuori piange amaramente. — Come Cristo riman ivi legato tutta la notte, come quelli che il enstodivano gli faccan beffe, e il percevevano, e velandogli la faccia e schiaffeggiaudolo, gli dicevano: a Profetizza, di' chi ti ha percosso », e facevan di lui altri strazi e profetivan bestemmi.

Punto II e III, e il colloquio, simigliantemente a ciò che fu detto nella contemplazione precedente.

## III. C IV. CONTEMPLAZIONE (1).

Due ripetizioni.

CONTEMPLAZIONE (2).

Applicazione de' sensi.
GIORNO TERZO.

# 1. CONTEMPLAZIONE (3).

Dell'avvenuto dalla casa di Caifasso fino a Pilato inclusivamente (4).

Orazione preparatoria. - Simile.

Preludio I, II e III. - Simile.

Prettado I, II. — Richiamare in mente l'istoria. — Come tutta la moltitudine degli Ehrei trae il mansuteto Signore e Re nostro dal sommo sacerdote Caifas a Pilato, accusandolo a lui:

Trovammo costni che sovverte la gente nostra, e proibisce di darc a Cesare i tributi ». — Come Pilato, dopo avetlo esaminato una e dne volte, disse: « Non trovo in esso delitto a alcuno ». — Come gli fu messo al paragone e anteposto Barabba assassino, e gridarono tntti dicendo: « Non costni, « ma Barabba ».

· Punto II e III, e il colloquio, come nella contemplazione precedente.

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo e a vespro.

<sup>(2)</sup> Avanti cena.

<sup>(4)</sup> Matt. XXVI. Marc. XV. Luc. XXIII.

#### II. CONTEMPLAZIONE (1).

Dell'avvenuto dalla casa di Pilato fino alla casa di Erode (2).

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I, II e III. - Simili.

Punto I. — Richiamare in mente l'istoria. — Come Pilato, conosciuto Cristo esser Galileo, il mandò ad Erode tetrarea della Galilea. — Come Erode, eurioso di vederlo e di udire sue parole, ed essere spettatore de suoi miracoli, l'interrogò con molti sermoni, e Cristo niente gli rispose, benché gli Scribi ed i sacerdoi insistessero più che mai nell'accusarlo; ma egli lasciava la difesa di sò al Padre suo, e non era sollectio che della gloria di questo. — Conne Erode co suoi soldati lo dispregiò, trattandolo qual pazzo, vestendolo di bianca veste, ec.

Punto II e III, e il colloquio, simile come nella contemplazione precedente.

III. e IV. CONTEMPLAZIONE (3).

Due ripetizioni.

CONTEMPLAZIONE (4).
 Applicazione de' sensi.

GIORNO QUARTO.

I. CONTEMPLAZIONE (5).

Dell'avvenuto dalla casa d'Erode fino alla casa di Pilato (6).

Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I, II e III. - Somiglianti a' precedenti.

Punto I. — Richiamare nella mente l'istoria: — Come Erode rimette Cristo Signore a Pilato, di che si fanno amici quando

<sup>(1)</sup> Il mattino.

<sup>(2)</sup> Luc. XXIII.

<sup>· (3)</sup> Avanti pranzo e a vespro.

<sup>(4)</sup> Avanti cena.

<sup>(5)</sup> A mezza notte.

<sup>(6)</sup> Matt. XXVII. Marc. XV. Luc. XXIII. Jo. XIX.

214 prima eran nemici. — Come Pilato prende Gesù e il sa fla-

Punto II e III, col colloquio, in tutto simile alle meditazioni precedenti.

II. CONTEMPLAZIONE (1).

Continuazione della stessa materia

Orazione preparatoria. — La stessa. Preludio I, II e III. — Simili.

Punto I. — Richismare nella mente l'istoria. — Come i soldati fecero una corona di spine, e la posero e calcarono sul capo di Gristo nostro Signore, il vestirono altresì di porpora, e permotendolo giì dicevano: « Ti salnto, o . Re de Gindei », e come Pilato condasse fuori Gesà Cristo maltratta dal flagellazione e dalla coronazione di spine in cospetto di tutto il popolo: « Usel dunque Gesà portando la corona di spine « il vestimento di porpora, e disse agli Ebrei Pilato: Ecco « l'nomo »; e avendolo vedato i Pontefici, gridarono e fecero gridare alle trabe: « Crostiggilo, » coi figgilo ».

Punto II e III, e colloquio, come nelle meditazioni precedenti.

III. C IV. CONTEMPLAZIONE (2).

Due ripetisioni.

v. CONTEMPLAZIONE (3).

Applicazione de' sensi.

GIORNO QUINTO.

I. CONTEMPLAZIONE (4

a dulla casa di Pilato fi
inclusivamento (5).

1. CONTEMPLAZIONE (4).

Dell'avvenuto poscia dulla casa di Pilato fino alla crocifissione

Orazione preparatoria. — La solita. Preludio I, II e III. — Simili.

<sup>(1)</sup> Il mattino.

<sup>(2)</sup> Avanti pranzo e a vespro.

<sup>(3)</sup> Avanti cena.

<sup>(4)</sup> Mezza notte.

<sup>(5)</sup> Jo. XIX.

Punto I. - Richiamarsi nella mente l'istoria. - Come Pilato. sedente pro tribunali, diede Gesù in mano agli Ebrei, acciocche lo crocifiggessero, dopo che gli Ebrei avevano negato di riconoscerlo per loro Re: « Non abbiamo altro re che Cesare ». -Come il mansucto Signor nostro portava la croce sulle sue spalle, e non potendola portare per lo venir meno delle forze, fu angariato Simone di Cirene di portarla egli per Gesù. -Come finalmente, giunti sul Calvario, lo crocifissero nel mezzo di dne assassini, colla scritta indicante il sno preteso misfatto che diceva: « Gesù Nazareno Re de Giudei ».

Punto II, III, e colloquio, simili a quelli delle meditazioni precedenti.

II. CONTEMPLAZIONE (1).

De'misteri ayvenuti trovandosi Cristo in croce (2).

Orazione preparatoria. - La stessa. Preludio I, II e III. - Simili.

Punto I .- Richiamare nella mente l'istoria. - Come Cristo Signore parlò sette volte dalla croce pendente: 1.º pregò pe' suoi crocifissori; 2.º perdonò al ladrone; 3.º raccomandò s. Giovanni alla Madre sua, e la Madre sua a s. Giovanni; 4.º disse ad alta voce: " Ho sete ", e gli diedero bere fiele ed aceto; 5.º disse ad alta voce di essere abbandonato dal Padre, e pianamente il salmo XXI; 6.º disse: «È consumato »; 7.º ancora: « Padre, nelle mani tue raccomando il mio spirito ». - Come spirò, e s'oscurò il sole, e si fendettero le pietre, e si aprirono i sepolori, e il velo del tempio si divise in due parti da cima a fondo.

Punto II, III, e colloquio, come nelle meditazioni precedenti.

III. e IV. CONTEMPLAZIONE (3).

Due ripetisioni.

V. CONTEMPLAZIONE (4). Applicazione de' sensi.

<sup>(1)</sup> Il mattino. (2) Jo. XIX.

<sup>(3)</sup> Avanti pranzo e a vespro. (4) Avanti cena.

#### GIACULATORIA.

Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctain crucem tuam redemisti mundum.

## GIORNO SESTO.

#### I. CONTEMPLAZIONE (1).

Della deposizione dalla croce fino al monumento (2).

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I, II e III. - Simili.

Punto I. - Richiamarsi alla memoria l'istoria. - Come Giuseppe d'Arimatea, che « anch' egli stava aspettando il regno a di Dio n, entrò audacemente da Pilato e domandò il corpo di Cristo ». - Come alla presenza della divina Madre, di s. Giovanni, di Nicodemo, che portò una mistura di mirra c di aloe di ben cento libbre di peso, e d'altri discepoli, lo schiodo e depose dalla croce; e il prese nel suo grembo la divina Madre. Punto II, III, e colloquio, come nelle meditazioni precedenti.

GIACULATORIA.

Absorbeat, quaeso, Domine Jesu Christe, mentem meaus ignita et mellistua vis amoris tui ab omnibus quae sub coelo sunt, ut amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es in ligno crucis mori. Amen.

# II. CONTEMPLAZIONE (3).

Dell'avvenuto nella sepoltura di Cristo Signore (4).

Orazione preparatoria. - La stessa. Preludio I, II e III. - Simili.

Punto I. - Richiamarsi nella mente l'istoria. - Come deposto il corpo di Cristo nel grembo della Madre, poi lo ungouo, lo ripongono nel lenzuolo, involgono il suo corpo nel sudario, e finalmente il portano nell'orto e nel sepolero nuovo

<sup>(1)</sup> Mezza nolte.

<sup>(2)</sup> Jo. XIX. Marc. XV.

<sup>(3)</sup> Il mattino.

<sup>(4)</sup> Jo. XIX, Matt. XV.

di Ginseppe. — Come le donne osservano dove viene riposto. — Come vien posta la gran pietra alla bocca del sepolero. — Maria santisima, dopo usati utti gli uffuj al divino corpo del Figliuolo, ritorna colle donne e con Giovanni a casa. — Cli Ebrei domandano a Pilato custodi da munire il sepolero, vengono al sepolero, lo sigillano e vi lascian le guardie.

Punto II, III, e colloquio, come nelle meditazioni precedenti.

111. e IV. CONTEMPLAZIONE (1).

· Due ripetizioni.

v. CONTEMPLAZIONE (2).

Applicazione de' sensi.
GIORNO SETTIMO.

Nell'esercizio della mezza notte e dell'aurora si rivolgerà tutta la passione del Signor nostro.

In hogo poi delle due ripetizioni e dell'applicazione de sensi, ci s'esercia consideri per tutto il giorno il più frequente che egli possa, come il corpo sacratissimo di Cristo Signor nostro si rimanesse separato dall'anima, e dove, e in che modo sepolto; riflettendo ancora alla solitudine di Nostra Donna, aggravata di tanto dolore e stanchezza: e di poi dall'altra parte anco alla solitudine e shigottimento de' discepoli.

L'Esercitatore, osservi, che se ruol prolunçare il tempo destinato a meditar la passione, può tenere gli stessi misteri, ma darne minor parte da meditare in nn giorno; per esempio, può fare una contemplazione della sola cena, nu' altra della lavanda de'piedi, nna terra dell'istituzione del santissimo Sacramento, ec; e infine può dare a meditare la metà della passione in un giorno, l'altra metà in un altro. Se poi vuol accorciare il tempo, può ommettere alcuna, o tutte le ripettizioni, e in fine dar tutta la passione in un solo esercizio, come trovera più nitile.

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo e a vespro.

<sup>(2)</sup> Avanti cena. Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

O mea mili viscera!
Vos rumpite amores,
Miscebo tanquam munera
Amoribus dolores.
Tu totus, totus meus.
Sim ego totus tuus,
Et nunquam, nunquam meus.
Audi, Jesu, quid offeram,
Cum de meo nihil habeam:
Tota mea oblatio
Sit tua sanacta passio, Amen.

# GIORNO OTTAVO.

L CONTEMPLAZIONE (1).

Come Cristo discese all'inferno, e dopo risorto apparl a Nostra Donna.

Orazione preparatoria. — La solita. Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere la disposizione del santo sepolero, e la casa di nostra Donna, affigurandocela nelle sue parti, la stanza da letto, l'oratorio, ec.

Preludio II. — Effetto che voglio: dimandare la grazia di sentir somma letizia e intenso gaudio della gloria e del gaudio di Cristo Signor nostro e della santa Madre.

Preludio III. — Richiamo della meditazione precedente. Punto I. – Rammentare l'istoria. — Come spirato Cristo in croce, il corpo rimase separato dall'anima, avendo però unita sempre la divinità; l'anima beata pure unita colla divinità discese all'inferno: donde trasse dal limbo le anime giuste. Ritornando poi al corpo, lo riprese e rianimò, e Cristo uscito dal sepolero comparve alla sua benedetta Madre; il che sebben non si diea nella Scrittura, tuttaria vi si legge che appari a molti altri, e però si dee stimare che la prima fosse la sna Madre santissima a vederlo.

<sup>(</sup>t) Il mattino.

Punto II. — Considerare le persone, le parole è le azioni, come nella meditazione della cena.

Punto III. — Considerare come la divinità di Cristo, che parea nascosta nel tempo della sua passione, ora appare e si manifesta nella santissima risurrezione con tanti veri e santissimi effetti: — e come Cristo Signor nostro eserciti ora l'ufficio di consolare i suoi, come sogliono gli amici consolare gli amici.

In fine si faceia un colloquio con Cristo, adattato alla materia, ed uno con Nostra Donna, terminandosi coll'orazione.

> Regina coeli laetare, alleluja, Quia quem meruisti portare, alleluja, Resurrexit sicut dixit, alleluja. Ora pro nobis Deum, alleluja.

\*. Gaude et lactare virgo Maria, alleluja.

g. Quia surrexit Dominus vere, alleluja.

#### OREMUS.

Deux, qui per resurrectionem Fiki tui Domini nostri Josu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta quaesumus; ut per ejus genitricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. §. Amen.

L'Escreiatore rammenti a chi s'escreita, 1º che di qui in avanti appena svegliato dee porsi innanzi agli occhi della mente la contemplazione che ha da fare, con sentimento di allegrezza del gaudio e della letizia del Signor nostro; 2º che dee volgere per la mente cose licte, producenti diletto, ilarità spirituale, come il paradiso e simili; 3º che dee far uso della luce, e delle vaglicare che somministra la stagione, refrigerandosi anche con aria, erbe, fiori, e il verno col sole e col calore del fuoco, per quanto l'anima sente o crede che tali cose la possano ajutare a godere nel suo Creatore e Redestore; 4º che può rimettere le opere penitenziali, teneudosi solo alla temperanza ca du na giusto mezzo in tutte le cose.

# CONTEMPLAZIONE (1). Della seconda apparisione (2).

Orazione preparatoria. - La stessa.

Preludio I, II e III. — Simili.

Panto I. — La storia. — Come per tempissimo, il primo giorno dopo il sabbato, Maria Maddalena, Maria di Giacopo e Maria Salome vanno al monumento, dicendo: « Chi ci rivol- « gerà la pietra dalla bocca del monumento s? — Come vegono la pietra rivolta, e l'Angelo che dice: « Gercate Gasi Na- zareno? Risorse, egli non è qui ». — Come finalmente apparve a Maria Maddalena, rimasta presso al sepolcro dopo che la altre eran partite.

Il punto II, III, e il colloquio o colloqui, come uella contemplazione precedente.

## III. e IV. CONTEMPLAZIONE.

Una ripetitione, e una applicatione de' sensi (3).

Ne's ei giorni che seguono si fa il medesimo, fuorchè si mnta il primo punto, contenente la materia delle contemplazioni. Basterà dunque soggiungere qui il primo punto delle due contemplazioni che si fanno in ciascua giorno, delle quali si fa poi ancora una ripetziono ed una applicazione de'sensi.

# GIORNO NONO. L. CONTEMPLAZIONE.

Della tersa apparisione (6).

Panto I. — Rappresentarsi nella mente l'istoria. — Come escono le donne dal monumento con timore e smisurato gaudio, correndo per annunziare si discepoli la risurrezione del Signore. — Come Cristo Signore apparve loro in sulla via, e dissec: « Vi saluto »: e come esse gli si accostarono, e prostrate a' suoi piedi lo adorarono. — Come disse loro: « Non

<sup>(1)</sup> Avanti pranzo.

<sup>(2)</sup> Marc. XVI.

<sup>(5)</sup> A vespro e avanti cena.

<sup>(4)</sup> Matt. c. ult.

vogliate temere: andate, e nunziate a miei fratelli, che
 vadano nella Galilea: colà mi vedranno ».

# II. CONTEMPLAZIONE.

# Dell'apparizione quarta (1).

Pauto I. — Riandare colla mente diligentemente la storia. — Come Pietro, avendo udito dalle pie donne che Cristo era risorto, andò tosto al monumento. — Come entrando nel monumento vide solo i pannilini ne quali era stato involto il corpo di Cristo Signo nostro, e niente altro. — Come a Pietro, che andava ripensando su tali cose, apparve il suo Signore Cristo e gli si mostrò, onde gli Aspostoli dicerano: a Il Signore risorse veramente, ed apparre a Simone ».

## GIORNO DECIMO.

# 1. CONTEMPLAZIONE. Dell'apparizione quinta (2).

Punto I. — Riandare nella mente diligentemente la storia. —
Come Cristo Signore apparve ai den discepoli che andavano
in Emmans, discorrendo delle cose avvenute in Gerusalenme. — Come li riprende: « O stolti e tardi di cuore a credere in tutte quelle cose che hanno parlato i profeti! Non
e rai forse necessario che Cristo patisse e che così egli entrasse nella sua gloria? » — Come cedendo ai loro prieghi, si trattiene con essi, fin che nell' atto in cui franse il pane e
diede loro la comanione, lo riconobbero, ed egli disparve: essi
poi tosto ritornando narrarono ai discepoli in qual guisa il
conobbero nello spezzamento del pane.

# - II. CONTEMPLAZIONE.

# Dell'apparizione sesta (3).

Punto I. — Riandare nella mente diligentemente i punti dell'istoria. — Come i discepoli erano congregati insieme pel

<sup>(1)</sup> Luc. c. ul1.

<sup>(2)</sup> Luc. c. ult.

<sup>(3)</sup> Jo. XX.

timore de Giudei, mancando però fra di loro Tommaso. -Come Gest' apparve nel mezzo di essi, essendo chiase le porte, e loro disse: « Pace a voi ». - Come diede loro lo Spirito santo, dicendo: « Ricevete lo Spirito santo: i peccati di quelli a a cui gli avrete rimessi, saranno rimessi anche in cielo; e i · peccati di quelli a' quali gli avrete ritenuti, saranno ritenuti a anche in cielo ».

# GIORNO UNDECIMO.

# L CONTEMPLAZIONE

## Dell'apparisione settima (1).

Punto I. - Riandarc nella mente diligentemente i punti dell'istoria. - Come Tommaso, incredulo alla narrazione degli altri Apostoli e alla risurrezione del Salvatore, disse: « Se io non vedrò le sessure de chiodi e vi metterò dentro « le dita, non crederò ». - Come Gesu' appare ad essi dopo otto giorni, essendo ben chinsc le porte, e dice a s. Tommaso: . Metti qua il tuo dito, e vedi, - e non voler esser incredulo, a ma fedele ». - Come s. Tommaso, ravveduto e credente. disse : « Signor mio, e Dio mio! » e Cristo a lui : « Perchè tu a hai veduto, o Tommaso, liai creduto: bcati quelli che non a hanno veduto e credettero ».

#### II CONTEMPLATIONS

Dell'apparizione ottava (2).

Punto I. - Riandare nella mente con diligenza i punti dell'istoria. - Come Gaso' Cristo apparisce a sette de suoi discepoli che stavano poscando tutta la notte e non aveano preso nulla: gittando poi la rete sulla parola di lui, senza conoscerio, « non potevano trarre la rete per la quantità de' pesci ». - Come a questo miracolo Giovanni il conobbe, e disse a Pietro: « È a il Signore »; il che udendo Pietro, si butta nel mare e viene a Cristo. - Come Cristo dà loro a mangiare del pane e del

<sup>(1)</sup> Jo. XX. (2) Jo. c. ult.

pesce, e poi raccomanda a Pietro il suo gregge, dicendogli: « Pasci le mie pecore ».

# GIORNO DUODECIMO.

#### I. CONTEMPLAZIONE.

Della nona apparizione (1).

Punto I. — Riandare nella mente con diligenza i punti dell'istoria. — Come i discepoli, per comando del Signore, vanno nella Galilea, al Monte Tahor. — Come il Signore apparisce ivi a più di cinquecento, dicendo loro: « Mi data ogni potestà in cielo ed in terra. — Come li mandò per tuto i mondo a predicare e battezzare, dicendo: « Andando, ammaestrate tutte le genti, battezzandoli nel nome del Padre, e del l'Ejinolo, e dello Spirito santo ».

#### II. CONTEMPLAZIONE.

# Della decima apparizione (2).

Punto I. - Riandare l'istoria. - Come appari a Giacopo.

# GIORNO DECIMOTERZO.

# 1. CONTEMPLAZIONE.

Dell' undecima apparisione (3).

Pauto I. — Riandare con accuratezza i punti dell'istoria. —
Come gli Apostoli dalla Galilea si tornarono in Gerusalemme,
perocchè Cristo dovea salire al cielo d'in sul monte degli Olivi.
— Come appari loro, mangiò con essi, rimproverandoli della
loro incredulità, e aprendo loro il senso, accioccità potessero
intendere le Scritture, dando loro la potestà di cacciare i demoni, parlar le lingue, calcare i serpenti, e guarire gl'infermi
coll' impositione delle loro mani.

<sup>(1)</sup> Matt. c. nli. — I. Cor. XV. (2) I. Cor. XV.

<sup>(3)</sup> Marc. XVI.

<sup>(</sup>a) Marc. A tr

#### IL CONTEMPLAZIONE.

# Dell'ascensione del Signor nostro al Cielo (1).

Panto I. — Riandare con accuratezza nella mente i punti dell'istoria. — Come Cristo de Gerusalemme condusse i suoi di scepoli al monte Oliveto, ed alla loro presenza si elevò di terra, e una nube l'accolse e il levò dai loro occhi. — Come mentre essi stavano pur tuttavia riquardando, due Angeli in vesta candida appararero, i quali dissero loro: « O nomini Galilei, che state riguardando in Gielo? questo Gasto che è stato assunto da voi in cielo, verrà così appunto, come voi l'arete veduto andarsene in cielo ».

# GIORNO DECIMOQUARTO.

#### I. CONTEMPLAZIONE.

# Della venuta dello Spirito santo (2).

Punto I. — Riandare colla mente accuratamente i punti della storia. — Come gli Apostoli ritoranti dal monte Oliveto, dove avevano veduto salire Cristo al Cielo, in Gerusalemme, si erano quivi-adunati ad aspettare lo Spirito santo loro promesso. — Come perseverano unanimi in orazione, per lo spazio di dieci giorni, in numero di cento venti persone, colla Madre di Gsav' e le altre sante donne. — Come finalmente il giorno della Pentecoste discese su di loro il santo Spirito, apparendo in lingue di facoto, e come tosto empiti di esso, uscirono a predicare circa calla terri ora del mattino.

## II. CONTEMPLAZIONE.

Della morte e ascensione al Cielo della Madre di Dio Signora nostra-

Punto J. — Richiamarsi con accuratezza i punti dell'istoria. — Come Maria, condotta da s. Giovanni in Efeso, ivi mori; ma risorta dopo tre giorni, senza che il suo corpo avesse sofferto corruzione, come conveniva a quella che era nata senza

<sup>(1)</sup> Act. I. (2) Act. I, 11.

macchia, e che aveva concepito l'Uomo-Dio, fu portata dagli Angeli in cielo.

# GIORNO DECIMOQUINTO.

#### CONTEMPLAZIONE

### ad ottenere l'amore.

Convien prima notar bene due cose.

Primo, che l'amore si dee porre assai più nelle opere, che non sia nelle parole o negli affetti sterili.

Secondo, che l'amore consiste nella comunicazione delle cose proprier, che si fi dall'una e dall'altra parte, in modo che l'amante dia e comunichi all'amato colla volontà sua quelle cose che egli ha, o parte di esse, e così scambievolmenue l'amato all'amanto: di guisa che se l'uno ha scienza, la comunichi a chi non l'has se onori, se ricchezze, faccia il somigliante, quanti è da sei: ecosì viccndevolnente faccia l'altro.

Orazione preparatoria. - La solita.

Preludio I. — Costruzione del luogo: vedere il luogo dove io sono in presenza di Dio Padre e di Cristo mio Signore, e degli Angeli e de' Santi che intercedono per me.

Preludio II. — Effetto che voglio ottenere: chiedere l'intima cognizione di tanti beni da Dio ricevuti, acciocchè riconoscendoli io interamente, possa amare e servire in tutte le cose la divina Maestà.

Punto I. — Chiamare alla memoria i doni particolari e benefici che io ho ricevato da Dio a) come mio-creatore, b) come mio redentore, e e) come mio santificatore, pesandoli com molto affetto e sentimento per conoscere quanti e di che prezzo essi sieno: quanto mi abhia dato delle cose sue il mio amante Signore; e come grandemente egli desideri di darmi interamente sè stesso, in quanto egli poò secondo la divina sua ordinazione: e di poi rullettere in me stesso, considerando quali cose debba io pure dare da parte mia, secondo ogni ragione e giustira, a Sua Divina Maesta: cicè tutte affatto e cose mie, e con esse tutto affatto me stesso; diendole, como chi offerisce altrui qualche cosa, con gran sentimento e verità: prendit, o Signore, e ricevi ogni mia libertà, la mia emoria, il mio intelletto, e la volontà mia: tutto ciò che ho Rossuts, Prose eccleriatiche, Vol. III. 29

e che posseggo: tu me le hai date tutte queste cose io a te o Signore, le restituisco: esse sono tutte tue: disponi duaque di esse secondo ogni tua volonta: dammi solo il tuo amore e la grazia tua; perocchè questo a me basta ».

Punto II. - Considerare come in tutti i doni di Dio vi è Dio stcsso: - come Dio abita nelle creature: - egli abita come creatore negli elementi, dando loro l'essere reale: nelle piante. dando loro anche il vegetare: negli animali, dando loro anche il sentire: negli nomini, dando loro anche l'intendere: in me stesso, daudomi l'essere, il sentire e l'intendere. - Di più negli uomini battezzati, e fra questi in me, egli abita continuamente come santificatore, mi da un nnovo essere soprannaturale, un nnovo sentire, un nuovo intendere; mi fa suo vivo tempio, imprimendomi l'anima e compiendovi la immagine e la similitudine di Sua Divina Maestà. - Ora riflettendo a me, debbo io pensare che cosa anch'io debba pur dare a lui mio amante tanto verace: e conchiudere simigliantemente al primo punto: tutte le cose: e che io debbo trovarmi sempre presente uclle cose che io dono a lui, come egli si trova in tutte le cose che dona a me: il che posso in qualche modo adempire se mi sforzo a fare che la mia offerta mi venga da tutto il enore, e non escluda mai me stesso, e che ella sia perseverante e continua, cioè facendola per sempre, irrevocabilmente, e a tal fine di spesso rinnovandola e confirmandola : avycuendo con ciò che io veramente mi trovi di continuo, e di continuo cammini alla divina presenza, come suo valletto e suo fortunatissimo schiavo.

Punto III. — Considerare come in tutti i suoi doni Dio stesso opera, e in certa unainera lavora sonza ponsa per me. — Il Signore e Dio mio opera come conservatore e provvisore uelle sue creature per engion min; egli opera inecessantemente nei cieli, negli celanenti, nelle piante, nel frutti, ne è greggi, in tutti gli animali, e fra questi nell'uomo, e finalmente in me stessor facuodo i muovere, vegetare, sentire, intendere, operare tutti presi in corpo, e presi singolarmente, e me pure, come anco dirigoni—doli colla-sua provvidenza nelle loro mioni e associazioni.—Egli opera ancora per noi, e per me in particolare come redentore, giacchè per salvarmi e douarmi tutto sò stesso, non contento di donarmi le cose sue, si compose un corpo umano perfettissimo nel seno della Vergine, assumeudolo in proprio, nel quale estianioti, tanto fece e tanto pai luentre rimase sulla

terra: e nel partirne poi cacciatone, volendo tuttavia rimanere in terra anche cogli uomini viatori, istituì il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, nel quale trovò un nuovo modo, per così dire, di esistere, e di stare, e di nnirsi con noi nella maniera la più interna e perfetta, a cui niun amante giammai giunse, nè può giungere, qual è quella dell'unione del cibo con colui che se ne ciba. usando a ciò fare della sua diviua onnipotenza. - Finalmente Iddio nel regalarmi e nel beneficarmi opera d'una maniera ancora più intima, più maravigliosa e grande, come santificatore nella comunicazione delle sue grazie e doni soprannaturali e di sè stesso. - Dalle quali cose rifletterò similmente in me, inducendone quanto povera, e nulla sia la mia offerta in se stessa, eziandio che io gli dia tutto; e come io debba non istarmi ozioso con Dio, nè contentarmi di offerirgli ciò che sono; ma debbo fare uscir fuori da me tutta la mia attività quanta ne pnò avere di nascosta la mia natura, tracndola tutta in atto nel divino servizio, a fine di compiere la sua santissima volontà nel fare bene a miei prossimi, « e così amare lui stesso « di tutto il mio cuore e in tutta l'anima mia e in tutta la « mente min ».

Punto IV. - Speculare come tutti i beni e doni discendono dall'alto: - come a ragione d'esempio la mia potenza limitata discende dalla potenza di Dio somma ed infinita, e così ogni bene e ogni bello esteriore discende dal bene e dal bello essenziale. - Simigliantemente nell'ordine intellettuale, ogni sapere viene dalla sapienza infinita. - Nell'ordine morale pure, ogni giustizia, bontà, pietà, misericordia, procede dalla prima giustizia, dalla prima bontà, pietà e misericordia. - È a dirsi lo stesso, con assai più di forza, dei beni e doni soprannaturali. - Tutti questi beni a noi donati si trovano in Dio, eminentemente per risguardo ai naturali, e compiutamente per risguardo ai soprannaturali, come una gocciola d'acqua nel mare, o una particella di luce nel sole, anzi propriamente in un mare infinito, e in un sole infinito. - Onde riflettendo a me, convienc che l'amore di tutte queste cosc io lo riporti alla loro inesansta ed infinita fontana da cui escono e in cui sono, amando Iddio per se, non tanto per gli doni suoi, come quello che racchinde essenzialmente ogni cosa desiderabile al di là dell'umano concepimento.

228

Si termini con un colloquio a Dio, Padre, Figliuolo e Spirito santo, recitando in ultimo questi affetti del Saverio:

> O Deus ego amo te: Nec amo te ut salves me, Aut quia non amantes te Æterno punis igne. Tu, tu, mi Jesu, totum me Amplexus es in cruce: Tulisti clavos, lanceam, Multamque ignominiam, Innumeros dolores, Sudores et angores, Ac mortem, et haec propter me, Ac pro me peccatore: Cur igitur non amem te, O Jesu amantissime! Non ut in coelo salves me, Aut ne in aeternum damnes me, Nec praemii ullius spe; Sed sicut tu amasti me, Sic amo et amabo te, Solum quia Rex meus es, Et solum quia Deus es.

E Pater noster.

# EXERCITIA QUAEDAM SPIRITUALIA

# PER QUATRIDUUM

TRADENDA

AD CONFESSIONEM SACRAMENTALEM
UBERIORI FRUCTU PERAGENDAM

Beatus vir, qui TIMET Dominum: in MANDATIS ejus volet nimis. Ps. CXI.

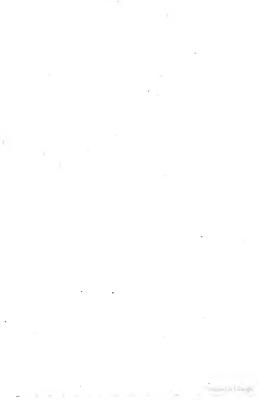

# MONITA

. Monendus est qui exercetur, quod « mirum in modum » juvatur qui suscipit Exercitia, si, magno animo atque liberali « accedents, totum studium et arbitrium suum offerat suo Creatori, ut de se suisque omnibus id statuat, in quo ipsi potiu sinum servire possit, juxta ejusdem beneplacitum » (1).

2. Deinde, quod, ut per hujumodi exercitia juvari queat, oportet qui exercetur ita esse comparatum (quemadimodum Christianus unusquisque dobet), su promptiore animo sententians sue propositionem obscuram ejus qui exercitia tradit, in bonam trahere partem velit, et id boni quod ipsi ministratur, cum omni reverentia accipera.

3. Tertio, quod omnem diligentiam et studium ponere debet in servandis etiam minimis, quae conferre possunt ad bonum fructum ab exercitiis capiendum. Tunto enim majorem faciet progressum spiritualis vitae, quanto diligentiorem in omnibus so praebebit; et in primis, « quanto magis ab amicis notisque omu nibus, et ab omni rerum humanarum sollicitudine sese abdu-« xerit: ut si ab aedibus pristinis migret in domum cellamve u aliquam secretiorem, unde ipsi liberum securumque sit egredi ad u matutinum Sacrum Missae, vel ad Vesperarum Officium, cum " libuerit, audiendun, absque familiaris cujusquam interpellau tione. Ex qua quidem loci secessione, inter alias multas commou ditates, hae tres pruecipue consurgunt. Prima, quod, exclusis a amicis et familiaribus, negotiisque minus recte ordinatis ad Dei u cultum, gratiam apud Deum non mediocrem meretur. Secunda, « quod, per hujusmodi secessum, intellectu minus quan antea disu tracto in diversas partes, sed collecta redactaque omni cogi-

<sup>(1)</sup> Ex libell. Exercit. s. Ignatii, Annot. V, inter XX.

ataione ad rem unam, scilicet ad obsequendum Deo Creatori
« suo, et saluti animae suae consulendum, multo liberius ae
« expeditus utilur naturue virsibus in quaerendo eo quod desiderat
« tantopere. Tertia, quod, quanto se magis reperit anima segrgatam ae solitariam, tanto aptivera seispan reddit ad quae« rendum attingendumque Creatoren et Dominum suum: ad

u quem insuper quo propius accedit, eo melius ad suscipienda
u distribuida dis

4. Quarto, « admonendus est is qui exercitatur, ust, cum in quolibet exercitio expendi debeat unius horae tempus; curet « semper animi quietem in hor reperire, quad plus temporis » potius quam minus insumpsises sibi conscius sit. Prequens est emim daenoni hoc agere, ut praoficum meditationi ed orationi temporis spatium decurtetur. — Et cum facile sit ac leve, « affluente consolatione, integram contemplationis horam traduceres difficilimum e contra, incidente desolatione; idiciro adversus tentationem ac desolationem semper pugnandum est, » producto ultra praefinitam horam exercitio, vincendi gratia. « Ita enim non solum discimus reststere adversario, sed eum

etiam expuguare » (1).
 Quinto ctiam admoneatur, quod, «cum in sequentibus exeretitis spiritualibus utanur actibus intellectus quando discurrimus; voluntatis vero quando afficinur; advertendum ctt, in
operatione quae praceipue est voluntatis, dan voce aut mente
e cum Domino Deo vel Sanctis ejus colloquimur, majorem exigi
a nobis reverentiam, quam dum per usum intellectus circa intelligentiam potius moramur » (3).

 Denique hac ipsa die tradenda est brevis Instructio de ratione meditandi, et meditatio aliqua praeparatoria, qua disponatur animus ejus qui se exercet, ad exercitia recte peragenda.

Lectio ex lib. Imitationis I, XIX et XX.

<sup>(1)</sup> Ibi, Annot. XX.

<sup>(2)</sup> Ibi, Annot. XII et XIII.

<sup>(3)</sup> Ibi, Annot. III.

# MEDITATIO I.

#### De potentia Dei.

Oratio praeparatoria est qua petimus ut in lue meditation: recte omnino cum Deo agamus, quacumque deceptione et secundario fine remoto et absque pusillaminitate, sed cum alto et integro amore veritatis, animoque ad Dei potentium considerandam, admirandam et meturedam bene comparato.

Praelulium erit sibi figere in mentem qui sit scoput toitus meditationis: ut nempe acquiramus cognitionien vivaciorem magnae potentiae Dei; adulibito ad hunc finem inaginationis auxilio, qua nobis repraesentamus successive vires carum rerum quae maime solent terrere homices, easdem vires singulas cum viribus Dei componendo et comparando, et in nobis salutarem timorem excitando tum tremendae potentiae Dei, quae nobis continuo impendet.

Primum punctum crit sibi repraesentare vires leonum, paralurum, anguium et hujusmodi belluarum, et considerare quantutimoris capiant homines ex occuru, voce et ipso aspectu talium ferarum, quamque coute irum earum devitent. Deinde comparentur tales vires eum viribus Dei, quae in immensum najores sunt, et consideretur quam parum tamen homines timeant in se ipsos concitare irum tum tremendae majestatis.

Panctum secundum erit sibi repræsenture ergutarum, cyfindrorum, cocklearum, toreularium vires et plurium aliorum machinamentorum ab hominibus inventorum al comprimendum, extendendum, dividendum, sustalendum vel transforendum, quae vires superbundunt corpusculo huie notoro solvendo, omni ejudeen parti discerpendae et minutatim etiam tritamhae; ac considerum quam prudent homines cawent ne casu aliquo hise machinis intercipiantur, neve inter cas pes vel manus vel aliud sui corporis interpreta cuju miserrini casus vel sola cogisatio, ino vel ipse intuitaq talium machinarum et motuum carumdem totum hominem horrore perstinigi. Deiudo comparare cum talium mechanicum intramentorum vi, vim daviam, quae sins proportione ca omnia excedit; et considerure quam inspienter tamen homines Deum hilt tineant, quanquae temer et inconsalus o exponant quotidie,

Rosmm, Prose ecclesiastiche, Vol. 111. 30

peccando, ejus, qui omnipotens est, omni cogitatione terribiliori fortitudini.

Tertium punctum eri sibi repræsentare vires naturae quantae sint, in singuli immorando, impiciendo montium cadentum pondera, terrarum motus atque hiatus, aquarum maris et fluminum inundantium impetum, ventroum potentiam, efficaciam iguis, electri, nee non attractionis, ut vocant, seu motionis corporum coelestium et chymicarum affiniatum: quarum virium maginiadinem inulas cogliatus humanus assequi potest, saque nedum potentiae meae, sed onnium homisum simul conjunctorum, licet corum vives centies mililesque majores essent, irreshtibilis et irrefrenabilis evaderet. Cum tanta creatuvae inavinuatae potentia comparetur vis divina, quae infinities major est, et intelligatum ex hac comparatione quam metunda ait atque reverenda Dei potestas, erga quam tam justum et rationalem metum in nobis ipsis excitare nitumur (1).

Quartum punctum erit considerare Deum nedum his potentiare potentiorem este, sed etiam naturae toitus creatore met conservatorem, dominum et gubernatorem: qua creator autem et conservator ii intimis omnium rerum esse, ibique vim suam continuo exercere, adeo ut omnit temporis puncto, ipse vi sua universa creet cum viribus, potentiis, motibus, actionibus suitiva vared coninus et gubernator omnia diriger, nulla impediare, onnit ir inserviente ad voluntatem suam complendam, ut recte dicat in Scripturis sanetis: « Consilium meum stabit, et omnis vo-u luntas mea fet n (a). Immossa igilur potentia Dei, timore et tremore maximo debet nos afficere, qua nos et omnia in ejus voluntate omniso dependent (3).

<sup>(1)</sup> Deus apud Isaiam ostendit fortiludinem suam super vires naturae his verbis: « Ecce in increpatione mea desertum ficiam mare, ponam flumina in siccum: computerscent pisces sine aqua, et morientur in il. « Induam coclos tenebris, et saccum ponam operumentum eorum » (cap. L.)

Vide etium Job c. IX, et Isaiam iterum c. XL.
(2) Is. XLVI.

<sup>(3)</sup> Nonnulla hic afferam Scripturae socrae loca, in quilus ex considerations maturae creatae inclamur ad recogliandum et recognoscendam fortidatem creatoris. In libro Sagnilate: « Si viriatem et opera corum mirati « sunt, intelligant ab illis, quoniam qui hace fecit, fortior est illis: a marguitadme cui supecit et creaturae, cognoscibilist poterit creator horum

Ouintura punctum erit considerare quantillus sit homo, quamque debilis, fragilis et miser; cujus vitae auferendae minima vis sufficit, ut vis subtilissimi acus, aquulae, pulveris exiguae, et hujusmodi sexcenta; cuique mortem affert tam parva interna corporis permutatio, quae vel ipsis microscopiis cognosci non possit: et hinc recognoscere quam stultum sit hominem tam inermem atque imbellem, cum Deo tamen, peccando, bellum saepe saepius inire.

In fine, actus contritionis emittatur, et dicatur Pater noster.

# ADNOTATIONES.

Hic notanda sunt tria, quae pro sequentibus etiam meditationibus valebunt.

- 1. Quod qui tradit exercitia debet meditationem eandem semel, bis, vel pluries repetendam dare, donec viderit eum qui exercetur meditationis finem assecutum esse, vel saltem probe omnia intellexisse, et ab eis sufficienter affectum. Quando vero repetitionem praebebit, adjunget aliquod colloquium cum Deo, vel cum semetipso.
- 2. Quod si viderit meditationem, ut exposita est, non convenire captui ejus qui meditatur, debebit eam dividere in plures partes, vel alio modo exponere, retento meditationis subjecto, quo fiat capacitati ejus consentanea.
- 3. Post meditationem praestabit ut suggerat aliquem affectum vel orationem jaculatoriam (tesseram aliqui vocant) saepe saepius in die repetendam. Post hanc meditationem, jaculatoria oratio esse poterit: « Domine, noverim te, noverim me » (1).

Deinde tradi potest Instructio De adoratione Dei-

Lectio ex lib. de Imitatione I, XXI.

w videri » (c. XIII). Et apud Isaiam: w Ego Dominus, et non est alter, « formans lucem, et creans lenebras, fuciens pacem, et creans malum: ego u Dominus faciens omnia haec. - Ego feci terram, el hominem super eam " creavi ego: manus meae telenderunt coelos, et omni militiae eorum man-

<sup>&</sup>quot; davi " (c. XLV).

<sup>(1)</sup> S. Aug. Solil. II, 1.

# MEDITATIO II.

De potentia Dei, continuatio.

Oratio praeparatoria crit eadem quae in meditatione praecedenti.

\*Pracludium crit revocare in mentem quinque puncta meditationis praecedentis et singula breviter percurrere.

Primum punctum erit considerare, quod, etsi Deus non semper statim puniat post peccatum, tamen nemo effugere potest ejus vindictam, et in tempore ipsi placito castigat, quia semper omni loco adest (1), omnia potest (2), nec aliquem timet (3).

Secundum punctum erit considerare, nullum hominem effugere mortem, quae poena peccati est; et tum mortem, tum omnes alias poenas in arbitrio Dei infallibiliter esse.

(1) His resource potest in meatern Ps. CXXXVIII, et preservir in levela quan lumman enturace convenituri « Quo lia a spiritu uno fi quo verba quan lumman enturace convenituri « Quo lia a spiritu uno qui a facie tun fugiam? Si accendero in cedium tu illite es si desendero in si informum, ades Si sumpero penam meast alluculo; chabilavero in convenituri una rise i tenimi illue manus tua deducet me et tenebil me destirona inte. El distri Provinta Interbore conculculum tere et nos illuminations « in deliciti meis. Quia tenebrue non obscurabantur a te, et nox sicut dites ulliminations incitut tenebroe qui, in et lumen qui ou etc.

(3) Ital liber Sapiculias, c. XII: « Fitulem enim ostendis tu, qui non crecderis esse in virtule consummatus, et horum qui le nesciunt, audaciam "Iradacis. Tu autem dominator virtutis, cum tranquillitate judicas, et cum magna reverentia disponis nos: subest enim tibi, cum volueris, posse ».

(3) " Ouis enim dicet tibi: Quid fecisti? nut quis stabit contra judicium u tuum? aut quis in conspectu tuo veniet vindex iniquorum hominum? aut a quis tibi imputabit, si perierint nationes, quas tu fecisti? Non enim est u alius Deus quam tu, cui cura est de omnibus, ut ostendas quoniam non a injuste judicas judicium. Neque rex neque tyrannus in conspectu tuo u inquirent de his quos perdidisti » (Snp. XII.). Et Isaias sic potentinm Domini cum potentin hominum comparat: a Quis mensus est pugillo aquas, u et coelos pnimo ponderavit? quis appendit trebus digitis molem terrae, et a libravit in pondere montes, et colles in statera? Quis adjuvit spiritum Doa mini? aut quis consiliarius ejus fuit, et ostendit illi? Cum quo iniit consiu lium, et instruzit eum, et docuit eum semitam justitiae, et erudivit eum " scientiam, et vinm prudentiae ostendit illi? Ecce gentes quasi stilla situlae, n el quasi momentum staterac reputatae sunt: ecce insulae quasi pulvis exiu guus. Et Libanus non sufficiet ad succendendum, et animalia ejus non a sufficient ad holocaustum. Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, es et quasi nihilum et inanc reputatae sunt ei ». C. XL. Confer etiam Job c. XII.

Tertium punctum erit considerare, Deo esse, praecter mortem et temporalia mala quaedam incognita media, quibus post hane vidua printus pinos cruciare terribilites, supra id quad cogitari potest, et in aeternum valet: « Quis novit, ait Scriptura cancta, » potestatem irae tuae: et prae timore tuo iram tuam dinumerare» (1).

Quartum punctum erit considerare quod nullum peccatum etiam levissimum, non remissum, effugiet iram Dei. Et omnis obliquatio vel minima a lege rectificari irremissibiliter debet, ut quiescat justitia Dei. Neque ulla oblivio aut neglectio datur vel minimorum defectuum: ita ut servari non possit in animo aliquis inordinatus affectus, quicumque ille sit et cujuscumque gradus, qui exterminari non debeat antequam ingrediamur in aeternam requiem. Et ad hoc magis perspiciendum, utendum est hac imagine. Divina lex comparetur alicui formae cavae ex ferro, vel potius ex corpore perfecte duro, quae humani corporis typum optimum et absolutum referat, in quam debeant corpora hominum defectuosa mitti ut eidem formae conformentur, ubi omne quod excedit in aliqua parte debeat comprimi, et quod est obliquum rectum fieri: ossa ipsa oporteat ut plicentur vel extendantur ad normam pracfinitam: in qua dolorosa operatione vel conformatio corporis cum typo perficiatur ad unguem (qui effectus ei purgationi respondet quae in piaculari igne circa animas fit ), vel si non potest perfici propter nimiam ejus deformitatem, totum exterminetur et perdatur (qui effectus assimilatur aeternae damnationi).

In fine, actus adorationis et profundissimae humilitatis emittatur, et dicatur Pater noster.

#### ADNOTATIONES.

Dein Instructio dari potest de examine conscientiae generali. Lectio ex lib. de Imit. I, xx111.

Tessera hac die esse poterit: « Confige timore tuo carnes meas n (2).

<sup>(1)</sup> Ps. LXXXIX.

<sup>(2)</sup> Ps. CXVIII.

De timore Dei.

Prostratione humi facta, adorato Deo praesente, oratio praeparatoria erit petere efficacem cognitionem justitiae Dei, donumque timoris rationabilis, quo fiat ut ad Deum nostrum toto corde et anima convertamur.

Praeludium erit revocare in mentem summatim ea quae in duabus meditationibus praecedentibus pensata sunt, et potentiae Dei magnum et vividum conceptum sibi ante oculos mentis statuere.

Primum punctum erit considerare quod infinita vis seu potentia Dei non est caeca, ut ex se sunt vires naturae irrationalis; sed Deus qui in Scripturis sanctis dictur u Dominator virtutis n (1), eam totam infallibiliter in peccatorem convertit.

Secundum punctum erit considerare, ex eo quod infinita vit De non it coace, ut viere natures, esd in peccantem infallibiliter dirigatur, illud primum consequi, quod etsi mihi videar sperare posse fore ut devitem offensionem virium naturae, tamen nullo modo sperare possum fore ut devitem incursum virium Dei, quae tempore non quidem semper manifesto, sed tamen certo apud Deum et immutabli, me ad meliorem frugem non reversum aggredientur et oppriment, seu etiam in hac vita, seu saltem in altera, ubi in aeternum experiar quam terribile sit incidere in manus Dei viventii:

Tertium punctum erit altarum quod consequitur ex eo quod infinita vis seu potentia Dei caeca non sit ut vires naturae esse videntur, nempe quod sicut naturue vires me offendere possunt adiuc nihil peccantem, et innocentiam servantem, ita e contra si non peccavero; innoxia mihi erit Dei potentia, et nihil omnino metuenda.

Quartum punctum erit sculpere sibi in mente hanc summi momenti veritatem, solum peccatum esse timendum, utpote quo solum immensa Dei potentia nobis inimicatur et in nos provo-

<sup>(1)</sup> Sap. XII. — Secundum Scripturam sanctam justitia potentiam Dei consequitur; nam ex vo quod Deus omnia potest et nikil indiget, causam non habet, sleut homines, injustitias faciendi; inde legitur: « Virtus enim tua «[ccilicet potentia] justitias initium est: et ob hoc quod omnium Dominta «ex, omnibus te pareere facis."

catur; et concludere cum proposito indicendi peccato bellum implacabile; et statim velle examinare se quam accuratisime, ad agnoscenda omnia vel levissima peccata jam admissa, et omnia media quaecumque illa sint adhibere ad eadem in nobis penitus abolenda, omnesque eorum reliquias eradicandas, atque nunquam in posterum peccato vel minimo locum dare.

In fine emittatur actus detestationis peccati, et laudationis justituia Dei jur verba Ieroniar, quae sunt: «Hus, hus, hus, Dominiu Deus; ecce tu ficiti coelun et terram in fortitudine tua magna, et in brachio tua extento: non eri tibi difficile omne verbum: Qui fucis mitericordium in millibus, et redits iniquitaten patrum in sinum filiorum eorum post eos: Fortissine utatem patrum in sinum filiorum eorum post eos: Fortissine utatem patrum in sinum filiorum eorum post eos: Fortissine utatem patrum in sinum filiorum eorum nonen tibi. Magnus consilio, et incomprehensibilis cogitatus: cujus oculi aperti sun super omnes vius filiorum Adam, ut reddat unicialique secundum vius suas, et secundum fructum adimentionum ejus n (1). Et dicatur Pater noster.

# ADNOTATIONES.

Instructio erit de examine conscientiae particulari.

Lectio ex lib. de Imitatione I, xxiv.

Tessera erit: « Justus es Domine, et rectum judicium tuum » (2).

# MEDITATIO IV.

De timore Dei, continuatio.

Oratio pracparatoria eadem erit, quae praecedentis meditationis. Praeludium primum erit revocare in mentem magnitudinem potentiae et sinul justitiae Dei, modo quam sieri potest vivissimo, ex iis quae meditationibus praecedentibus considerata sunt.

Pradultium secundum erit secum proponere, vello in hac meditatione considerare motiva quibus onnis homo, et particularite ille qui meditatur, donce in hac vita degerit, salutarem quendam timorem magnae justitiao Deo, alere in se ipso debet, et recognseren necessitatem auxilii De' qui propria ofirmitati succursat.

<sup>(1)</sup> Jer. XXXII.

<sup>(2)</sup> Ps. CXVIII, 137.

Primum panetum crit primum motivum timoris, duetum exmostra infirmitato, debilitate, fragilitate, ac poinis mililitate in bello spirituali cum acternae salutis hostibus. Ubi propria fragilitas desumetur argumentando: a) quoties praeterito quoque tempore, quamque ignavitor, turpiter seu malitiose lapsi sumus; b) quantae et quales sin notrae malae propensiones ex-peccato originis et pravis habitudinibus ortae, quae nos continuo infestant et ad peccata omnimoda impellunt; e) quam vigiles et semper solliciti sint, quaerentes nos devorare, spirituales hostes, daemon, et mundus; d) denique et potisimum ex-fide verborum Christi, qui distit: «Sam em nihil potestis facee» (1)

Secundum punctum crit secundum motivum timoris ductum ex hisce fulei veritatibus: a) quod usque dum in hac vita sumus, ets nihil nobis conscii simus, tamen non in hoc justificati sumus, et nunquam habere possumus cogritionem certam status animae natrea apud Derum, niti ipee nobis reveluevit: b) Quod etimosi in stata gratiue simus, ignoramus tamen utrum constantie nostra in hujumodi statu gratiue ad mortem usque perseveratura sis. Ait enim Seriptura divina. «Nesci homo, utrum odio an amore « dignus, sits sed omnia in futuro servantur incertan (a): et Cognovit Dominus qui sunt cips n (3).

Tertium punctum erit, ex supradictis consequentiam hanc deducere, in nobis ipsis milil haberi quo confidamus, neque in cognitione nostra ullam securitatem iuveniri posse; et proinde indigere nos quod ipse Deus nobis subveniat et nostri misereatur;

quippe in cujus manibus omnes sortes nostrae.

Colloquium succedat, quo nos omnes integre deponarmu et deelinquamus in manus Domini, recognoscendo summam ejus majestatem, et naximam necessitatem nostram, ut ipse sponte gratique saluti nostrae sad gratid provideat, et opus quod inceperti in nobis fictura mamum suarum, miscrorolite conque et cum hoc actu fidei cí perfectae resignationis in manu Domini, quam effigere nullo modo possumus, recitato l'ater noster, fuis meditationi imponatur.

<sup>(1)</sup> Jo. XV.

<sup>(2)</sup> Eccle. IX.

<sup>(3)</sup> H. Timoth, 19.

Instructio erit de oratione vocali.

Lectio ex lib. de Imitatione I, vii; III, xx.

Tessera: " Domine mi, non suppetit quid dicam; non occurrit quid respondeam » (1).

# MEDITATIO V.

De spe

Considerata praesentia divina, et adorato Domino, oratio praparatoria erit, qua petimus lumen ad intelligenda promissa verbo ejus firmata, ita ut animam nostram timore et tremore moerentem atque prostratam, erigamus in spens vivam salutis et felicitatis acternae.

Praeludium prinum erit sibi in mentem revocare magnitudinem divinae potentiae ex iis quae in prima et secunda meditatione considerata sunt.

Praeludium secundum erit reminisci quam timendum sit peccatum, ex iis quae in tertia meditatione prolata sunt.

Praeludium tertium erit recordari debilitatem et nullitatem humanam, incertitudinemque salutis, et necessitatem quaerendi in Deo auxilium et securitatem, quam in nobis reperire non possumus, ex allatis in quarta meditatione.

Primum punctum erit considerare quod Deus potest nobi sucurrer, quia infinita ciju potentia operari potest non solam ad mala inferenda, sed etiam ad elargienda bona, et quia cacca non est, sed infallibiliter dirigitur ad mala danda malis, et bonis bona. «Si poenitentiam non egerimus, ait Scriptura(2), incidenus » in manus Domini, et non in manus hominum » flace est potentia ad iran). «Secundum enim magnitulieme ipsius, sic et « misericordia illius cum ipso est » (haec est potentia ad remunerationen).

Secundum punctum erit considerare quod Deus scit nobis succurrere et omnia bona donare, quippe quod omnia novit, et

<sup>(1)</sup> Aug. Med. IV-

<sup>(2)</sup> Eccli. 11.

naturam nostrum ipse condidit, atque proinde ejus indigentias et necessitates intime prospectas habet, et quidquid cidem conveniat, multo melius quam nos ipse discernit; unde Scriptura ait: « Deus « aeterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia an-

u tequam fiant n (1).

Tertium punetum erit considerare quod Deus valt nobis subvenire, proptere a quod ipse est essentialis bonitas, et quod nobis ejus legem sequentibus omne auxilium et mercedem imagraam promisit. «Si vis ad vitam ingredi, serva mandata» (3).» Si quis « diligit me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, « et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciernas « (3). Et hie tria colloquia subsequentur, cum tribus actibus falci, et et caritatis, monente Scriptura sancta sie: « Qui timetis Dominum, « credite illi: et non evacuabitur merces vestra. Qui timetis » Dominum, sperate in illum : et in oblectuionem venie twobis » misericordia. Qui timetis Dominum, diligite illum: et illuminabuntur corda vestra» «(3).

Primum igitur colloquium erit cum Deo Patre, qui nobis talia promisit: eoque fidem in divina ejus verba immobilem proponemus et promittemus.

Colloquium alterum, sensus vivae spei nostrae referens, erit cum Filio, per quem promissa accepimus.

Tandem colloquium tertium siet cum Spiritu sancto, quod affectus amoris erga summum nostrum bonum continebit.

In fine dicetur cum gratiarum actione Pater noster.

#### ADNOTATIONES.

Instructio de Sacramentis novae legis. Lectio ex lib. de Imitatione III, LIX.

Tessera: « Ego autem creatura tua sub umbra alarum tuarum « sperabo in bonitate tua qua creasti me » (5).

<sup>(1)</sup> Dan. XIII.

<sup>(2)</sup> Matth. XIX.

<sup>(3)</sup> Jo. XIV.
(4) Eccli II.

<sup>(5)</sup> S. Aug. Solil. XI.

# MEDITATIO VI.

De spe, continuatio.

Adorato Deo praesente, et lumine Spiritus sancti implorato, oratio praeparatoria erit qua petimus rectam intelligentiam hujus veritatis: quanti scilicet momenti nobis sit obtinere perfectam reconciliationem nostram cum Deo.

Praeludium primum erit breviter percurrere meditationem praecedentem, et firmum assensum praebere huic dogmati, quod Deus potest, seit, et vult auxilium nobis praestare omneque bonum nobis donare.

Praeludium secundum erit considerare paulisper quod Drus omnia videt, etiam abdita cordis nostri, illi cum beato Job dicendo: « Scio quia omnia potes, et nulla te latet cogitatio » (1).

Praeludium tertium erit revocare in mentem quod Deus est summe justus, ac proinde no potest nobis amice subvenire et a poenis peccati eruere, nisi hac conditione posita, ut omne peccatum, ejus auxilio a nobis auferatur.

Primum punctum erit considerare quod spes nostra haud in alio fundari potest quam in perfecta reconciliatione et pace cum Deo.

Punctum secundum erit considerare quod Deus dedit nobis onnia media necessaria ad hanc perfectam reconciliationem et pacem obtinendam, si eis uti velimus, quae praeseriim sunt fides in Dei bonitatem et Jeus Christi merita, oratio, et sacramenta.

Punctum tertium erit considerare quod in arbitrio nostro relictum est utrum velimus tam necessariis tamque pretiosis mediis uti, an ea negligere; utrum malimus pacem cum Deo omnipotenti, an bellum; salutem, an perditionem aeternam.

Punctum quartum erit concludere ex dictis, exclanando quantasit et omnimode perfecta bonitas Dei, quentaque caecitas ac stultitia illorum hominum qui, tauta Dei bonitate conculcata, iram illius praeferunt in se concitare: ac statuere firmo mentis decreto, et cum divina gratia immobili, velle se obtinere pacem et amicitiam Dei, adhibendo, omni efficaciori modo, universa ea media

<sup>(1)</sup> XLII, 2.

quae Deus nobis tam misericorditer porrexit; atque tanta cum constantia et intentis viribus persoverare in hoc usu mediorum, u denique hanc perfectam animae purificationem et expiationem consequamur.

Concludatur cum intensa et humillima oratione, qua a Deo eflagitemus, ut misericordia ejus magis ac magis erga nos abundet, ut propositum nostrum reconciliationis et pacis cum Deo perfecte adimphere possimus, et ita in magna illa spe, quae non confundit, omnino quiexeere, donee nos gloria coelestis excipiat.

#### ADNOTATIONES.

Instructio de Sacramento poenitentiae.

Traditá Instructione de recte absolvenda confessione sacramentali, ipsa confessio generalis vel totius vitae vel alicujus partis, quam accuratissime híc fiat, antequam reliquae meditationes praebeantur.

Lectio ex lib. I, cap. xxv, de Imitatione.

Tessera: « Dominus fumamentum meum, et refugium meum, « et liberator meus » (1).

# MEDITATIO VII.

De bonitale Dei, seu de mediis christianis catholicis a Deo datis, ul cum Deo reconciliationem el pacem inire possint.

Adorato Deo praesenti et invocato Spiritu saneto, oratio praeparatoria erit qua petimus a Deo claram intelligentiam mediorum, quae nobis divina bonitas suppeditavit ut cum omnipotenti reconciliationem et pacem ineamus.

Praeludium erit aliquantulum pausari considerando altitudinem Dei, quaa sibi complacet inclinari ad res parvas et nullius valoris, seu, ut inquit Psalmista, « qui in altis habitat, et humilia re-« spicit in coelo et in terra.

Primum punctum erit considerare quod Deus me creavit e nihilo educens, quod certissimum signum est eum me voluisse ad felicitatem perducere; namque ait Scriptura: « Nihil odisti

<sup>(1)</sup> Ps. XVII, 3.

"eorum quae fecisti " (1). Non potest enim infinita ejus bonitas co me fine creasse, ut danuer, sed ut ad aeternam perfectionem meam et beatitudinem adalucar. Quod punctum terminari potest cum colloquio faluciae et amoris pleno, quod beatus Job cum Deo faciebat, vel alio simili: « Namquid bonum tibi videur si ca-lumnieris me (1), et opprimas me opus manuum tuarum, et « constillum imporum adjuves [3]? — Manus tuae fecerum, et « constillum imporum adjuves [3]? — Manus tuae fecerum et « constillum imporum adjuves in et in such constillum imporum adjuves estima tuae fuer in et in pul-veram reduces me. Noune sicut lac mulistit me, et sicut ca-seum me congulasti? Pelle et carribus vestitit me: ossibus et nervis compegitit me: vitant et misricordina tribuist mili, et «vitatio tua custodivit spiritum meum. Licet haec celes in corde « tuo (5), temen scio quia universorum memieris » (5).

seandam punetum erit cousiderare quod Deus me in sinu religionis catholicae nasci et educari voluit, ubi omnia media uniti suppediantur ad salutem animame meac; quod eju voluntatis manifestum sigmum est, qua vult ut his mediis utar et sic salutem acternam convequar; quod eitam me facere justit. Postquam vero recoluero magna media et auxilia salutis meae in Ecclesia chatholica mihi praeparata (quorum ii praesertim qui sacerdote aut religiosi sunt majorem copiam habent), colloquio cum Jesu Christo Domino servatori nostro ac Ecclesiae fundatore punctum hoc concludam. Quem ad finem Jesum Christum alloqui potero verbis Padmi XXII, quae sunt: « Dominus (Jesus) regit me (quia » boptismo ejus possessioni addictus sum), et nihil mihi decrit: « in loco pascuae (in Ecclesia) ili me collocavit. Super aquam « refectionis (gratiarum ejus) educavit me: autimam meam convertis Deducit me super sentissi subtiae efqui vangelii), pro-

<sup>(1)</sup> Sap. XI, 25.

<sup>(2) &</sup>quot; Ac si operte dicat, inquit s. Gregorius, Impie opprimere non potes, " quem te fecisse gratuito recordoris ". Morsl. lib. IX, e. 46.

<sup>(3)</sup> Si Deus oppriment injuste opus suum, adjeviaret consilium daentonum, qui perdere hominem continuo conantur co ipso magis quod sit opus Dei.
(4) Licet in tempore tribulationis videaris obilius creaturae tune, tamen nunquam ejus vere oblivisceris, sed recondis in mente majoris ex ipsa tribulation misrorodiza decretum.

<sup>(5)</sup> X, 3, 8-13.

apter nomen suumi. Nam (ideiveo) et si ambulavero in medio umbram emotis, non timelo mada e quonima tu mecum et. Firga tua et baculus tuus (dolores et consolationes), ipsa me consolata sunt. Parasti in conspectu meo mensam (eucharisticam), a adversus eos qui tribulant me. Impinguasti in oleo (benedicionum) caput meum: et calix meus inobrians quata praeclarus est! Et misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vitae meae. Et ut inhabitem in domo Domini (in Ecclesia Dei), in lonzitulimen dierum (nempe in acterum) et

Tertium punctum erit considerare praesens beneficium Dei, qui me addurit in lanne domum, in lunce secessum, in lance cercitia, in lanne mediatoriome. Ecce mune ex me dependet salus, quam Dominus ante me posuit ut eam apprehendam. Possum utique statim hae hora, qua Deus me servat vivum, magnum consilium inire, et deliberata voluntate e coeno peccatorum moorum excisionumia sunt parata: Deus praesens est; qius minister me expecta ounnia sunt parata: Deus praesens est; qius minister me expecta de confessionem peccatorum moorum recipiendam, meque totum absolutione sacramentati deallundum. Tantum habeam voluntates alutis, et misericordiam infinitam apertis oculis non speram eque conculcem: omnipotentia Dei, per merita Jesu Christi, nunc paret meae voluntati: si in perniciem vado, non Deus, sed ipse me perino.

Quod punctum invocatio Spiritus sancti terminat, et colloquium cum Amore divino amoris plenum, et in fine Pater noster.

# ADNOTATIO.

Traditur Instructio de Eucliaristia, et sumi etiam potest hac ipsa die eucliaristicum numen.

Fit quoque Consideratio de dono baptismatis, et renovatio promissorum in baptismate factorum, ut in Rituali Romano. Quue consideratio finictur luac oblatione sui:

Succipe Domine universam meam libertatem. Accipe memoriahn jutellectum, unique voluntatem omnem. Quidquid habee ved possideo mihi largitus es: id tibi totum resituo, ac tuue prorvus voluntati trado gubernandum. Amorem tui solum cum gratia tua mihi donez, et dives sum salis, nec aliud quidquam ultro posco n.

### De bonitate Dei, continuatio.

Deo praesenti profunde adorato, oratio praeparatoria erit qua petimus illuminationem Spiritus sancti ad percipiendam magnitudinem bonitatis Dei erga eos qui mediis salutis ab eo elargitis bona voluntate utuntur.

Praeludium primum erit revocare in mentem omnipotentiam Dei, ex meditatione prima.

Praeludium secundum erit paulisper cogitare quod Deus infinita bonitate praeditus est, quae, nisi peccatum obstet, in creaturam tendit se diffundere.

Prinum punctum crit considerare in genere, quod omnis potentia Dei in suscilium et utilitatem cedit cius qui cum Deo perfectum reconciliationem et pacem ac amicitam inivit: « Ego Drus « omnipotens », ait al servum suum Abraham; « ambula coram « me, et esto perfecus» (1).

Panetum secundum crit considerave quod omnes vires hominum te naturae ab ommipotentia Uè peudent et dirigustur; et proinde qui amicus Dei est nihil timere potest o viribus creatis quibuscumque; namque, ut ait Apostolus, « 3i Deus pro nobis; quis contra nos? n. (a) Ui ejutar Scriptura dicit: « Papandi cum illo orbis a terrarum contra insensatos » (3); ita quoque dicit: « Findoze acter orbis justoram » ((f), et i. Diligentibus Deum onnine condensatora » (f), et v. Angelis suis (Deus) mandavit de « te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt « te, ne forte offendas ad lapidera peden tum» » ((i): quod de Christo primo dictum est, deinde vero de Christimo qui Jesun Christum indul.

Tertium punctum erit considerare quod tota Dei quanta est potentia operabitur mercedem magnam nimis, praebendam ei qui

<sup>(1)</sup> Gen. XVII, 1.

<sup>(2)</sup> Rom. VIII, 31.

<sup>(3)</sup> Sap. V, 21.

<sup>(4)</sup> Sap. XVI, 17. (5) Rom. VIII, 28.

<sup>(6)</sup> Ps. XC, 11, 12.

amicitia omnipotentis gaudet; ac proinde id quod tan magnus Dominus fidelibus servis suis dabit, exsuperare oportet omnem sensum et vincero omnem scientiam mostram: « Oculus non vidit, » nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praepaaravit Deus its qui diligum! Illum » (1).

In fine erumpatur in actus gratiarum actionis et amoris, et emittatur propositum firmissimum nurquam deinceps amittendi tam fortunatam, tamque tutam ac in aeternum beatam amicitiam Dei.

#### ADNOTATIONES.

1. Post octavam et ultimam meditationem, ad instar coronidis exercitiorum, instituenda est Consideratio de dono Spiritus sancti in sacramento confirmationis accepto, omnia ea diligenter legendo et considerando quae in Pontificali Ronamo de hoc Sucramento Ababentur, ac concludendum est cum proposito augendae in nobis gratiae acceptae Spiritus sancti ejusque motionibus foruter semper prompteque ab hinc obtemperandi et cooperandi. Renovetur etium oblatio sui: « Succipe Domine universami libertatem meam, etc. ».

2. Si qui exercitatur, laicus cuin sit, ad clericalem statum vo-carctur, Instructio quoque et Consideratio illi danda esset de prima tossuva et ordinibus, explicando ea quae in Pontificali de his habentur; advertendo quod clericalis status importat specialem dedicationem hominis ad cultum divinum, ad perfectionem majorem ejus dedicationis quae in baptismate hominis fit; et ejusmodi dedicatio inaedificari debet etiam super gratiam sacramenti confrantainis; ae proiude quod coronam clericalem accipera debet tanquam signum etiam externum quo omnibus hominibus continuo demonstrat ae profiteur velle se totum specialiter dicatum esse doivio cultui, numdo et ejus pompis nuntio penitus misso.

Et qui tonsuram seu etiam ordines jam accepit, de gratia et obligationibus adnexis aliquid cogitare poterit.

In fine, gratiarum actio; et per aliquot dies recollectio fiat de gratiis acceptis, ad sancta proposita magis magisque confirmanda.



<sup>(</sup>t) I. LXIV, 4; I. Cor. 11, 9.

# LEZIONI SPIRITUALI

# EDIZIONI PRECEDENTI DELLA SEGUENTE OPERETTA.

Massime di perfezione adattate ad ogni maniera di persone. Roma, pel Salviucci, 1850.

- Le stesse, seconda edizione. Milano 1832.
- Le stesse, terza edizione. Gremona 1834.
- Le stesse, col titolo di Lezioni Spirituali, e coll'aggiunta di tre lezioni,
- quarta edizione. Torino, per Giacinto Marietti, 1837. Le massime di perfezione dalla prima edizione furono tradotte in francese e stampate in Annecy chez A. Burdel, Imprimeur-Libraire du Clergé, 1836.

# MANIERA

# DI FARE CON PROFITTO LA LEZIONE SU QUESTO LIBRETTO

Uno è il Maestro vostro, disse Gesù Cristo (1). Prima dunque di cominciare, il discepolo si metta a piedi del suo divino Maestro col cuore, e in leggendo gli sembri di udire la voce di lui.

Incominci col segno della Croce, e coll'orazione domenicale. Nella lettura badi in queste due cose, 1.º in bene intendere il senso di ciò che legge, 2.º in meditarlo e assaporarlo assai col gusto interiore.

Finisca, proponendo a sè stesso il mantenimento di ciò che ha imparato, rendendo grazie, e recitando la salutazione angelica.

<sup>(1)</sup> Matth. XXIII, 10.

Portio mea, Domine, dixi, custodire legem tuam.

Po. CXVIII, 57.

# LEZIONI SPIRITUALI

Le prime sette di queste Lezioni esporranno le Massime di Perfezione, comuni a tutti i Cristiani: le tre ultime poi tratteranno di alcune Pratiche divote che ajutano mirabilmente a ridurre in opera quelle massime di perfezione.

## LEZIONE I.

#### SULLA VITA PERFETTA IN GENERALE.

1. Tutti i Cristini, cioè i discepoli di Gesà Cristo, in qualnaque stato e condizione si trovino, sono chiamati alla perfezione; conciossiachè tutti sono chiamati al Vangelo, che è legge di perfezione; e a tutti egualmente fu detto dal divino Maestro: « Siate perfett, siecome il Padre vostro celeste è persetto» (c).

2. La perfezione del Vangelo cousiste nella piena esecuzione de' dne precetti della carità di Dio e del prossimo; di
che quel desiderio e quello sforzo che fa l'nomo cristiano di
esser portato con tutti i suoi affetti e con tutte le opere della
sua vita totalmente in Dio, per quanto è possibile in questo,
essendogli stato imposto quanto segue: « Amerai il Signore
« Dio tuo di tutto il cuor tuo, e in tutta l'anima tna, e in
tutta la mente tua », e d'a amerai il prossimo tuo come te

tutta la mente tua », ed « amerai il prossimo tuo come te
 stesso » (2).
 3. Per conseguire questa perfezione di amore, alla quale

3. Per conseguire questa perfezione di amore, alla quale dec continuamente essere intento il discepolo di Gesà Cristo, vi hanno tre mezzi molto utili, i quali sono, la professione di un'effettiva povertà, castità ed ubbidienza. Ma questi non sono

<sup>(1)</sup> Matt. V, 48.

<sup>(2)</sup> Matt. XXII, 37, 39.

precetti per ogni Cristiano, ma puramente consigli che dà il Vangelo, e sono atti a rimuovere dalla mente, dal cuore, e dalla vita del Cristiano ogni impedimento pel quale egli non possa totalmente vacare all'amore del suo Dio e del prossimo.

- 4. La professione de tre consigli evangelici è ciò che forma puella che si dice perfezione religioza, la quale non è già comune a tutti i Cristiani, ma solo propria di que' più generosi e più ardenti fra i discepoli di Gestà, i quali si spogliano effettivamente delle ricchezze, de' piaceri, e della propria volontà, per esser più liberi a dare tutto il loro amore a Dio ed al prossimo.
- 5. Il Religioso, cioè il Cristiano che professa i tre consiglie vangelici della effettiva povertà, castità ed ubbidienza, deo ordinare questi tre mezi unicamente ad accrescere la perfezione dell'amore, a cui sono chiamati tutti egualmente i suoi fratelli, gli altir Cristiani.
- 6. Il Cristiano poi, che non professando i consigli evangelici, aspira tuttavia a quella perfezione del divino amore, a cni è stato dedicato, e che ha votato a Dio nel santo battesimo, dee non solo guardarsi dal disprezzare, come dice l'Angelico (1), ciò che spetta alla pratica degli evangelici consigli; ma dec ben anco riconoscerli per ottimi, e amarli, e desiderar quindi a sè quell'animo generoso, e quella intelligenza spirituale della verità, che spinge l'uomo a praticare mezzi così acconci di sgombrare il cuore da tutte le cure ed impacci che impediscono di dirigere tutta la mente e tutta la vita in Dio nella carità. Colui che vive nella vita comune sarà tentato alcnna volta di far meno conto di que' divini consigli per un secreto suggerimento dell'amor proprio, che ritrae dal riconoscere in sè una generosità inferiore all'altrui. All'incontro egli è solo coll'umiltà (la quale ginstamente il ritiene in un sentimento basso di sè, come quegli che sa d'avere nel regno di Dio uno stato assai meno nobile dello stato religioso) che piaccrà al Dio sno pienamente, e completerà ciò che gli manea di generosità e di spirituale conoscimento.
- 7. La carità perfetta (nella quale consiste la perfezione de' Cristiani tutti) portando tutto l'uomo nel suo Creatore, si può definire una totale consacrazione o sacrificio che l'uomo fa di

<sup>(1)</sup> S. II II, CLXXXVI, 11

- sé a Dio, ad imitazione di quanto fece l'unigenito suo figliuolo il nostro redentore Casu' Cristo; per la quale consacrazione egli propone di non aver altro scopo ultimo in tutte le azione sue, fuori che il culto di Dio, e di non far altra professione, ne cercar altro bene o gusto sulla terra, fuori che in ordine a quello di piacere a Dio e di servirlo.
- 8. Di qui avviene, che il vero Cristiano che desidera di rivolgersi a quella perfezione a cui è chiamato, dee proporsi di seguire, in tutte le operazioni della sua vita, sempre ciò che crede più caro al suo Dio, di sua maggior gloria e volontà.
- 9. Ora per conoscere ciò che nella condotta della vita sia conforme alla divina volontà, egli dee aver sempre innanzi agli occhi, e sempre scco stesso meditare lo spirito del suo divino Maestro, ed i celesti insegnamenti di lui.
- 20. Questi poi riguardano due capi, si quali si può richismarc tutto il Vangelo, vale a dire: .
- 1.º Il fine dell'operare, che l'uomo cristiano dee avere ognor presente per seguirlo colla semplicità della colomba, formandosenc a tal uopo la più chiara e distinta idea, e
- I mezzi onde egli può colla prudenza del serpente conseguirlo,

# Annotazione.

In quanto al fine, il Cristiano dee proporsi e continuamente meditare tre massime fondamentali; e tre massime pure dee proporsi e meditare in quanto ai mezzi: in tutto sei massime, le quali sono le seguenti:

- I. Desiderare unicamente e infinitamente di piacere a Dio, cioè di esser giusto.
- II. Rivolgere tutti i propri pensieri cd azioni all'incremento e alla gloria della Chiesa di Gesù Cristo.
- III. Rimanersi in persetta tranquillità circa tutto ciò che avviene per divina disposizione riguardo alla Chiesa di Gesù Cristo, operando a pro di essa dietro la divina chiamata.
  - IV. Abbandonare se stesso nella divina Provvidenza.
  - V. Riconosecre intimamente il proprio nulla.
- VI. Disporre tutte le occupazioni della propria vita con uno spirito d'intelligenza.
- Ora queste sei massime formeranno l'argomento delle sei segnenti Lezioni.

SULLA PRIMA MASSIMA, CHE È: DESIDERARE UNICAMENTE E INPINITAMENTE DI PIACERE A DIO, CIOÈ DI ESSER GIUSTO.

1. L'uomo che ana fdilo, a tenore di ciò che preserive il Vanelo, e, con tutta l'anima, e con tutta l'anima, e con tutta l'anima, e con tutta la mente », non potendo dare a Dio nessun hene, perchò Dio di ha tutti, desidera almeno di usargli giastità, e col riconoscere le infanite sue perfezioni, e prestargli in tutte le sue operazioni una servitit, un ossequio, una sottomissione e adorazione la più grande che sia possible il che è quanto dire, desidera unicamente e infinitamente la gloria di Dio. E perchè en dell'ossequio e gloria che si dà a Dio consiste la santità dell'uomo; la perfezione del cristianesimo importa una tendenza a conseguire la maggiore santità possibile.

2. Ora il maggior ossequio che l'uomo può dare a Dio, consiste nel sottomettere la propria volontà a quella di lui, nel desiderare unicamente la conformità maggiore che sia possibile del proprio volere col divino; sicchè qualunque cosa più piaccia a Dio, l'uomo sia immaniente disposto a preferirla ad ogni altra, non amando egli altro che di essere a Dio più caro che mai sia possibile, tenendo questo per unico suo bene e questo sempre mai dimandando.

3. E poiché ciò che ci rende cari a Dio à la giustitia, perciò convicen che il Cristiano addimandi incessantemente di diventace ognor più giusso, ognor più buono. In questo gli bisogna di essere insaziabile e incontentabile, dimandando sempre più e più, colla maggior fiducia di essere tanto più caro a Dio, quanto più a lui dimanderi quasto; confortundosi in quelle parole: « Beati quelli che hauno fame e sete della « giustizia, perciocché saranno astollati » (1). Tutto si dee ridurre, in colui che professa la religione cristiana, a questo punto unico, di desiderare d'esser via più giusto di quel che ci di addimandare questa giustizia senza posa ne misura, infinitamente: sioché egli sia fatto una cosa con Gest così congiuntamente, come Gest è una cosa con Pafer. Sia pure in-

<sup>(1)</sup> Matt. V.

saziabile, non tema giammai di chieder troppo: lasci hap pensi l'infinita bontà del divin Padre, co suoi interminabili e più che interminabili tesori, a soddisfarlo di spirituale ricchezza; esso saprà il modo di farlo, e tanto più, quanto più l'uomo insaziabilmente dimandera di esser via più giustificato, e immedesimato colla pura divinità. Glielo garantisce Gesv': « Qualunque cosa dimanderete al Padre in mio nome, egli ve a la darà » (1). Grsv' lo impella e ciò coll esempio: quella giustizia, qualanque clla sia, che egli intendesse dimandare al celeste Padre, dee sapree che Cristo gliela dimandò già prima per lui, con una orazione che non potera audarsi inesaudita; e in questa giustizia, ottenuta per tale orazione, Cristo la fondata la Chiesa degli eletti, par tale orazione, Cristo la fondata la Chiesa degli eletti, par tale orazione, del proportio di la contra di contra di

4. Ecco l'orszione di Cesà, che dee confortare il discepolo a dimandare al Padre di esser fatto sempre più ginsto: « Non prego solamente per essi (cioè per gli Apostoli suoi), ma anche per quelli che sono per credere in me, mediante la loro parola: acciocchè tutti sieno una cosa sola, siccome tu, o Padre, sei in me, ed io in te, acciocché anch essi sieno in noi una cosa sola: siccocché erach il mondo, che tu mi hai mandato. Ed io ho dato loro quella chiareza che tu lai dato a mer acciocché sieno una cosa sola, siccome anche in si simo una cosa sola: li nessi, e tu in me a cioc moi siamo una cosa sola. Di nessi, e tu in me a ciocché sieno consumati nell'unità e conosca il mondo, che tu mi hai mandato, ed hai amato quelli, siccome hai amato me ; (s).

5. Dee adunque il discepolo tanto desiderare di giustizia, fino che si avveri che sia consumato nella carità, « e non viva « più egli, come dicea l'Apostolo, ma viva in lui Cristo » (3).

6. Ora questo desiderio di giustizia senza limite e misura, hisogna che sia in lui reso puro e semplicissimo; e questo può ottenere, ore egli incessantemente lo ripeta tutto concentrato dentro a sé, e diviso col suo pensiero in una perfetta interior soltutidine da tutte cose esteriori; e in questa concentrazione egli dee instancabilmente dimandare la stessa cosa,

<sup>(1)</sup> Jo. XVI, 23.

<sup>(2)</sup> Jo. XVII, 20-23.

<sup>(3)</sup> Galat. II, 20.

secondo quelle parole: « Vegliate, in ogui tempo orando » (1); de esaminare per vedere se questo desiderio sia veramente semplificato e sincerato da ogn'altro, siechè nulla ami in tutte le cose, fuori che questo solo, di esser più buono, più giusto, che d gnanto a dire più caro a Dio, da lui più approvato.

7. Non bisogna già che si smarrisca il Cristiano ne punto ne poco, o che s'arresti, se le cose esterne fanno la loro impressione sopra di lui; ma egli dee ricorrere alla concentrazione del suo cnore, e ivi ripristinare senza posa il desiderio di una pura giustizia, fino che ginnga a non voler più nessuna cosa della terra risolutamente molto nel poco, se non in ordine alla giustizia, cioè per far la cosa più cara possibile al suo Dio.

8. Bisogna che egli comprenda (il che non à facile), come a questo desiderio della pura ginstizia debbano caser subordinati tutti gli altri. Poiché il libero suo desiderio di qualunnede sia cosa dece easer solamente prodotto da questo cio desiderio d'altra cosa dee esserc in quanto quella cosa sia consentanea alla ginstizia, e il renda più giusto, e non già in quanto clfabbia qualche altro pregio in sa diverso da questo solo.

9. E poiché la giustizia perfetta viene immediatamente da Dio, e non da latro; perció egli non dee porarea efletto quaggiù a veruna cosa se nou nel caso ch'egli sappia esser quella il mezzo da Dio scelto per la sua santificazione: e dee guardar bene dal-fimmegiarasi forse cho sia cosi (il che a troppi avviene) per Tafetto nascosto che porta alla cosa: ma egli anzi dee tener per ferno, che le cose tutta nella mano di Dio diventano istrumenti egualmente acconci a'snoi fini; e che il Signore si compiace spesso di mostrare la sua potenza, adoperando per istrumento a' fini sovi quelle cose, che di loro natura semprano le meno adatte; e che l'nomo non dee giudicare su di ciò, prina che Iddio gli manifesti intorno all' nao delle cose unane la sua alta volontà.

10. E desiderando il Cristiano di esser caro a Dio infinitamente, egli desidera in questo a aè stesso tutti i veri beni; perciocché per esser caro a lni è necessario che li desideri. In tale desiderio adunque si racchiudono tutti i possibili huoni desideri; e perciò stesso l'nomo che ha quel gran desiderio,

<sup>(1)</sup> Luc. XXI, 36.

desidera implicitamente la salvezza di tutti i suoi fratelli, ed a quel modo che ella è cara a Dio, e che da Dio è volnta.

#### LEZIONE III.

SULLA SECONDA MASSIMA, CHE È: RIVOLGERE TUTTI I PROPRI PERSIERI ED AZIONI ALL'INCREMENTO E ALLA GLORIA DELLA CHIESA DI GESU CRISTO.

 Il primo desiderio che viene figliato nel cuore del Cristiano da quel supremo della giustizia, si è quello dell'incremento e della glaria della Chiesa di Gesu' Cristo.

Chi desidera la giastizia desidera tutta la possibil gloria di Dio, desidera ogni cosa qualunque che a Dio sia cara. Ora il Cristiano sa per fede, che tutte le compiacenze del Padre celeste sono riposte nell'unigenito suo figliuolo Casu' Cristo; e sa che le compiacenze dell'unigenito figliuolo Casu' Cristo; e so che le compiacenze dell'unigenito figliuolo Casu Cristo sono riposte ne fedeli suoi, che formano il suo regno.

a. Non pnò adunque il Cristiano giammai sbagliare, quando i propose intita la santa Chieza per oggetto de soni affetti, de suoi pensieri, de suoi desideri e delle sue azioni; perciocchè egli sa di certo in questa parte la volonta di Dio; egli sa di certo che la volonta di Dio è questa, che la Chiesa di Gesì Cristo sia il gran mezzo, pel quale veuga pienamente glorificato il suo santo nome.

3. Il Cristiano può dubitare circa qualanque cosa particolare, se Jddio voglia o in questo o in quel modo farla istrumento della sua gloria; na riguardo a tutu la Chiesa di Gesà Cristo, egli non può dubitare, perciocchè è certo che essa è stabilita sì come il grande stromento e il gran mezzo onde egli sia glorificato innanzi a tutte le creature intelligenti.

4. Non potrebbe già assicurarsi in egual modo, quando si trattasse di una sola parte non essemziale al gran corpo della santa Chiesa. Egli dec dare i suoi affetti a tutta intera l'immacolata sposa di Gesà Cristo, ma non così a tutto ciò che potrebbe formarme una parte, e che Iddio non ha manifestato se veramente e stabilmente le appartenga: nessan mezzo in somma particolare, che pur considerato in esè stesso potrebbe, so Dio volesse, essere mezzo alla sua gloria, si dee da lui illimitatamente ed incondizionatamente amare; perciocché chi sa

che quel mezzo Iddio nol rigetti forse da sè, essendo le sue rio occulte al pensare de al vedere dell'unom? Ma quando si tratta di tutta la Chiesa, non v'ha più dubbio; essa da lui fa eletta ad istrumento della sua gloria, senza possibilità alcuna di pentimento per tutto il corso dell'interuninable etternità. Se dunque il Cristiano che sì propone di secondare la sua vocazione e seguire la perfezione, non ha tolto a far altro che a cercare in tutte le cose la gloria di Gesù Cristo; la sua professione consiste per necessaria consegnenza nell'occupare los seforze a servire unicamente alla santa Chiesa: a questa, in quanque modo egli può, dee pensare, e per questa desiderare di logorar le sue forze, e di versare il suo sangue, ad imitazione di Gesù Cristo e de'martiri.

5. La santa Chiesa di Gesà Cristo si divide in quella parte che è nello stato di via quaggiù in terra, e in quella che è nello stato di termine in cielo, ovvero a questo termine è prossima nel purgatorio. Egli sa che tutte e tre queste parti della Chiesa durano fino che dura questa terra, e la Chiesa trionfante, eternamente, perciocchè sono elette tutte e tre a strometto e sede della gloria di Dio in Gesà Cristo, che n'è capo c governatore. Tutte e tre admanue si debbono dal Cristiano, membro di una società così angusta, in Gesà Cristo illimita-tamente amare, desiderando di spargere per esse i sndori ed il sangue.

6. Egli sa per le parole di Gesù, che la Chiesa che si ritrova nello stato di via quaggiù in terra, è fondata sopra una pietra, contro alla quale non possono prevalere le forze dell'inferno: cioè sopra il capo degli apostoli san Pietro, e sopra i Pontefici romani snoi successori, supremi vicari in terra di Gesù Cristo. Conoscendo adunque per divina rivelazione, che questa sede fu scelta per beneplacito del divin fondatore, in modo ch'ella non può giammai venir meno; si può dire ch'ella, per sì fatta elezione, sia diventata la parte essenziale della Chiesa di Gesù Cristo; mentre tutte le altre parti della medesima non possono considerarsi che come accidentali; poiché non è stata data infallibil promessa che esse non debbano, singolarmente prese, per qualche tempo perire. Adunque il Cristiano dovrà nutrire in se stesso nu affetto, un attaccamento, ed un rispetto scuza limite alcuno per la santa sede del Pontefice romano; senza limite alcuno doyrà amare e procacciare la vera e santa gloria, l'onoranza, e la prosperità di questa parte essenziale della immacolata sposa di Gesù Cristo.

7. Per ciò poi che spetta a quella porzione della santa Chiesa, · che è già pervenuta allo stato di termine, dovrà il Cristiano fedele continnamente vaglieggiarla, siccome quella parte che ha già il suo perfetto incremento e la sua perfetta bellezza. Egli dec suscitare in se medesimo, e continuamente accrescere il desiderio che tutti i membri della Chiesa, o certo quanti sono fino dall'eternità predestinati a ciò ed eletti, giungano a quella consumata perfezione; ed in tal modo venga tutto il regno di Gesù Cristo, e si aggreghi tutto intorno a lui, compiendo in cotal guisa la sua gloria cd il suo trionfo per tutti i secoli de secoli. Poiche guesto è il beneplacito della divina volontà, e ciò in cui Iddio stesso seco si compiacque ab eterno; e perciò questo dee essere anche l'unico termine ai desideri del Cristiano, perché è il termine alla volontà di Dio.

8. Ma quel termine non pnò avvenire, senza che prima periscano tutte le cose della terra; senza ch'egli muoja, e che il suo corpo si converta in polvere; senza che tutto l'universo ultimamente si distrugga e si giudichi. Il Cristiano adunque desidererà anche questo; perchè conosce che questo è il mezzo stabilito da Dio per consegnire la pienezza della divina gloria, e il gran trionfo di Gesù. Come adunque egli dee aver sempre presente la celeste gloria, così pure egli dee aver sempre presente in tutte le suc operazioni la caducità di tutte l'altre cose, il loro repentino transito, e la morte, come mezzo all'nltimo celeste riposo.

9. Camminerà adunque in questa vita, come se ogni giorno dovesse abbandonar tutto, come se dovesse morire ad ogni istante, senza far per se lunghi provvedimenti; ma tenendo quelle parole del divino Maestro nel suo cuore: « Sieno pre-« cinti i vostri lombi, e le lucerne ardenti nelle vostre mani; « e voi siate simili a nomini che aspettano il lor signore quando se ne ritorna dalle nozze, acciocche venendo egli e pic-« chiando, incontanente gli aprano. Beati quei scrvi, cui, ve-« nendo il padrone, ritroverà vigilanti! in verità io vi dico, « ch' egli si precingerà, e faralli adagiare, e trapassando mi-« nistrerà a loro. E sia ch'egli se ne venga nella seconda vi-« gilia, o pure nella terza vigilia, e così li trovi, beati sono « quei servi! Sappiate poi questo, che se il padre di famiglia

262

- « sapesse in qual ora sia per venire il ladro, vigilerebbe cor-
- « tamente, e non lascierebbe perforar la sua casa. Anche voi « state apparati, perciocchè in quell'ora che men vi credete,
- " il Figlinolo dell'uomo verrà » (1).

#### LEZIONE IV.

SULLA TERZA MASSIMA, CHE È: RIMANERSI IN PERFETTA TRANQUILLITA" CIRCA TUTTO CIÓ CHE AVVIENE PER DIVINA DISPOSIZIONE A RIGUARDO DELLA CHIESA DI GESU' CRISTO, OPERANDO A PRO DI ESSA DIETRO LA DIVINA CHIAMATA.

- 1. Essendo Gesù Cristo quegli che ha la potestà su tutte le cose tanto in cielo come in terra, e che si è meritato di diventar Signore assoluto di tutti gli uomini; egli solo è altresì quegli che regola con sapienza, potenza, e bontà inenarrabile, gli avvenimenti tutti secondo il sno divino beneplacito, a maggior bene de suoi eletti che formano la sua diletta sposa, la Chiesa.
- 2. Dee adunque il Cristiano godere una perfetta tranquillità, c conservare un gaudio pieno, riposando interamente nel suo Signore, per quanto gli avvenimenti paressero contrari al benc della Chiesa stessa; senza rimanersi tuttavia dal gemere e dal supplicare, che avvenga la sua volontà così in cielo come in terra, cioè che gli uomini pratichino in sulla terra la sua santa legge di carità siccome i santi in cielo.
- 3. Il Cristiano adunque dec bandire dal suo cuore l'inquietudine, e ogni specie di ansictà e di sollecitudine, ed anche quella che talora pare avere a scopo il solo bene della Chiesa di Gesù Cristo; e molto meno egli dec lusingarsi temerariamente di poter metter riparo a que' mali, prima che veda di ciò manifesta la volontà del Signore. Egli dee aver presente, che Gesù Cristo solo è il governatore della sua Chiesa; e che non avvi cosa più a lui dispiacevole, e più indegna del suo discepolo, che la temerità di coloro, che dominati da cecità di mente e da un occulto orgoglio, senza esser da lui a ciò chiamati e mossi, presumono di fare spontaneamente alcun bene,



<sup>(1)</sup> Luc. XII, 35-40.

per minimo ch'egli sia, nella Chiesa: quasiché il divin Redentore avesse alcun bisogno della miserabile loro cooperatione, o di quella di qualunque siasi uomo. Nessuno è necessario al divin Redentore per la glorificazione della sua Chiesa, la quale consiste nella redenzione dalla schiavitù del peccato, in cni sono tutti egualmente gli uomini; e solamente per la sua gratuita misericordia, egli assume quelli fra i redenti, che a lni piace a tale onore elevare, giovandosi di solito di ciò che è più infermo, e più spregevole agli occhi del mondo, per le opere più grandi.

4. Conchiedendo adunque, e risssumendo tutto ció che abiamo detto in sal fine che il Cristiano de percligersi e aver sempre presente in tutte le sue azioni, noi abbiamo vednto che questo fine dee estere: 1.º la giustizia o santità, nel che consiste la gloria divina; 2.º la Chiesa di Gesis Cristo, come il modo da Dio stabilito a conseguir quella gloria; 3.º la chiamata di Gesis Cristo, come di nello che governa la Chiesa a suo beneplacito nella sapienza, acciocche essa apporti a Dio la massima gloria.

## Annotazione.

Purificate in tal maniera le intanzioni, e propostosi unicamente il fine sopra dichiarato a cui rivolgere tutte le azioni della sua vita, il seguace di Gesù Cristo dec altresì conoscore e stabilire i mezzi co quali egli possa ottcuere lo scopo desiderato, e questi li troverà dirigendo la sua coudotta secondo le tre massime delle quali si tratta nelle lezioni seguenti.

# LEZIONE V.

SULLA QUARTA MASSIMA, CHE È: ABBANDONALE TOTALMENTE SÈ STESSO NELLA DIVINA PROVVIDENZA.

- Non vi la forsc un'altra massima, che più di questa conferisca ad ottenere la pace del cuore, c l'equabilità propria della vita del Cristiano.
- 2. Non ve n'ha forse nessun altra, che venendo praticata con quella semplicità e generosità di cuore che ella addimanda, renda il seguace di Gesù Cristo più caro al celeste Padre; pereiocché ella racchinde un'intera confidenza in lui, ed una

confidenza in lai solo; nu intero distateò da tutte le cose della terra dilettevoli, potenti, e illustri in apparenza; racchiude un tenero amore tutto riserbato pel solo Dio; racchiude una fede la più viva, la qual fa tenere per indubitato, che tutte le cose piecole e grandi del mondo pendono ugualmente nella mano del Padre celeste, e nulla fanno se non come egli dispone al conseguimento degli altissimi suoi fini; fede in ma infinita bontà, miscricordia, liberalità, e generosità di esso Padre celeste, che dispone tutto per bene di coloro che confidano in lai, sicché i suoi doni, le sue finezze, le sue sollecitudini, le sue grazie stieno in ragione della confidenza che in lui banno i suoi bene amati figlinoli.

3. Non v'ha nessnn'altra massima che più di questa abbia raceomandata colle parole è coll'esempio il divino Maestro. Eceo il discorso fatto a' suoi discepoli per confortarli nelle persccuzioni, a cui sarebbero soggiaciuti da parte degli uomini: « Dico poi a voi amici miei, non vogliate laseiarvi atterrire « da quelli che uccidono il corpo, ma che dopo di ciò non « hanno altro che fare. Vi mostrerò bene io ciò che voi altri a dobbiate temere; temete quello, chc. dopo avere ucciso, ha a potere altresì di mandare al fuoco. Così dico io a voi, quea sto temete. Non si vendono cinque passeri per due minuti, « ed uno solo di essi non istà in dimenticanza davanti a Dio? « Ma anche i capelli stessi del vostro capo sono tutti quanti a numerati. Non vogliate adunque temere; voi valete più che a molti passeri. - Perciò dico io a voi, non vogliate essere « solleciti della vostra vita, che cosa mangerete, ne del vostro « corpo, che eosa vestirete; la vita vale più dell'esca, e il « corpo vale più del vestimento. Considerate i corvi che non a seminano e che non mietono, e che non hanno dispensa ne « granajo; e Dio gli alimenta. Quanto più voi cho valete più « di essi? E chi mai di voi, per quanto pensi, può aggiugnere e alla sua statura un cubito solo? Se dunque voi non potete « fare ne pure la più minima eosa, perche siete solleciti delle a altre? Mirate i gigli siecome crescono; non lavorano e non « filano; ed io dico a voi, che ne pur Salomone in tutta a la gloria sua era vestito si como uno di questi. Se dunque « l'erba, che oggi è nel campo e dimani si mette nel fuoco, « Iddio la veste in tal modo; quanto più voi di poca fedo? « Ne pure vogliate voi cereare, che mangerete e che berete;

- « e non vogliate alzarvi in altezza; perocché tutte queste cose « vanno cercandole le genti del mondo. Ma il Padre vostro
- « sa, che di queste avete bisogno. Con tutto ciò cercate prima
- a il regno di Dio e la sua ginstizia, e tutte queste cose sa-
- a ranuovi aggiunte. Non vogliate temere, piccolo gregge, pe-« rocché al Padre vostro compiace di darvi un regno. Vendete
- « quelle cose che possedete, e datele in elemosina. Fate de'
- « sacehi che non invecchiano, ed un tesoro che non si scema
- a ne cieli, dove il ladro non lo si appropria, e la tignuola non
- « lo corrode. Conciossiachè dove sarà il vostro tesoro, ivi a sarà ancora il cuor vostro » (1).
- 4. Quanto non è piena questa istruzione del divino Maestro intorno al modo onde il suo fedele discepolo dee abbandonarsi nelle braccia pietose della divina Provvidenza!
- 5. Di qui il discepolo impara primamente, che il fondamento della totale ed illimitata sua confidenza è lo stesso Gesù: poiche dice fino sul principio, che quelli a cui rivolge queste parole sono gli amici suoi. E per amici non s'intendono già i soli perfetti, ma i Cristiani tutti, e fra questi auche gli stessi peccatori: snoi amici chiama quelli che egli lia trattato da amici, quelli a cai ha manifestato il Vangelo: per il che ognuno dee molto confortarsi pensando, che non ha ricusato questo nome di amico nè anco a Ginda quando veniva a lui per tradirlo. Purché adunque altri creda in Gesù, egli ha in questo oggetto di sua credenza un fondamento di fiducia illimitata nel Padre celeste, che non gli dee venir meno ne pure per le stesse colpe.
- 6. Impara in secondo luogo, che quanto è ragionevole abbandonarsi inticramente nelle mani della divina bontà, altrettanto è stolto confidare in sè stesso; perchè l'uomo è debilissimo, e non può alterare nè pure in una minima parte il corso che Iddio ha stabilito a tutte le cose nell'universo: la sua prosperità, la sua esistenza pende tutta nelle mani di Dio, e non può sottrarlo da queste mani qualunque cosa egli faccia, e a qualunque luogo ricorra, ov'anche egli potesse penetrar ne' cieli, o profondarsi negli abissi.
  - 7. Impara per terzo, che avendo tali ragioni di nutrire una

confidenza illimitata nel Padre celeste, egli non dee punto temere di abbandonare anche tutte le umane cose, di vendere il suo e darlo si poveri, di professare insomma la povertà effettiva, quando pur ciò faccia per veacre unicamente alle cose divine, per dedicarsi tutto a Dio, per cercare il regno di lui e la sua giustizia, per isgombrare dal suo cnore tutti gli affetti terreni, in una parola per seguir Cristo, e stringersi alla beata undità della sua croce, morendo su di quella alla terra, e vivendo solo al cielo: mentre dove sta il suo tesoro, ivi si trova pure il suo coroe.

8. Impara in quarto luogo, che sebbene gli sia vietato di essere sollecito delle cose umane, e gli sia consigliato di spogliarsene, non gli è però vietato di dimandare il necessario al suo Padre celeste, purchè lo dimandi dopo aver da lui chiesto il suo regno e le ginstizia di lui, ed in ordine a questo; sicchè il pane quotidiano che dimandiamo si possa chiamare in ogni buon senso soprasostanziale, cioè mezzo auch'egli di spirituale benedizione.

9. « Dimandaté, e vi sarà dato », dice in un altro luogo il divino Maestro; « cereate, c ritroverete; picehiate, e vi sarà « sperto. Poiché eiascuno che domanda, riceve; « chi cerea, « ritrova; « chi picebia, gli sarà aperto. O qual uouno é fa voi, che se il figliuolo suo gli dimanderà del pane, forse « gli porgerà una pietra? o se gli domanderà un pesse, forse « gli porgerà una serpente? Se dunque voi, mentre siete ente tivi, sapete dar delle cosc buone a figliuoli vostri; quanto » più il padre vostro che è nei civil darà delle cose buone « a chi gliele dimanda? » (1).

10. Il che ammaestra il Cristiano a dimandare al Padre eceste con grande semplicità e confidenza le cose tutte, ad aprire a lai tutti i voti del suo euore; purchè ciò egli faceia collorunco desiderico che avvenga sempre ciò che a lui più piare; imperciocchè in tal modo egli trarrà sempre gran frutu dalla sua prephiera; conciossiachè Iddio l'esaudirà si, ma addrizocrà nel tempo stesso la sua ignoranza e grossezza, se dimanderà cose inutili o cose dannose, esaudendolo con darpità intertanti beni veri, e in tal modo dandogli anche più di quello che

<sup>(1)</sup> Matt. VII, 7-11.

non dimanda; conciossiaché egli é nn padre, il quale sa dare le cose buone a suoi figliuoli, e non mai le cose nocevoli.

11. Impara in quinto lnogo, che non gli è già vietato di farc tutte quelle azioni colle quali naturalmente si soddisfanno i bisogni della vita; è la sollecitudine, è l'ansietà che a lui viene proibita, la quale lo rende inquieto pel desiderio di ciò che gli mauca, e in tal modo toglie a lui la pace del cuore. e la tranquillità propria di quelli che in Dio si riposano, Può nel presente vedere la volontà divina, e godere i beni che ha, in semplicità, con rendimento di grazie; ma è contrario all'abbandono nella divina Provvidenza la studiosa cura dell' avvenire, poiché rignardo a questo, il divino volere non è ancora manifesto; ed egli non dee amare altro che il divino volere; il che può fare godendo moderatamente ed innocentemente i beni presenti, perchè sono dati da Dio, ma non inquictandosi de' futuri, poiche il Signore non ha di quelli ancora disposto: e amando la sua volontà, godrà tanto della loro privazione, se questo ella dispone, come del loro acquisto.

12. Per il che ancora Ges\u00e51: « Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua ginssitiae, e tutte ripeste cose vi sa- ranno aggiunte. Non vogliate esser solleciti pel giorno di dimani: poiche il giorno di umanii saria sollecito a s\u00e5 stesso il basta al giorno la sua malizina n(1): cio\u00e9 le macchie che la coscienza prende pensando agl'interessi del giorno presente, non si aumentino anche co 'pensieri dell' indomani.

13. Il segno certo in somma che è dato al Cristiano, a cui egli possa conoscete se manca a quella piena confidenza che gli è prescritia nella provvidente cura del suo Padre celeste, si è quello di esaminare sè stesso, se nel cuore provi qualche inquietudine circa i beni ed i mali del mondo, se sia sempre pienamente tranquillo, pienamente trposato, ed in ogni avvenimento a tutto disposto; o pure se sia soggetto ad angustie, se si prenda delle cure umane: sull'esito delle quali egii senta della pena inquietante, e se come uomo di poca fede speri e tena soverchiamente, che è quanto dire continuamente titubi.

14. In sesto luogo, giacché la perfezione della vita cristiana è il fermo proposito di non volcr altro in tutte le azioni della

<sup>(1)</sup> Matt. VI, 33-34

vita se non quello che è più caro a Dio e di sua maggior volontà; giacchè questa vita perfetta non è altro se non se una professione di rendere a Dio in tutti gli atti il maggior servizio possibile; consegue, che anche le azioni oneste poste dall'uomo per la conservazione della vita, anche il godimento che fa dei doni divini con rendimento di grazie, non dee essere già da lui fatto pel titolo del sno bene presente, o del suo presente piacere; ma unicamente nella persuasione che questo sia, nella circostanza in cui si trova, la cosa a Dio più cara, e quindi la più perfetta.

15. In somma il perfetto Cristiano non opera mutazione alcuna pel titolo finale di una sua soddisfazione presente, sebbene in sè onesta, ma solo pel titolo finale del suo dovere, e per quello di essere a Dio più caro.

16. Da questa massima ne viene la stabilità del perfetto Cristiano. Il Cristiano non ama le mutazioni: in qualunque condizione sì trovi, per quanto umile, per quanto spregerole ella sia e priva di tutto ciò che amano gli uomini, egli vi si rimana contento, lieto, e non ammette pensiero di mutazione, se non gli è noto che ciò sia il voler divino. È proprio della gente del mondo il non esser mai contenta dello stato over si trova: gli uomini del mondo si fanno nna continna guerra per occupare i posti migliori; la perfezione del Cristiano richiede all' opposto, che di qualnaque posto egli sia contento, chi egli non si dia altra cara se non quella di esercitare i doveri che sono annessi allo stato; tutto al mondo per lui è il medesimo, purche sia caro al suo Dio, che ritrova in ogni condizione.

17. Onesta costanza e immatabilità del Cristiano nella con-

dizione or egli si trova, forma degli uomini che conoscono a fondo il loro atato, che lo amano, e che ne sanno eseguire tutte le incumbenze; ed ella è unto couveniente alla transitorietà delle cose unane! per la quale ragione la raccomandava grandemente s. Pado ia Corintji con quelle parole: « Ciassouno in ciò che è chiamato, o fratelli, si rimanga costante appo Dio. Circa le vergini io non ho precetto del Signore; ma do il consiglio, come quegli che ho conseguito misericordia dal Signore di essere fedele. Stimo adunne, ciò essere honono per l'usono star così com'egli si trova. Sei legato alla moglie? non voler cercar la soluzione sa sisciolto dalla moglie? non voler cercar la soluzione sa sisciolto dalla moglie? non voler cercar la soluzione sa sisciolto dalla moglie? non voler cercar

la moglie. Pure se hai ricevuto moglie, non hai peccato:
 e se chi era vergine si maritò, non ha peccato: avranno

« tuttavia la consegueute tribulazion della carne. Io poi vi « compatisco. Laonde gnesto dico, o fratelli: Il tempo è breve:

a egli rimane, che quelli che hauno moglie, sieno come quelli che piangono, come quelli che piangono, come quelli che

« che non ne hanno: e quelli che piangono, come quelli che « non piangono: e quelli che godono, come quelli che non

godono: e quelli che comperano, come quelli che non pos-

seggono: e quelli che usano di questo mondo, come quelli
 clie non ne usano: imperocche trapassa la figura di questo

mondo. In somma quello ch'io voglio si è, che voi siate
 senza solleciudine » (1).

18. In zettimo ed ultimo lnogo, il Cristiano il quale tiene queste regole di sua condotta, sarà disposto con eguale facilità e contento a matare, quando a lui si manifesti la divina volontà, o quella de suoi superiori che tengono le veci di Dio, el il son animo sarà sempre costituito e conservato in quell'aureo stato d'indifferenza che raccomandava tanto s. Ignazio, e che mise per fondamento de suoi Esercizi, cioè di tutta la vita spirituale.

19. Questa indifferenza viene dal proposito non solo di servire a Dio, ciò che è il fine a cui sono tutti creati; ma ben ancora di servirio in quel modo, nel quale egli vuol essere da ciascnn di noi servito, che costituisce il primo mezzo pel quale si può ottenere quel gran fine.

ao. Il Cristiano in fatti, desiderando di servire a Dio non già secondo il modo selto da s\u00e3 stesso, ma secondo il modo da lui prescrittogli e da lui voluto, perverr\u00e3 ad essere indifferente (per quanto spetta alla sua libera volost\u00e3 e non gi\u00e3 alla sua naturule inclinaziono: a quelle quattro conditioni così ben distinte dal santo sopraccitato, che sono le seguenti: "a alla sani\u00e3, overeo alla malattis; \u00e3 alle ricchezze e comodi, ovvero alle miserie della vita; 3." all' nonce, o al disprezzo del mondo; \u00e4". ad una vita lunga, o ad una vita breve, e che si convenga abbreviare sotto le futche e i dolori.

21. E l'esame che farà di sè stesso con frequenza il discepolo di Cristo per conoscere se si trovi veramente indifferente

<sup>(1)</sup> I. Cor. VII, 24-32.

alla povertà e alla ricchezza, all'onore e al disprezzo, alla sanità e alla malattia, alla lunga o breve vita, gli scoprirà il cammino da lui fatto nella strada della evangelica perfezione.

22. Questa indifferenza, alla quale dee tendere incessantemente il fedele cristiano, si può ridurca altresì ai tre capi segenenti: 1.º a qualunque ulficio gli venga affidato, 2.º a qualunque hogo gli sia dato d'abitazione, 3.º a qualunque stato di sna corporale saltue egli si trori d'averale

#### LEZIONE VI.

SULLA QUINTA MASSIMA, CHE È: BICONOSCERE INTIMAMENTE

1. Il discepolo di Gesà Cristo dee vivere perpetuamente in una interior solitudine, nella quale, scomparse quasi direi tutte le altre cose, non si ritrovi che Iddio c l'anima sua:

2. Iddio dee averlo sempre presente, per adorarne la grandezza; e dee aver sempre presente se stesso, per sempre più penetrarne la informità e la nichilità.

3. Il Cristiano dee avere scritte nella sna mente le ragioni del suo nulla: prima quelle che provano il nulla di tutte le cose; poi quelle che umiliano specialmente l'uomo; in terzo luogo quelle che umiliano la sna persona.

4. Siccome egli è un atomo in paragone dell'universo, cost è un mulla in paragone di Dio, da cui solo viene tutto quello ch'egli ha di bene. La colpa in cui è stato concepito, l'inclinazione al male che ports in sè, red i peccati ne' quali si è egli stesso macchisto, il debbono percuadere di due grat verità: 1.º ch'egli non è capace di fare nessuna cosa di bene as è medesimo; 2.º che egli è capace non solo di tutto il male, ma è così labile, che può mancare ad ogni istante, se la divina misericordia non lo soccorra: di che egli de sempre, secondo il detto dell'Apostolo, « operare con timore » e tremore la propria salute» (1).

5. La prima di queste due gran verità il dee persuadere a non intraprendere cosa alcuna, non solo per quello che ri-

<sup>(1)</sup> Philipp. II, 12.

guarda il mutamento della propria condizione in questa viúa, di cui abbiamo inanazi parlato, ma ne pare per qualunque altro scopo, se non vi sia spiato dal conoscere che ciò sia la divina volontà. Non è possibile che di proprio moto intraprenda cosa alcana quell'uomo, che sinceramente si crede di coni bene incanace.

6. Nel che debbono trovarsi nel Cristiano due disposizioni, che sembrano opposse, ma che pure stamo insime armonio-samente: un grandissimo zelo della gloria di Dio, e del ben del suo prossimo, con un sentimento che gli dice di essere incapace di ogni bene, incapace di porre alcun rimedio ai mali del mondo.

7. Egli perciò dee imitare l'umiltà di Mosè, il quale stentò tanto a credere d'esser egli l'eletto a liberare il popolo di Dio, e a Dio medesimo con un'affettuosa semplicità e confidenza rispose di dispensarlo da quel carico, perchè egli era balbuziente, e lo pregò invece di mandare Colui che dovea esser mandato, cioè il promesso Messia: e ciò sebbene Mosè fosse tanto pieno di zelo per la salute del popol suo. Dee il Cristiano meditare e imitare del continno la profondissima umiltà di Maria Vergine: la quale noi veggiamo descritta nelle divine Scritture sempre in nna quiete, in una pace, in un riposo continno: di sna elezione non la troviamo che in una vita umile, ritirata e silenziosa, della quale non viene cavata se non dalla voce stessa di Dio, o dai sensi di carità verso la sua cognata Elisabetta, Misurando a giudizio umano, chi potrebbe credere, che della più perfetta di tutte le umane creature avessimo tanto poco nelle divine Scritture raccontato? Nessun'opera da lei intrapresa: una vita che il mondo cieco dirobbe di continua inazione, c che Iddio dichiarò essere la più sublime, la più virtuosa, la più magnanima di tutte le vite : per la qualc, la umile e sconosciuta donzella fu dall'Onnipotente innalzata alla più grande di tutte le dignità, a nn seggio di gloria più clevato di quel che fosse dato a qualunque altro non solo degli nomini, ma degli Angeli!

8. La seconda verità dee produrre nel Cristiano un timore ragionevole de pericoli, de quali le divino Scritturo ci dicono che è ripicno il mondo, giungendo l'evangelista Ciovannii ad assicurarci, che tutto ciò che è nel mondo è vericolo.

 Perciò il Cristiano che vnol esser perfetto, professerà il ritiro, il silenzio, e la continua occupazione.

ro. Il ritiro lo professerà in modo, che prescriverà a sè stesso di non uscire di casa senza necessità, cioè senza che i doveri del proprio stato, ovvero la carità del prossimo assunta ragionevolmente a ciò lo conduca.

11. Professerà il silenzio, cercando di non dire parole oziose, cioè di quelle che non hanno nessna fine buono per la propria o l'altrui edificazione, ovvero che non hanno necessità

pe' doveri e pe' bisogni della propria vita.

12. Finalmente professerà l'occupazione più continua, sicchè non avvenega giammai a lui di perdere nel pur un bricciolo di tempo; pensando spesso che il tempo è preziocissimo; che irreparabili sono que' momenti che gli sfuggono. senza averne cavato profitto per l'anima; che anche di questi momenti dovrà render minato conto a Dio, come di un talento che era stato a lui affidato da trafficare; e che finalmente ciò è richiesto in modo speciale dalla professione della vita perfetta, colla quale l'uomo si propose di attendere immediatamente più che può ed unicamente al culto divino, e perciò d'attenderci con tutte le sue forze, e con tutto il suo tempo.

#### LEZIONE VII.

SULLA SESTA MASSIMA, CIOÈ: DISPORRE TUTTE LE OCCUPAZIONI DELLA PROPRIA VITA CON UNO SPIRITO D'INTELLIGENZA.

1. Il Cristiano non dee giammai camminare nelle tenebre, ma sempre nella luce.

2. Dee a tal fine chiedere mediante continui preglii dallo Spirito santo il dono dell' intelletto, col quale egli possa penetrare e capire le sublimi verità della fede; il dono della sapienza, col quale egli possa rettamente giudicare delle cose divine; il dono della szeizara, col quale possa rettamente giudicare delle cose umane; e finalmente il dono del conziglio, col quale possa diriegre sè stesso, applicando le verità conosciute alle opere particolari della sua vita.

3. La gravità, la consideratezza, e la maturità in tutte le cose, dee distinguere il Cristiano: egli dee fuggire la fretta e

la precipitazione, proprie dell'uomo del mondo, come contrarie ai sopraddetti dbni, e come effetti di nn volere umano pieno di quella ansietà che toglic la pace dal divino Maestro tauto commendata.

- Lo spirito della intelligenza lo ritrarrà mai sempre a pensare assai prima all'emendazione di se, che a quella del prossimo.
- 5. A. Rignardo alla emendazione e perfezione di sè stesso, facilmente gli si renderà-manifesta la volontà di Dio; e primieramente la riconoscerà dalle circostanze nelle quali si trova essere collocato.

Secondo questo certissimo principio egli intenderà, che

- L. La prima cosa che la volontă di Dio gli prescrive, si è quella di esercitare con foelletă, con estutzua e con alcrită tutti i doveri del proprio stato: di corrispondere a tutte le relazioni nelle quali egli si trova legato cogli altri uomini: di usare ad cesi tutte le amorevolezze e i riguardi che risultano naturalmente da queste relazioni: di esercitare in somma con essi tal cerità, che debbano restare di lui soddisfatti: e che la sua conversazione colle persone, colle quali egli dec trattare (giacchè per l'amor del ridiro egli eviterà di trattare con quelle, colle quali non ne ha obbligo alcuno), sia piena di dolcezza, di santa amabilità e di solida edificazione.
- 6. Lo stesso principio di corrispondere allo stato da Dio ricevuto, e di occupar hene tutto il suo tempo, renderà il Cristiano amante della fatica, e particolarmente di quell'arte od occupazione che professa, e di ne quella sarà assiduo: se gii riuscirà di fare in essa de progressi, riguarderà ciò come un merito presso Dio, essendo questa la volontà di Dio, ch'egli corrisponda bene a quello stato dove l'ha posto.
- 7. Se il Cristiano sarà dedicato agli studi, attenderà a questi, nod per amor loro, ma per amor di Dio, a cui serves se arch in mano un'arte meccanica, attenderà ad essa per lo stesso fine: il Cristiano in tal modo non riguarderà gimunai un afficio come più nobile dell'altro, o come dell'altro più abbietto, mentre con tutti serve upalmente allo stesso Dio. Ciacuno lavora la sua parte, come gaznone nella grande bottega dello stesso padrone: e ciascuno ne riceve la uncrede sulla fine della giornata, non già secondo la qualità del mestiere da lui escretiato, ma bensì s'econdo la fedeltà, l'assiduità, la premura e l'amore al padrone nell'escritarlo.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. 111.

8. II. Dopo i doveri del proprio stato (fra i quali s'intendono comprese le pratiche della religione), il tempo che gli sopravanzerà, l'occuperà il discepolo di Gesà Cristo 1: nelle pie letture, si per istruiris bene nella dottrina della religione, come per mediare le grandezze divine, la boptà infinita, la onnipotenza, la aspienza; 2.º nella preghiera di sopraerogazione, la quale praticherà egli quanto mai più gli sia possibile, anche fra gli eserciri dell'arte da lui professata e questa orazione dorrà rendere a sò famigliare e carissima; dorrà eserciri gli anzi la cosa più cara e l'ore in essa apese dovranno essere riguardate come ore di delizie e di grazia, venendo l'omon, vilissimo comè è, introdotto per l'orazione all'udienza del sno divino Monarca, ed ammesso a confabulare immediatamente con lui.

9. III. În terzo loogo, al Cristiano ê conceduto di occupare una parte del suo tempo nelle corporali necessità: fra le quali primeggiano il mangiare, che vorrà esser sobrio e non ricercato, ed il dormire, che vorrà esser pure secondo le regole di una giusta moderazione.

to. Il Cristiano si permetterà anche un riposo moderato alla sana atanchezza; conciossiachò Gesù Cristo gli ha dato l'esempio di fare tutto ciò che è richiesto alla propria sussistenza, e di riposare altreà, come quando si mise a dormire nella navicella, e quando sedette vicino al pozzo di Samaria.

11. IV. In quarto luogo, le circostanze del suo stato, e le clazioni che lo avvincolano co' suoi simili, potrobbero esser tali, che non gli fosse impedito di passare all'esecuzione de consigli erangelici, cioù alla professione effettiva della povertà, castità ed obbedienza; ed in questo caso il Cristiano ardente di rassomigliarsi al suo divino esemplare quanto più gli sia possibile, e di non trascarare nessuna cosa di quelle che il suo divino Maestro ha raccomandato come appartenenti ad una vita di perfezione, abbracciera animosamente ed avidamente questi consigli, o tutti, se le sue circostanze glielo permettono, od almeno alcuno, se solamente alcuno per le sue circostanze glielo perfezione, se sobamente alcuno per le sue circostanze gli è permesso abbracciarne.

12. B. — Sebbene il Cristiano non cerchi da sè stesso di operar nulla di grande, perchè si trova sinceramente incapace di tutto; sebbene egli sti attaccato e contento all'esecuzione de' soli doveri del suo stato; sebbene egli si elegga una vita rica.

tirata e quanto mai sia possibile solitaria, silenziosa ed occulta: tuttavia egli non è già insensitivo ai beni ed ai mali de suoi fratelli: egli prega per loro: egli arde del loro bene: egli è sempre pronto a spendere e sacrificare anche tutto sè stesso per la loro spiritnale salute, quando sia fondato a credere che ciò che fa per essi non sia fatto di propria volontà e temerariamente, ma bensì che Iddio sia quegli che da lui ciò vuole.

13. Lo spirito d'intelligenza dee dirigerlo anche in ciò, per conoscere la volontà di Dio intorno a' servigi ch'egli dee prestare a' suoi fratelli.

14. Questo spirito d'intelligenza gli dice, che anche per rispetto alla carità da escreitarsi da lui verso i suoi fratelli, la volontà di Dio suole primieramente ed ordinariamente manifestarsi mediante le esterne circostanze.

15. Queste circostanze, dalle quali egli può fondatamente conoscere quali atti particolari di casità egli sia chiamato ad esercitare verso il suo prossimo, sono le seguenti: t.º il venirgli sotto agli occhi i bisogni del prossimo; dicendogli s. Giovanni chiaramente: « Chi avrà della sostanza di questo mondo. « e vedrà il suo fratello patire necessità, e chiuderà a lui le « sue viscere: come la carità di Dio si rimane in lui? » (r); 2.º l'essere richiesto di qualche servigio caritatevole dal prossimo suo; poiche il divin Maestro, che in un luogo dice, « Siate « perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste » (2), in altra parte dice, che il nostro Padre celeste ci dà tutto quello che noi in nome suo gli domandiamo. Anche il Cristiano adnnque dia tutto quello che può dare, quando il prossimo glielo addimanda, se vuole esser perfetto come è perfetto il Padre celeste.

16. Acciocche possa egli eseguir bene l'opera della carità che gli è richiesta, dee prestarla animosamente ed ilaremente, se pur vuole corrispondere alla vocazione di una vita perfetta nella carità; e ciò anche farà con suo grave incomodo, con suo grave dispendio, con tutto insomma quel fervido amore, che non cerca o non pensa le cose proprie, ma pensa sempre alle cose altrui; con quella carità che ha eser-

<sup>(</sup>t) I. Joan. III, 17.

<sup>(2)</sup> Matth. V, 48.

270 citato verso gli uomini il divino Maestro, la perfezione della quale egli ha mostrato che non ha limiti di umane delicatezze, arrivando sino al sangue, ed al sangue su di un patibolo.

17. In tal modo succede, che l'amile e fervorsos Cristiano, il quale da parte sua nos a eleggeris e non una vita nascosta, ritirata da pericell e dagli uomini, una vita tutta occupati nu una perpetua contemplazione, divisa fra la prolissa orzatora, lo studio o l'esercizio di qualehe professione od arte mecanica, le necessità della vita, e aleuni istanti di riposo; venga bel bello dalle forze dell'a ceria tiratto fuori dal suo nascondiglio, amato da lui non per incraia, ma per sincera umiluie, e condotto ad una vita attiva; immerso anche, so Dio lo vuole, in un infinito pelago di cure, brighe, facecende e negoi grandi e piccoli, illustri ed abbietti, per bene del prossimo suo, secondo che la volontà di Dio ha disposto che a lui questi o quelli i primi si rappresentino.

18. Con un tale spirito d'intelligenza il Cristiano pieno di carità diventa, nelle circostanze, maggiore di sè stesso, abbraccia cose grandissime; faticosissime, pericolosissime, tutto insomma, purchè liddio gli faccia sentire internamente di averne la capacità, purchè i suoi superiori non glielo vietino, ed egli sia a queste cose fare richiesto espressamente o tacitamente dal suo prossimo, nel quale vede sempre il suo divino Signore.

19. Il Cristiano amatore della perfezione, assume queste opere di earità senza avere una volontaria predilezione più tosto per l'nna, che per l'altra.

20. Egli conserva perciò le tre regole seguenti: 1.º abbraccia le prime opere di carità, di cui venga richiesto dal suo prossimo; nò per aspettarne di future ineerte, giammai le riensa, qualunque sieno piecelo e grandi, diletteroli o moleste, atte ad essere operate da qualunque uomo, ovvero proprie di lui solto. 2.º se gli vengono dimandate più opere di carità contemporancamente, le quali egli non possa tutte ad un tempo abbracciare, procede a farne la scelta secondo l'ordine della carità, avverendo però sempre di non assumere che di quelle che sono alle sue forre proporzionate: 3.º finalmente di nessuan opera di carità si stanca o prende fastidio; tutte, se può le couduce a fine; e se queste contengono nna occupazione continua, egli peresvera, ale passa ad assumerno delle altre oltre a ciò che ha già intrapreso, permanendo nelle opere assunte come in propria vocazione.

21. La volontà di Dio, oltre manifestarsi per le esterne circostanze, che è il mezzo il più ordinario, si può manifestare ancora per delle straordinarie interne ispirazioni; quando però le esterne circostanze non dicano assolutamente il contrario.

22. Paò adunque il Cristiano contraddire alla coscienza del proprio nulla, assumere delle opere diverse da quelle che sono suggerite dallo stato nel qual si trova, per interno impulso dello Spirito santo, mediante il quale si manifesti a loi con chiarezza il volere divino.

23. Ma simili ispirazioui meritano di essere ben provate e discussi i segreti del proprio cuore, perchè non sieno mescolate in esse le voci dell'amor proprio, e non sia forse ingannato l'nom dal deuonio, che talora si trasforma in angelo di luee: finalmente giova assai che sjeno confermate da superiori spiritnali.

24. La regola poi infallibile e generale per provare la divina volontà, manifestata tanto pei segni delle circostante esterne come per quelli delle interne ispirazioni, dee esser la pace e il tranquillo gusto che il Cristiano prova delle coso nel profondo di sua coscienta. Dee concentrasi in esè stesso, ed ascoltare attentamente se egli sente qualche inquietudine. Se ci bada attentamente, troverà in ciò il segno della sua condizione. L'amor proprio, ed un fine umano qualunque sia, mette nell' nomo sempre qualche poco di turbamento. Conosciuto questo poco di turbamento nella sua coscienza, se vuole, egli potrà tosto discoprime la cagione, e conoscere in sè ciò che non procede dal puro spirito di Dio, spirito di calma perfetta, ma dallo spirito suo, da una fina superbia, da una sensitività non al tutto unilitata, insomma da un inganno dell'inimico.

25. E se i Cristiani, secondo gl'insegnamenti del loro divino Maestro, praticassero tnue queste cose, formerebbero insieme una società pacifica e beata, non solo nella futura, ma ben anco nella presente vita. DI UN MEDITARE ORDINATO ALLA PURIPICAZIONE DELL'ANIMA (1).

1. L'uomo che si accinge alla santa meditazione, è bisogno che porti seco una buona volontà, cioè che voglia sinceramente trarre dalla meditazione il suo spirituale profitto.

2. Il Signore ha detto « Quegli che ha, a quello si darài e e chiunque non ha, si torrà da lui anche ciò ch'egli si crede « avere » (2). Luonde chi vuol approfittare, porti alla meditazione un cuore buono ed ottimo, a ricevere la semente che il divino agricoltore vi sparge, e conservarla a frutto. L'uomo che viene con questo cuor dolce c arrendevole alle sante ispirazioni, è colui di cui fu detto « che ha », e perciò a lui sarà dato.

3. La meditazione, secondo il metodo di cui parliamo, si divide in 1.º preparazione, 2.º esercizio di memoria, 3.º esercizio di intelletto, 4.º esercizio di volonta.

ı.

# Preparazione.

4. E la divina Scrittura che raccomanda a chi vuol fare orazione di preparare il suo spirito, acciocché egli sia acconcio alla medesima: « Avanti l'orazione, si legge nell'Ecclesiastico,

<sup>(1)</sup> Becedetto XIV, colla sua Costituzione Quemadmodum del 16 dicembre 1746 a quelli che s'occupano nell'insegnare o imparare il modo di fare orazione mentale, ogni qualvolta ciò faono, e pentiti si comunicano, accorda sette anni d'induigenza e sette quarantene.

A quelli che vi si esercitano assiduamente, e pentiti de' lor peccati s'accostano alla santa comunione, in giorno da eleggersi uoa volta il mese ad arbitrio loro, concede indulgenza plenaria, la qual dichiara potersi applicare alle anime del purgatorio.

A quelli finalmente, che si tratteogeno almeco un quarto d'ora tutti i giorni di un mese a fare orazion meotale, e pentiti de' loro peccati e confessati s'accottano alla saota comunione, una repuita la mese, in giorno da eleggersi a loro arbitrio, iodolgenza plenaria applicabile pure alle anime purgotti Bollar. di Benedatto MYr, tom. II, pag. 74.

<sup>(2)</sup> Luc. VIII, 18.

« prepara l'anima tua, e nou voler essere come un nomo che « tenta Iddio » (1).

5. Ciò viene a significare, che essendo l'orazione quasi una conversazione che lo spirito fa con Dio, egli è troppo indecente, che l'uomo vi s'accosti sbadatamente, senza aver prima raccolti i suoi pensieri, e chiamata l'attenzione alla somma riverenza onde si dee trattare con Dio, e di tanto affare, quant'è l'eterna salnte: onde chi si fa ad orare con animo sviato e scomposto, tenta Iddio, provocandolo a punirlo anziché ad esandirlo; il che però non avviene se le distrazioni sono involontarie. Ed ancora, avendo l'orazione a scopo d'impetrare che la divina santità si comunichi al nostro spirito, se noi facciamo orazione mal preparati, pretendiamo temerariamente, che il Creator nostro operi in noi senza metter noi quella cooperazione che pur possiamo; il che è aspettare un miracolo non necessario, o, secondo la frase scritturale, un tentare Iddio. San Bernardo stima tanto necessario che chi prega si prepari innanzi, che dalla preparazione ripete l'esito dell'orazione, dicendo: « Come tu ti sarai preparato a Dio, così Dio appa-« rirà a te nella tua orazione » (2).

6. La preparazione che può premettersi alla meditazione, è rimota e prossima.

Amnotazione. Chi vuol darsi all'asercizio della santa meditazione, giova che scelga un libro a sua guida, e si stabilisca un'ora fissa in cui farla, la qual porremo che sia la prima ora del mattino, appena sorto di letto, parendoci quella la migliore di tunti

7- La preparazione rimota può consistere nelle seguenti operazioni 1: la sera precedente leggere nel libro destinato la materia della meditazione, e notarne seco medesimo i punti; 2.º dopo coricatosi, fermarsi un momento a riandare i punti stabiliti, stringendone il frutto in nua breve sentenza, o in una orazione giaculatoria, la quale sia una cotal tessera da ripetersi nella veglia della notte, e per lo di veniente; 3.º riscnotersi all'indomani all'ora prefissa, e dar pronto l'animo alla meditazione.



<sup>(1)</sup> XVIII, 23.

<sup>(2)</sup> Serm. LXIX in Cant.

8. La detta tessera serve a richiamarsi alla memoria con frequenza il meglio della meditazione, traendone un facile e continuo pascolo di spirito: e però quant' cssa è più altamente spirituale, tanto è migliore, ed anco quant'è più acconcia di fare in quell'ora impressione grande sulla persona che l'adopera, quasi parola dettale da Dio, di cui viva.

Annotazione. Se alcuno non può dare alla meditazione l'ora del mattino, ma dovesse darle qualche ora di sera, farà il mattino la preparazione rimota.

q. La preparazione prossima consiste nell'orazione preparatoria, e ue preludj.

10. L'orazione preparatoria si fa in questo modo. Sonata l'ora, un passo distante dal luogo destinato alla meditazione, l'uomo soprastia un poeo a mettere lo spirito in pienissima calma e tranquillità. Quindi coll'intimo del cuore faccia soaveniente: 1.º un atto di fede della presenza di Dio, rainmentandosi anco la grandezza del negozio ehe toglie a trattare; 2.º uu atto di dolore de falli commessi, e specialmente di quelli che impediscono il frutto dell'orazione; 3.º un proponimento di evitare ogni volontario difetto nella meditazione, vôlto specialmente a quelli che è solito di commettere in essa; 4.º un atto d'indifferenza circa il successo della meditazione, abbandonandosi a Dio, contento che il Signore gliela faceia riuseire secondo il divino suo beneplacito, a maggior sua gloria, e maggior salute della sua anima.

11. Questi atti se sono fatti col puro spirito, senza parole, è meglio. Ognuno però dee ajutarsi come può, anche colle parole, quando di farli col solo spirito non si trova acconcio; e li faccia semplicemente, a quel modo che lo stesso spirito gli suggerisce in sull'atto. A sovvenire tuttavia alla lassezza di certi uomini, o di certi tempi, giova avere pronta alla mente qualche formola prestabilita, come a modo d'esempio la seguente:

- « O mio Dio, e mio Creatore, ecco a voi dinanzi un servo a infedele, che va pur cercando le vie di salute. Deh! non
- « risguardate i peccati di cui egli è tutto coperto, e di cui
- « vi chiede perdono, ma avendo di lui pietà, in questa me-« ditazione, fate soprabbondare la grazia, dove è abbondata
- « l'iniquità.
  - « Stabilisco di usare ogni diligenza ad evitare i difetti che
- « soglio commettere nella meditazione.

- « Del resto a voi m'abbandono, o mio Dio: da voi riceverò
- « l'aridità, o la consolazione ngualmente: se mi vorrete nelle « tenebre, siate voi benedetto; se nella luce, siate benedetto;
- « se desolato, teutato, distratto, siate pur benedetto; non mi
- « rimnoverò per questo dal sauto esercizio innanzi al tempo;
- « solo mi abbiate pietà ora e sempre, per Gesti Cristo mio
  - « Signore. Così sia ».
- A recitar questa orazione con piccola pausa fra l'uno e l'altro sentimento, o a fare gli atti contenuti nella medesima, non s'impieghi che poco tempo: bensì facciasi tutto con somma calma di spirito: due minuti sembrano soprabbastare a tal uopo.
- 12. Fatta l'orazione, si genussetta in segno di adorazione a quel Dio, che in quel punto dee esserci intimamente presente; e poi, messi al luogo e all'atteggiamento destinato, s'incomiuci-
- i.3. L'atteggiamento migliore, comunemente parlando, è in ginocchio, come iusegna il Padre Surin. Pure, se questa posizione (a cui convien tentare di assuelarsi) riesce troppo scomoda o dannosa alla salute, cerchisi quella che dà maggior quiete e riposo allo spirito, secondo il documento di s. Filippo Neri, il qual dieeva, che a far beue l'orazione giova che auche il corpo sia tennto in comoda positura (1). Tntavia il sofferire qualche po di peua, ove non tolga la presenza dello spirito, rende l'orazione più meritoria, e lo spirito pare ajutato per essas a stacearsi sopra i senso.
- 14. Compostosi l'uomo nel luogo e nella positura migliore, cominci da preludi, e sono:

Preludio I. Richiamarsi brevemente la meditazione precedente, quando le meditazioni sieno legate insieme, o abbiauo un ordine.

Preludio II. Fare la costruzione del laogo, se la materia è storica, od ha relazione colla storia. E si fa per immaginazione, rappresentandoci il laogo dor è avvenuto quel fatto, colle sue circostanze; per esempio Gerusalemme, il Calvario, il Sinedrio, i Giudici, il popolo, ec. Sc poi la materia è semplicemente speculativa, si consideri questa vita comp un csiglio, e l'uono, cioè sé stesso, peregrinante lungi da Dio sua patria, e sno fine.

<sup>(1)</sup> Bocci, Vit. di san Filippo.
Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

Preludio III. Giaculatoria, onde si dimanda l'effetto ed il frutto particolare che si intende ottenere colla meditazione, o sia esso nn difetto che vogliamo conoscere in noi e distruggere, o una virtù che bramiamo di acquistare.

Annotazione I. Se le meditazioni non hanno telazione fra loro, ne tendano allo stesso effetto, il primo preludio può ommettersi.

Annotazione II. Questi preludj sono stati insegnati da s. Ignazio di Lojola, e valgono a frenare, quanto è possibile, la fantasia dall'impazienza e mobilità, dalla quale avviene che chi medita sia più che da nissun'altra facoltà disturbato, come pure a far che l'animo più riposatamente penetri in tutte le singole parti della materia.

15. La formazione di questi preludi dee esser breve e chiara, e generalmente non potranno eccedere due minuti o tre: si faccia però tnito tranquillamente, e senza ansietà.

16. Chi per difetto d'immaginativa non sa costruirsi il lnogo, non faccia troppa violenza a sé stesso; ciò gli potrebbe nuocere, rendendogli la mente anzi stupida, che alacre e desta. Ma ommetta più tosto a dirittura quel preludio.

11.

# Esercizio della memoria.

17. Entrasi nella meditazione senza sforzo coll'escreizio della memoria, che è un percorrere coll'occhio della mente le singole parti della materia semplice, quasi ancora come spettatore.

18. Giova l'esercizio della memoria a non immergere troppo presto lo spirito nel più profondo della meditazione. Anzi conviene tener lo spirito soave per un poco, acciocchè non si sanchi troppo a principio, nè possa poi durare al lungo corso.

19. L'esercizio della memoria non dee occupar troppo tempo, ma esser fatto esattamente e chiaramente il più possibile, acciocchè l'intelletto trovi preparata a sè la via. Che se facendosi l'esercizio della memoria surgono degli affetti, non si sopprimano, ma si tengano, per così dire, inharigitati.

Se lo spirito procede da sè ordinatamente, e senza perdersi tantosto e inaridirsi, s'abbandoni a quel soave suo corso, senza pur pensare a metodo. Se poi l'andamento sentesi riuscire stentato e turbato, bisogna sottometterlo al metedo che sponiamo rigorosamente; il quale sarà utile a tutti l'apprendere, e sapersi al bisogno praticare.

## IIL.

## Esercizio dell'intelletto.

20. Preparata la via coll'esercizio della memoria, tocca all'intelletto il mettersi per essa, il che può fare in questo modo.

Annotazione. Lo scopo del metodo che sponiamo, è quello di purificare l'anima nostra da' vizi, e santificarla, e questo scopo si comincia ad ottenere coll'esercizio dell'intelletto, e si finisce coll'esercizio della volontà.

a.1.1. Noi dobbismo cercare, contemplande e argomentando, quali sieno le eterne verità che stanno dentro alla materia proposta da meditare. 2.º Librarne, quasi direbbesi, il pero infinito di esse. 3.º Torcere la riflessione sullo stato dell'anima nostra, perserutandone i visi e le imperfezioni, che contraddi-cono a quelle verità, col giudizio il più imparaite. 4.º Indegarne le radici e le cagioni. 5.º Trovare i mezzi efficaci di sradicare col divino siputo queste radici e cagioni de' manesmit. 6.º Stablire il proponimento di abborrire que' difetti e le radici di que' difetti, e di metter mano ai mezzi che abbismo giudicati dionei a sternati interamente.

22. Il progresso che fa chi medita coll'intelletto, può rassomigliarsi a quello che fa il villano. Questi parte dalla proposizione generale: « Se non lavoro il mio campo, io non ho da mangiare ». Applica questa verità generale, e conchiude: « Dunque debbo sudare, e lavorare il mio campo ». Disendea ciò che dee fare in particolare: « Nel tal tempo debbo dunque solcare, nel tal altro seminare, ccc. » Ecco i mezzi, a cui conseguono i proponimenti.

33. Un'avvertenza poi dalla quale molto dipende il fratto della meditazione, si è di non proporsi l'emendazione de' difetti in generale; ma, quanto è possibile, si cerchi di conoseere e prender di mira i propri difetti in particolare, e i rimedi più efficaci a vincerne la malizia.

24. À chi riuscisse difficile il fare la seconda delle operazioni indicate dell'intelletto, colla quale pesiamo le verità morall, troverà la via spianata se si propone di considerare successivamente, 1.º a mecestità, 2.º l'utilità, 3.º l'equità, 4.º la dignità, 5.º la dolcezza, 6.º la facilità della verità che medita, e finalmente, 7.º i danni del non conformarsi alla medesima e i beui del conformarvisi.

25. E se, dopochà abbiamo ponderata la verità eterna, e conosciuto ciò che v'ha nella vita nostra di opposto alla medesima, ci riuscisse difficile a ben fermare il proposito, noi
saremo confortati in questa debolezza nostra dalle riflessioni
sognenti: .' quale sarebbe il consiglio che noi sulla cosa in
deliberazione daremmo ad na amico che ce ne dimandasse;
2.º quale cosa sari quella che vorremmo avere eletta quando
ti troveremo al giudizio di Dio, o in salle porte di eternità;
3.º che esigono da noi gl'infiniti benefici che Dio ci ha fatti;
non volendo essere sconoscenti: che esiga grandezza del premio futuro, l'aumento del merito nostro, l'esempio di Cristo, ce.

6. L'Atti, asciali, la "carlidi. La "Malita La Malita se fonedo

26. I difetti principali ne' quali si può incappare facendo l'esercizio dell'intelletto, sono:

1.º La mancanza di soavità nel processo del medesimo, e però l'ansietà e l'inquietezza. L'ansietà e l'inquietezza nasce o dal temere che manchi il tempo a percorrere la materia proposta, o dal temere di passare troppo in fretta d'un punto all'altro, o finalmente da troppo sforzo e contenzione di spirito-S'avverta dunque 1.º di non occuparsi dell'avvenire della meditazione, lasciandosi andare con libertà senza prender timore ne che manchi il tempo, ne che manchi al tempo la materia: 2.º di non fare sforzi soverchi, ma procedere dolcemente, o contemplare se non viene facilmente il discorso. E s'avverta di non occupar tutta l'ora, o buona parte, nell'esercizio dell'intelletto; ma di lasciar non poco di essa alla volontà, che è l'esercizio principale e più di frutto. Quindi badisi ancora di non perdere il tempo in riflessioni inutili, astratte o curiose; ma di procedere coll'intelletto in modo spiritnale, edificante, sostanzioso per l'anima, che apparecchi e serva all'operar della volontà. . che è l'operar pratico, e tondente all'emendazione reale e purificazione da' difetti.

2.º La mancanza di un ordine semplice, il che genera confusione nel discorso intellettuale. Quest'ordine 'sottiene più facilmente quando non vogliamo meditare ad un tempo più verità, ma ce ne prendismo una, e procuriamo di cavar frutto da quella;

il qual frutto non è maggiore in ragione delle molte verità, ma dell'intensità onde collo spirito nostro entriamo in esse. Una considerazione intensa sopra nn solo punto, vale assai meglio che delle leggiere escursioni su molti.

27. Quelli che penetrano bastevolmente dentro alle verità proposte in poco tempo, passino pure all'esercizio della volontà, dal quale deesi aspettare il maggior frutto, come dicevamo, della meditazione.

28. Lo scopo della meditazione nostra è l'efficace proponimento: e l'operazione dell'intelletto mira unicamente a mostrarcelo tale, quale dee esserc.

ao. A tal fine: 1.º si volga l'attenzione nostra a' vizj più formali, cio da quelli che contengono un difetto essenziale, e dopo aradicati questi, si possi a colpire i difetti esterni e materiali. Per la region medelatima, prima si debbno sradicare i propri vinj, che proporsi a fare unicamente opere di sopra-erogazione. 2.º Sattenda a' vizj più vieni e a' difetti quotidiani, anaiché a' contingenti e lontani: perocché il pensare a' tempi futuri prima che allo stato e condizion presente, é spesso un inganno e na maliziosa fineza dell'amor proprio, il qual si sottrae dal contemplare i difetti di cui noi siam pure in presente macchiati.

In una parola, si porti il ferro al taglio de' vizi nostri i più wrgenti ed essenziali, e i più wicini.

30. Da queste due avvertenze fondamentali, secondo le quali dee farsi il proponimento, acciocche non batta l'aria in vano, si conosce l'error di quelli, i quali

1.º Fanno grandi progetti di convertire anime, e di predicare il Vangelo fra i barbari, o di riformare il mondo ec, senza curarsi di sradicare i difetti dell'anima propria. Distratti da quelle grandi idee, che di solito sono figiuole di secreta superbia, ricusano costoro di abbassarsi a conoscere ed espargare da sè i difetti più tenaci, l'immortificazione, l'impasienza, l'amarezza, l'imconsideratezza, lu vantid, ec. Essi errano nell'ordine, perché dimenticano il raccessario, inseguendo il sopraerostorio: dimenticano lo sradicamento de vizi, che precede al piantar le virtà: e in luogo di pensare a se, pensano all'emendatione degli altri.

2.º O esaminando i propri difetti, si fermano a più materiali ed esterni, in luogo di entrar a colpire principalmente gli spirituali e gli interni, che hanno l'essenza di vizio, e che guastano propriamente lo spirito. Di questo secondo numero è tutto ciò che offende la verità, la carità, la giustizia verso gli altri uomini, l'amiltà e giustizia verso pio. E perciò procede in un ordine falso e inverso chi, prima di scrutare gl'interni difetti del proprio spirito circa queste materie essenzialmente morali, si ferna con solicitudine a serutare i difetti contro i precetti positivi della Chiesa, i digiuni, il numero delle orazioni vocali, la pronunziazione materialimente esstata delle medesime, la conservatione delle ore prescritte di sel a sel stesso, ec.; le quali cose si debono bensì regolare, ma senza trassandare le precodenti, come di gran lunga più importanti. Erra poi contro la seconda svertenza chi, come abbiamo detto, trascarra di colpire i diretti quotidiani, vagando a combattere i difetti solo possibili e lontani.

# ĮV.

# Esercizio della volontà.

31. L'esercizio della volontà consiste in fare realmente, e confermare mediante gli affetti e la petizione della divina grazia, il proponimento che coll'intelletto fu progettato.

32. Sant Ignazio dice, che l'esercizio della volontà richiade rirerenza maggiore dell'esercizio dell'intelletto, perchà in quello vengono eccitati in noi gli affetti, coi quali noi trattiamo più intimamente con Dio. Ciusta quest'avviso di sant Ignazio, chi non paò durat tutta l'ora della meditazione in ginocchio, potrebbe mettersi in questa positura quando entra nell'esercizio della volontà, facendo il resto o in piedi, o seduto.

33. La volontă può procedere facendo 1.º un atto di procedisisma umită, mirando i vigi in sê consociuti, vergognandosi, inabissandosi in faccia a Dio ed a suoi eletti nella propria miseria; e insieme a.º un atto di dolore. 3.º Dopo il docre, venga inmediatamente l'emissione del proponimento, quale noi avenmo precedentemento ideato coll'intelletto tutto a' uostri particolari bisogni.

34. Se il proponimento riguarda non un'opera di sopraerogazione, o qualche pia abitudine utile al progresso dello spirito nostro, c non assolntamente necessaria, una un nostro vizio formale, picciolo o grande ch'egli sia; allora dobbiamo adoperare tutte le industrie possibili, acciocché riusciamo a renderlo efficace, poiché esso è essenziale alla nostra purificazione.

35. E acciocchè noi diamo maggior forza a questo proponimento, possiamo concepirlo t.º alla presenza di tutta la curia celeste, innanzi al soglio della divina Maestà, immaginando di vedere il cielo, gli angeli, e i santi, e quell'altare d'oro nominato nell'Apocalisse, che sta innanzi al trono di Dio (1). e di porre in su d'esso quasi in iscritto il nostro proponimento. 2.º Possiam pure considerare, che del proponimento che stiam facendo, gli angeli e i santi son testimoni; i quali deporranno a nostro favore o contro di noi nel di del giudizio, secondochè il proponimento sarà sincero o mendace; pregando insieme i celesti abitatori, specialmente quelli che la Chiesa onora e prega in quel giorno, che essi vogliano intercedere per noi la sincerità del proposito nostro, e la fedeltà ad esso. 3.º Offriamo a Dio in pegno di quanto gli promettiamo la sanità, l'onore, la vita, i sensi del corpo ecc., supplicandolo che voglia torci anzi tutte queste cose, piuttosto che lasciarci cadere nella violazione del santo nostro proposito; e se cadiamo, che ci castighi privandoci di queste cose, anzichè coll'eterno supplizio, aggiungendo al castigo temporale la grazia della piena nostra emendazione. 4.º Riflettiamo, che noi dobbianto mantenere il detto proponimento specialmente a cagione del sangue per noi sparso dal Salvatore; sigchè potremo anco immaginare di presentare a Dio la scrittura del nostro proponimento suggellata da quel sangue preziosissimo, perchè quindi sia riposto nella piaga del divino costato quasi in arca ove si conservi fino che indi sia tratto il dl che sarem giudicati. 5.º E finalmente gioverà che proponiamo a noi stessi certa pena o mortificazione, da farsi ogni qualvolta infrangiamo quel proponimento. Non è tuttavia necessario far sempre tutte queste considerazioni, ma più o meno usarle, secondo l'importanza della materia, e la difficoltà in vincer noi stessi.

36. Che se il proponimento non risguarda cosa essenzialmente viziosa, ma solo qualche mancanza ne' metodi e in al-

<sup>(1)</sup> Cap. VIII, 3.

tre cose positive e sopraerogatorie, libere da veri precenti; allora il proponimento semplicemente si confermi con grandi atti di umilità per la nostra incostanza, con preghiere a Dio perchè ci renda diligenti in tutte le cose proposte, secondo ch'egli conosce esser utile al fine nostro; rassegnandoci d'altra parte tranquillamente, se così a Dio piacesse per conservarei nell'umiltà, anco a sopportare la mntazione o l'intralasciamento di que metodi, di quelle pratiche ecc., che noi proponiamo solo perchè crediamo esser mezzi atti a ottenerci la spirituale perfezione.

37. Fatto il proponimento, succeda un atto di diffidenza di sè, e di timore della propria incostanza, confessando a sè e a Dio illimitatamente la propria debolezza, impotenza, leggerezza in violare quelle promesse, se non ci soccorra la divina pietà.

38. Dalla diffidenza di noi, e dal timore e scoraggiamento, solleviamoci poscia ad un atto di piena confidenza in Dio, nella onnipotenza della sua grazia, domandandoglicla co più caldi sospiri.

39. Possismo dimandare la grazia, unico e saldo fondamento di nostre speranze, 1.º dal Padre eterno per Cristo, 2.º dal Figlio divino per sé stesso, 3.º dallo Spirito santo pel suo amorc, 4.º dal Salvatore per il suo sangue, piaghe e morte, 5º dalla beatissima Vergine, e da Santi patroni celebrati dalla Chiesa in quel giorno. Gioverà sjutare il nostro affetto col-limmagiane di presentarci a Dio, a Cristo e aº Beati, in persona di nn pezzente che mostra a del ricchi signori la sua miseria, ia sua nudità, le sue piagher e ciò non a fine di eccitare i celesti spiriti a compassione, ma, come dicevamo, noi stessi a supplicare intensamente da loro il soccorso di cni ab-bisogniamo.

40. In fine alla preghiera, fatta con gran confidenza per impetrare la divina grazia, che solo rende validi i proponimenti nostri, si crompa in nu atto di ardentissimo amor di Dio.

41. L'atto di amore può farsi: 1.º preferendo il Nume supremo a quella diletuzione che proponiamo di abbandonare, o a quella difficoltà qualunque ella sia, che proponiamo di vincere: 2.º giubilando dell'infinita gloria di Dio interna ed esterna, e ardendo di desiderio di accrescere questa seconda colla piena santificazione propria, e mantenimento del proposito conceptio: 3.º amareggiandoci di aver tante volte specgiata quella immensa bellezza, e si tardi efficacemente conosciuta: invitando tutti i beati ad amare la divinità, offerendo i loro amori e quelli del Serafini insieme coll'amor nostro, perché tutto quosto amore valga a rendere efficace l'emesso proponimento.

42. L'atto di amore dee produrre l'intima e quieta unione dell'anima collo sposo celeste, che è tanto più stretta, quanto più raccogliamo ad essa tutte le nostre potenze.

43. Si applica al celeste Sposo la memoria, votandola d'ogn'altra idea fuori di lui, e occupando tutta l'attenzione nostra in lui solo, come se ninn'altra cosa esistesse, come dice santa Teresa, se non l'anima nostra e Dio. Si applica l'intelletto, votandolo di ogni umana opinione, e al solo Sposo e alla voce sua attendendo. Si applica la volontà, votandola di ogni attuale affetto umano, perché s'empisca nell'amore di quell'unico suo diletto, stimando lui solo per assoluto, e l'altre cose tutte in modo puramente relativo a lui. Saut'Ignazio insegna anche farsi l'applicazione al celeste Sposo de cinque sensi immaginari, ajutan'o colla nostra immaginazione la debolezza dello spirito nostro, cioè rimovendo i nostri sensi da ogni sensazione terrena, e immaginando di veder cogli occhi la bellezza dello Sposo, di assaporare col palato il cibo spirituale delle sue parole, di udire la dolcezza della sua voce cogli orecchi, di sperimentare la soavità de' suoi profumi coll'odorato, e col tatto la felicità de suoi casti amplessi. E così tutte le potenze nostre occupate nel diletto, eletto fra mille (1), fanno che l'uomo dica : « Vivo io? già non io : ma vive in me Cristo » (2).

44. Nell'intima e quieta nnione collo Sposo celeste, l'anima può udire, o rispondere, secondo che trova più quiete e spirutale sentimento; può anco entrare in fauigliare colloquio col nuclesimo, e siogare i suoi affetti, e trattare qui di tutti i negozi suoi, ne quali ella ha bisogno di lume e di sinto sia per sé, sia per altri.

45. Giova molto, ehe in questa unione l'anima si tenga assai quieta e senza dir nulla buon tempo, e senza far nulla in particolare; ma solo stia attenta cogli orecchi del cuore a ciò che il diletto le dice, e con riverenza ascolti le divine voci. Dica

<sup>(1)</sup> Cant. V, 10.

<sup>(2)</sup> Gal. II, 20.

poi talora in questa pace, con Samuele: « Paria, o Signore, per« ché il tuo servo ti ascolta » (1); E qualche altra volta: « Mo« strami ciò che ti dispiace in me. quale affezione, qual vizio,
« toglimi la benda, dammi la grazia di sacrificarti tutto ».

46. Sia nella elezion dello stato, sia nell'eseguire i doveri dello stato eletto, la cristiana persezione consiste nell'uniformarsi in pensieri, parole, opere, intieramente alla divina volontà. Ma le inclinazioni nostre naturali ripugnano alla perfetta uniformazione. Perciò il Cristiano che aspira all'esecuzion perfetta de snoi doveri, ha bisogno di fortezza d'animo per superare quelle ripngnanze che la natura oppone al pieno eseguimento de voleri divini. Ad ottenere tale e tanta fortezza, egli dee preparare il sno spirito contro tutte le ripugnanze; e la migliore occasione di prepararlo si è quest'intima unione collo Sposo celeste. A tal fine, in tale unione faccia le operazioni seguenti: 1.º Disporsi a ricevere dalla mano di Dio tutte le avversità future che possano intravvenire. E qui vada prevedendo ciò che può accadere di molesto a sensi e all'amor proprio, dolori, malattie, umiliazioni, disprezzi, persecuzioni, calunnie, molestie, uffici e ministeri gravi, e contro il proprio genio, mntazione di metodi di vita, di fortune, di casa, di paese ec., e faccia un atto di rassegnazione interna e d'indifferenza a tutte queste cose che Iddio potesse destinargli (2). 2.º Consumare collo spirito il sacrificio a Dio di tutto ciò che abbiamo di più caro al mondo. Stacchisi da tutto ciò ch'è terreno l'affetto del enore; e specialmente da quella cosa creata, da quell'opinione, da quella comodità, da quell'ufficio, da quel luogo, da quella persona, da quel grado ec., a cui conosciamo di essere affezionati. Ci ajuteremo a ciò immaginando di prender la persona di Abramo, che afferra il coltello ed immola coraggiosamente il suo diletto, l'unigenito suo figliuolo Isacco. 3.º Dopo esserci così preparati a sostenere le avversità future e sacrificare a Dio le più care affezioni di questa vita, conchiudere con un atto d'intero abbandono nella



<sup>(1)</sup> Reg. III, 10.

<sup>(</sup>a) Rerum inspersalarum repentinae calomitates, serive s. Basilio, hominum cogitationibus perturbationes afferre sotent. Perturbatam autem mentem levis adversitas debellat. Fortis ergo viri est explorares tanquam e specula quadam mentis, et obviare cogitatione provida rebus futuris, ne adversitas, si imperatos inveniat, nos opprinat. Const. mou. C. III.

pietà e misericordia di lui, offerendoci a perder tutto, la sanità, la scienza, l'uso de sensi, la vita; a tollerar tutto, i disprezzi, la povertà, i disonori, le persecuzioni, le malattie; a Jar tutto, le cose più faticose e più nocevoli alla sanità, alla fama, al piacere della nostra privata divozione, anche se ci sembrassero infruttuose, quando ciò sia per aunor suo, quando ciò renda noi uniformi alla sua divina volontà: mettendo questa nostra rassegnazione pienissima nelle sue mani pietose, acciocche geli realizzi colla sua grazia in noi ciò che a lui proponiamo, ed accetti il nostro sacrificio secondo la sua sapienza el a sua misericordia, in virtù della quale « non siamo giammai indotti « nella tentazione ».

47. I colloqui possono variarsi, facendoli or con Dio Padre, or colle persone della santissima Trinità, or con Gesà Cristo, or con Maria Vergine Madre, or coll'Angelo Custodo, or cogli altri celesti comprensori, secondo la convenienza delle materie e l'attuale disposizione di chi medita; e in fine dicasi l'orazione dominiciale.

# v.

# Esame da farsi dopo l'orazione mentale.

48. Dopo la meditazione, secondo l'insegnamento di sant'Ignazio, si faccia un diligente esame de difetti commessi nella medesima meditazione.

49. Si esaminis 1.º se ci siamo applicati alla meditazione con fervore con riverezza: 2. se abbiamo cocupata tutta intera Iora stabilita: 3.º se per soverchia e minusiosa prenura di conservare il metodo abbiamo raffredadai gli spontanei taovimenti del cuore: 4.º se ci siamo allontanati dal metodo non per secondare gl'impulsi spontanei del cnore e le ispirazioni dello Spirito santo, il che è lodevole, ma per negligenza, accidia, e mala volontà di bene apprenderlo, il che è difettoso: 5.º se abbiamo rivolu la meditazione contra a conoscere sinceramente e sterpare i particolari, più frequenti, e più argenti nest difetti e viz; 6.º finalmente, se ci siamo emendati dei dietti nei quali eravamo soliti di cadere facendo la meditazione, o se siamo incespicati in essi gealmente che per lo innanzi.

50. Quando si fa la meditazione per l'elezione del proprio

stato, o nel tempo degli esercizi spirituali, giova che questo esame duri circa un quarto d'ora: ma nella meditazione giornaliera può durar meno, se chi medita ha già fatto del profitto nell'arte del meditare, ed ha supereti i difetti principali.

51. Conosciuti i difetti commessi, si notino, coll'animo d'e-

# LEZIONE IX.

# DELL'ESAME DI COSCIENZA.

- Chiamasi esame generale di coscienza quello che ha per iscopo il farci conoscere tutti i peccati e difetti da noi commessi, e l'altre condizioni morali dell'animo nostro.
- 2. L'esame generale può stendersi a tutta la vita, e si fa in occasione di confessarei generalmente. Può limitarsi ad una parte della vita, e si fa in occasione di confessione annuale, o semestrale, ogni volta che ci confessiamo, o finalmente ogni sera, quando ci esaminiamo come abbiamo passato il di.
- 3. L'esame particolare all'opposto è quello che prende di mira un solo vizio o difetto particolare affin di vincerlo, o una particolar virtù affin d'acquistarla.
- 4. L'etame particolare si dec considerare come un esecizio totalmente pratico ed esecutivo, che tende a ridurre in atto i buoni proponimenti dell'esame generale. Sicché l'esame particolare è quasi uno stromento, o industria inserviente all'esame generale, acciocché questo abbia efficacia, e sia messo ad effetto ciò ch'egli propone.

Noi diremo prima alcune cose utili egnalmente all'esame generale e particolare, e poi parleremo di ciascuno di questi dne modi di esaminarsi.

# I.

# Avvertenze sull'esame in comune.

5. Il profitto spirituale che trae l'anima dall'esame di coscienza, come pure dalla meditazione e da ogni altra industria spirituale, dipende dalla rettitudine della volontà colla quale l'uomo vi si accinge. La pace che recò in terra Gesù Cristo non è annunziata che « agli nomini di buona volontà » (1).

La bnons volontà poi consiste in desiderare con sincerità diffetto la giustizia. Il desiderio di questa, che Iddio vede nell'anime, è il principio di ogni-profitto spirinale, e di ogni lor celere avanzamento: e questo stesso desiderio è da Dio, è il dee dimandare a lui incessantemente, chi nol si sente ancora. Chè l'nomo, il quale facesse l'esame di cooscienza con estatezta, ma solo per abituline, o per imizzione, o, anche peggio, per acquietare con tali pratiche divore i rimorsi, e nol dingesse a distruggere in se medesimo ogni ingiutzita, niente gli varerbbe. Dee dunque questo essere il fine parissimo del-Fesame, la branata giustizia.

6. Or che cosa fa l'nomo cull'esame? Coll'esame l'uomo cerca di acquistare nua chiara e riflessa cognizione di sè stesso, e specialmente de' suoi peccati, e de' mezzi di evitarli.

7. A ottenere utilmente cogatizione dei nostri peccati, ci conviene 1,º conoscere il numero e la qualità de 'peccati da noi commessi: 2.º pessarne davanti a Dio la malizia, affine di sentime l'indegnità tutta, la qual si misrra solo (in qualche modo) al lume della cognizione di Dio, e de' benefici suoi verso nois 3.º considerare il grado d'affetto che noi portiamo al peccato, e la cecità che ce ne viene.

8. La cecità viene all'nomo dall'affetto al peccato, ed è la cosca che più a noi s'ingge; siccome quella che toglie appunto il vedere, e fa si che noi non discerniamo i nostri vir; e difetti; fa che portiamo de' secreti ginitifi ingiusti sopra noi stessi; che giustifichiamo quello che dovremmo condannare; che cangiamo anche talora in virtù ed in meriti quegli atti che sono veri vi; e demertid. Ciascuno des temere di questa spiritual cecità, perocchè è troppo difficile trovarsene interamente essent, e appena è credibile che ciò ottengano uomini consumati coll'eltima perfezione. Perciò il timore di questa cecità, o almeno appanamento di vista spirituale, dee essere nu motivo 1.º di operar sempre con timore e tremore la nostra salute; 2.º di non cree erma d'avere coll'essme di coscienza conosciuto abbastanza noi stessi; 3.º di nasre vie maggior dhigenza a renderci impartali in riconoscere e giudicare de' nostri viri, come se si

<sup>(1)</sup> Luc. II, 14.

trattasse di quelli d'altra persona; 4.º di effondere incessanti preghi a Dio, acciocché egli ci purifichi anche da' peccati ocoulti; 5.º di riporre nel solo Dio, e non in noi stessi e ne' mezzi nostri, confidenza e speranza di salute.

9. A conoscere i mezzi di evitare i peccati, è necessario rilevare è he discentere, 1.º quali fra i nostri peccati sieno cagioni degli altri, e quali sieno effetti; x.º qual motivi o principi interni sieno quelli che ci fanno inclinare e poi cadere in peccato; 3.º quali sieno gli abiti viziosi; 4.º quali ile occasioni esterne che c'indeboliscono o anco ci fanno cadere; e 5.º finalmente quali sieno i mezzi opportuni, e i modi di combattere contro i nemici nostri così conosciuti; i quali mezzi conviene che tendano appunto 1.º a distraggere principalmente que peccati che sono cagione degli altri; x.º ad opporsi a principi interni, onde procedono le nostre cadute; 3.º a contrariare gli abiti viziosi; 4.º ad evitare le occasioni esterne che sono a noi d'incisumpo.

10. È nopo riflettere assai, che quando trattasi di principi interni o di aficionin nostre, l'appanamento del vedere spirituale, che ne consegue, ci rende dificile il persuaderci della necessità di adoperare certi mezzi, che arcibero utilissini, ma di cui noi appunto per questo. abbiam timore e grave ripugnanza, e gli allontaniamo financo dal veder nostro intellettvo. Contro questo insidiosissimo pericolo, che tulora reca indabito la salute eterna dell'anime, e spesso poi tronca si fattamente la vis alla perfezione, che l'unono se n'afistica indarno, ninn migliore spediente vi può essere di quello di aprirsi cincrissimi e candidissimi fino allo scrupolo con quelli che dirigono l'anime nostre: i quali, così noi facendo, veggono quello che non veggiamo noi, e ci soccorrono.

II.

# Dell'esame generale.

11. La formola dell'esame generale quotidiano insegnata da sant'Ignazio ha cinque punti. Il 1.º punto è rendere grazie a Dio de beneficj ricevuti. Il 1.º, chiedere istantemente grazia di conoscere e vincere tutti i peccati. Il 3.º, rendersi conto, ora per ora, di tutta la giornata, dal momento in cui ci levammo di letto; e prima circa i pensieri, poi circa le parole, finalmente circa le operazioni. Il 4", dimandar perdono dei commessi peccati. Il 5", proporre l'emendazione; e questo proponimento si può fare a quel modo che abbiamo detto, sponendo il metodo del meditare.

12. Cosa buona si stima cominciare da' rendimenti di grazie, e dal ricordo de' benefici ricevuti, affine di trarne confusione, considerando poi come gli abbiamo ricambiati colle infedeltà.

13. Quando l'esame generale stendesi a un tempo più lungo che non sia un solo giorno, si nsa la stessa progressione di atti, non esaunianadosi ora per ora, il che non sarebbe possibile, ma tempo per tempo successivamente.

14. Giova assai nsare nell'esaminarsi le seguenti avvertenze.

1.º eritare quel rigorismo, o quella falsa umilità, che vuolt trovare peccato anco dove non vi ha peccato alcuno: 2.º non pretendere di conoscere sempre il. certo circa i nostri peccati, o
la loro gravità, ma contentarsi di rimanere tranquilli nell'incertezza, segno della nostra ignoranza, e giusto motivo di umilità
e confidenza in Dio: 3.º usar diligenza, che il dolore sia sincero e profondo; e sarà più xincero, più che sarà illuminato
da lume intellettivo; sarà più profondo, più che vi metteremo
di affetto, impiegandovi anco buona parte del tempo destinato
all'esame, come nella cosa di tutte principale.

15. L'esame generale dee dirigere il particolare; cioè a dire, conviene nell'esame generale discuoprire qual sia la passione nostra dominante, e trovatala, conviene che la stabiliamo a materia dell'esame particolare. Vinto poi un vizio, se me propone all'esame particolare un altro, e dopo i vizi le virti, cominciando, da quella di cui abbiamo più difetto e bisogno.

# Ш.

# Dell'esame particolare.

16. L'esamo particolare si può fare due volte il dì, prima di pranzo e prima di riposo.

17. Alla sera, presso noi, si congiunge e continua coll'esame generale in questo modo: Percorsi i tre primi punti dell'esame generale, ed esaminati generalmente i peccati di tutta la giornata, cominciasi a far esame particolare dal mezzodi in poi, cioè dall'altimo esame particolare per noi fatto. Il quarto e il quinto punto sono comuni, usandosi l'avvertenza, che il dolore e il proposito, dopo tiratosi su tutti i difetti in generale, si tiri anche in particolare son quel, che prendesi più di mira.

18. A fare bene l'esame particolare, sant Ignazio insegna. 1.º che fin dal mattino, svegliati dal sonno, proponiamo una diligente custodia di noi stessi circa quel difetto particolare di cui studiamo emendarci; 2.º che sul mezzodi, quando facciamo la prima discussione della coscienza, proponiamo nuovamente di andar diligenti in guardarci da quel difetto pel rimanente del giorno; 3.º che avveneudoci di cadere, ogni volta, posta la mano al petto, facciam tosto nn atto di dolore; il che possiam fare anche senza osservazione de' presenti; 4.º che la mattina e la sera, dopo esaminatici, notiamo il nnmero delle cadute; e venuta la notte, paragoniamo insieme un numero coll'altro della mattina e della sera, di un giorno e d'nn altro giorno, di nna settimana e di un'altra settimana, osservando come proceda la nostra emendazione di quel difetto. E se veggiamo di far profitto, rendismone grazie a Dio; se veggiamo che no, non per questo abbiam da perderci d'animo, ma investigarne le cagioni, mettendo efficacia maggiore di volontà, chicdendo a Dio la vittoria con più istanza, e imponendoci anco, o facendoci imporre qualche penitenza ciascuna volta che cadiamo.

20. Non è buono mutar troppo presto materia all'esame particolare; tuttavia si può intramettere per breve tempo qualche altra materia, se ciò giovi a levarei il tedio che ci cagionasse la troppa lunga insistenza sulla medesima, tornando poi alla prima con più d'animo e di ferrore.

E tutto ciò sempre si faccia con soavità c dolcezza di spirito, e colla maggior possibile screnità di mente.

### LEZIONE X.

BELL'ORDINE DELLE COSE DA CHIEDERSI A DIO, SECONDO LO SPIRITO DELL'ISTITUTO DELLA CARITA'.

> Unam petii a Domino, hanc requiram: ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vita meze (1).

### CAPO I.

### DELLA PETIZIONE RECESSARIA ED OTTIMA.

 Il fine di questa Società è unico, quello di eseguire nel modo più perfetto possibile la giustizia, e in conseguenza conseguire la salute e la perfezione dell'auima propria.

Annotazione. La giustizia, che dà salute e persezione all'auima, consiste nella CARITA': nell'aver noi per unico e semplicissimo oggetto degli affetti nostri Iddio: e più questa carità è squisita, più anche ha l'uomo di perfezione. La carità unisce l'uomo a Dio, ed è un cotal possesso di Dio, che si compie nell'altra vita, dove quel possesso intero e perfetto forma la beatitudine. Tanto la giustizia, quanto la beatitudine può dirsi fine dell'uomo; ma la giustizia è il fine che l'uomo dee proporre a sè stesso; la beatitudine è il fine che, in creaudo l'uomo, si è proposto Iddio. La natura dell'uomo desidera essenzialmente la beatitudine; perciò appunto la beatitudine non è un dovere, non è, come tale, il fine che dee proporsi la volontà dell'uomo, ma il finc che può proporsi, e che non può a meno di proporsi. Che se poi si considera nella beatitudine, a cui l'uomo è destinato, quello che v'ha di giusto, allora anche la beatitudine è fine che l'uom dee proporsi; cioè egli dee voler esser beato per amore di giustizia; dee amare la felicità considerata come effetto della giustizia, e però come cosa da Dio voluta; giacché Iddio vuole la beatitudine del giusto; ed è cosa troppo giusta che il giusto sia beato. E la ragione principale onde anche i Beati in cielo goderauno di loro felicità, sarà appunto questa, che la riconosceranuo giusta; sicchè nella stessa beatitudine ameranno sopra modo la giustizia, e loderanno per essa e in essa

<sup>(1)</sup> Ps. XXVI, 14.

la giustissima volontà di Dio. Per la ragione medesima, le pene del reprobi cutteramo ad accrescere la beatitudine del Santi, percoche amerano in esse la giustizia. Sicche la giustizia è sempre l'ultimo fine, o sia l'ultima ragione di amare debitamente qualibrodila cosa.

2. Di che viene, che la pregliera principale cel essenziale a membri dell'Istituto della Catra, è quella che chiede incessantemente la salute e perfezione dell'anima propria e di venire ogn'ora più giusti e più buoni. E quantunque una tale verità sia assai chiara per sè, tuttavia non è inutile il fiancheggiarla di buone ragioni; e ne recherò in mezzo sette delle principali.

3. 1.ª ragione. Intendano a fondo i nostri fratelli questo

gran vero, che nella giustizia e nella santità dell'anima propria ciascuno possiede ogni bene, perciocche possiede Iddio, bene infinito, oltre al quale non può stendersi alcun desiderio; anzi non v'ha desiderio di creatura, che possa arrivare ad esaurire mai e poi mai quel bene, che è l'essenza del bene, e però, come dicevamo, ogni bene. E mi dica, chi ha fede, e crede in Gesù Cristo, qual beue può mancare a colui che ha la giustizia, ne d'altro si cura? Niuno; perocche, riguardo a cosc desiderabili, a costui non può mancare mai nulla; conciossiache Gesù Cristo disse: « Cercate prima il regno di Dio « e la sua ginstizia, e tutte queste cose vi saranno aggiunte » (1). E s. Paolo più in generale: « Sappiamo che a quelli che amano « Dio tutte le cose cooperano a bene. - Che danque dire-« mo? Se Dio sta per noi, chi contra di noi? il quale non « aveudo perdonato ne anco al proprio figliuol sno, ma aven-« dolo dato per tutti noi: in che modo può essere, che in-« sieme con lui non ci abbia donate ancora tutte le cose? » (2). Annotazione. A chi non ha inteso a fondo questa dottrina, si affaccerà l'obbiezione seguente: Se io penso a farmi santo

io solo, non sarò un egoista? e la salute altrui non è altrettanto pregevole quanto la mia? » Rispondo, quanto a questa seconda domanda, sc la salute altrui non sia altrettanto pregevole quanto la mia: che la salute degli altri rispetto ad essi è certo tanto pregevole e no-

<sup>(</sup>t) Matth. VI, 33.

<sup>(2)</sup> Rom. VIII, 28, 31-32.

cessaria, quanto è la mia rispetto a me. Ma come ad essi non gioverebbe che io mi salvassi, se si dannassero; così a me non gioverebbe che si salvassero, se io mi dannassi, secondo il detto di Cristo, che a l'uomo non ha cosa da dare in com- a mutazione dell'anima sna se l'ha perduta » (1): e però non può redimerla coll'anime degli altri fratelli suoi che si salvano.

Quanto poi al primo dubbio, che la massima nostra senta dell'egoismo, questo è nn non averla intesa. Conciossiachè si osservi bene, che sono di diversa natura, anzi contraria, l'avidità delle cose terrene e l'avidità della ginstizia. La prima è certa cagione ed effetto di egoismo; conciossiache rapendo io a me stesso le cose di questa terra, io le tolgo altrui ; quando l'avidità della giustizia non è che un ardentissimo desiderio di darc a tutti il suo, e d'esser a tutti buono, a tutti generoso, a tntti senza fine benefico. Laonde la sola giustizia mia propria importa una carità universale; e il pregare che io fo acciocchè Iddio mi renda sommamente ginsto, è un pregare implicitamente per tutti li miei prossimi, nessuno eccettnato; perocché io con ciò prego che Iddio mi renda ottimo verso tutti, e mi conduca a far tutto quel bene che è secondo il suo divin beneplacito, cooperando all'infinita carità sua verso il mondo.

- 4. a. ragione. Il non accontentarsi di questo bene, di esser noi resi a pieno ginati, non pnò nascere altronde, che da poca fede c poca cognizione di si eccelso bene, come mostra quello che detto ès perocchè la giustizia nostra comprende a un tempo ogni bene per noi, e una carità universale per gli altri (n. 3). Che se poi conosciamo che cosar è, e come perfetto il bene della giustizia, e tuttavia noi di lui non ci accontentiamo, noi daremmo apertamente a vedere una infinita debolezza e viltà e malizia d'animo affezionato all'apparenza del bene, anzichè al bene stesso.
- 5. 3. ragione. L'occuparci interamente nel grande intento di conseguire il maggior grado possibile di giustinia, senza darci altra sollecitudine di noi stessi, rimettendoci, pel conto del nostro bene e male stare, nelle sante mani di Dio, accioche egli faccia per noi e di noi tutto e solo ciò che gli facci.



<sup>(1)</sup> Matt. XVI, 26.

è un atto manifestamente perfetto di virtù, disinteressato, genecosissimo. « Egli è meglio dare che ricevere », disse Gesà Cristo nostro meestro; cioè è più nobil atto meritare, che godere, Perciò lo stesso Gesà c'invita ad esser più premurosi della giustizia, che del premio stesso di essa, cioè della beatitudine; domandando al Padre suo pe suoi Apostoli, non già il ciclo, ma l'innocenza della vita, in quelle parode: « Non prego « che tu li tolga dal mondo, ma al che li custodisea dal male « (1) parole, nelle quali non dimanda pur altro che la castodia dal male; ma in questa sola cosa è tutto: conciossiche è ver l'umo sia scevero da ogni male, [ddio per la bontà sua essenzialmente diffusiva ricolmalo naturalmente di tutti i beni.

6. 4. \*\*ragione. La giustiria o sautità nostra, noi sappiamo di certo esser volontà di Dio, dicendoci la Scrittura: « Questa è a la volontà di Dio, la sautificazione vostra » (a); e ancora: « Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la custodiscono volo solo di Dio, e la custodiscono volo di consultata di Carlo di Carlo di Perio, a sono » (3). Or che questa sia l'unica cosa che ha per noi prezzo assoluto e finale, si rileva anche dalle parole che disse Gesta a Maria Maddalena, la quale ascoltavalo a favellare; riti- nalmente v'ha una cosa sola, diss'egli, che sia necessaria! » È come su questa cosa noi sappiam di certo il voler di Dio, di quale ci didede la legge esciocchè la custodiamo; così ci resta incognita la divina sua volontà circa tutto il rimanente che non è necessario, fino chi egli non ce la dissostri.

E qui si considerino tutti gli elogi che la Scrittura fa della legge divina e della divina parola, i quali tutti provano l'ec-

cellenza e la necessità di questa petizione.

7. 5.º ragione. Come questa orazione dimanda la cosa sola necessaria, e sulla quale la volontà di Dio è palesse; così ell'è anche la sola petizione che viene con ogni certezza esandita, non potendo mai esser privo di effetto il desiderio sincerano falla giustizia, del quale Gesò disse: « Besti quelli che hano a fame e sete della giustizia, perché saranno ssollais « (Å). E però in questa netizione trovasi pace, e sicurezza interiore

<sup>(</sup>r) Jo. XVII, 15.

<sup>(2)</sup> I. Thess. IV, 3

<sup>(3)</sup> Luc. XI, 28.

<sup>(4)</sup> Matt. V, 6.

di piacere a Dio in facendola: laddore nello petizioni delle cose non necessarie, possiamo stare in timore di sentirici rimproverare da Cristo con quelle parole: a Fin ora non avete a dimandato nulla in mio nome » (1); o con quell'altre, » Voi « non sapete che vi dimandiate » (a).

8 6 ragione. Questa petizione è anche per questo eccelentissima, che dimandando a Dio Il fine, l'nomo si rimette nelle sue mani in quanto ai mezzi: il che è un atto di abbandono uel divin volere, e quindi di piena fede nella sapienza, potecaza, e bontà sau è alencaro un atto di unità, perché l'nom rinnuzia con ciò alla volontà propria e al proprio giudino, quasi dicendo a Dio: « Siguore, datemi la giustiria, e il resto fate vol: non so io uulla: voi solo sapete come darmela questa giustiria: e que mezzi che voi adopererete, quelli sono gli opportuni, in quelli vi benediro; voi solo dunque fatene la scelta, ch'io non li conosco, e ne sono indifferente, bastandomi che mi diate il fine.

o. γ.\* ragione. Questa orazione universale è adoperata spessissimo dalla Chiesa. L'adopera ogni volta che dice: « Signore, misericordia », Kyrie eleison, senza più: ogni volta che dice nell'Ave Maria o nelle Litanie generalmente: « Prega per noi », Ora pro nobis, e in altre tali preci universali. Nelle quali la santa Chiesa non ispecifica nulla, ma rimette tutti nell'arbitrio di Dio e nelle mani di Maria i mezzi di nostra salute. E tali sono pressoché tutte le orazioni delle quali è composta la santa Messa, e particolarmente quella che recitasi con altre due innanzi la comunione del corpo di Cristo, la quale è questa: « Si-« gnore Gesù Cristo, figliuolo di Dio vivo, che per volontà del « Padre, cooperando lo Spirito santo, avvivasti il mondo colla « tua morte; liberami per questo sacrosanto tuo corpo e san-« gue da tutte le mie iniquità, e da tutti i mali: e fa, ch'io ade-« risca sempre a' tnoi comandamenti, ne permetti ch'io mi sea pari mai da te, il quale con esso Iddio Padre e Spirito santo « vivi e regni ne secoli de secoli ». Il medesimo stile e ordine si mantiene nella massima parte delle preghiere della Chiesa; pongasi in quella della Domenica XVIII dopo la Pentecoste, che dice così: « L'operazione della tua misericordia di-

<sup>(1)</sup> Jo. XVI, 24.

<sup>(2)</sup> Matt. XX, 22.

« riga i nostri cuori, o Signore; perciocché noi non possiamo

to. È qui si consideri che cosa sia che vieta di vedere l'eccellenza altissima di questre orazione, proprissima del nostro Istituto, come di tutti i discepoli di Gristo. Questo solitamente è il falso zelo, che va accompagnato da secreta presamzione. Per esso l'acomo dintenticando sè stesso, come se non avesse gran bisogno di andare avanti nello spirito, s'affacecuda solo per la salute de prossimi; e tutto occupato degli altri, si sottrae al pesante e nojoso lavoro di conoscere e vinecre i proj difetti, e va lusingandosi, che tutto consista in far bene a' prossimi, e che questo suo zelo tenga per lui le veci di tutte le virtu. Difende questo suo erlore col pretesto della gloria di Dio, ed è difesa speciosa, e che ingana molti ecclesiastici.

Ma che varrebbe a lui, che Iddio fosse glorificato, quando poi egli fosse perduto? Che vale la gloria che ha Dio nel paradiso, per gli dannati?

Ovvero ancora, ha forse bisogno Iddio della gloria che l'uomo vuol dargli contro sua volontà? dico, contro sua volontà; perocché sappiamo che la volontà di Dio è la propria nostra santificazione; non sappiamo, generalmente parlando, quanto e come voglia scrvirsi dell'opera nostra per la santificazione del prossimo: alla cura dell'anime del prossimo è necessaria una manifestazione, una missione speciale, e cotale l'ebbero gli apostoli, cotale l'hanno i vescovi, e da vescovi i parrochi e cooperatori loro. Che se il Cristiano, o il sacerdote ha un segno certo del divin volere, se ha una missione, allora la cura stessa delle anime diventa un dovere per lui, e però è divennta parte della sua propria giustizia. Dunque la giustizia e l'esecuzione della parola divina è finalmente l'unica cosa, che anche in questo caso egli dee cercare e desiderare. Dunque la gloria che noi possiamo e dobbiamo procacciare a Dio, è solo quella di fare pienamente colla sua grazia l'adorabile sua volontà in tutte le cose; e così d'eseguire la sua legge santissima, e nulla più, e nulla meno. Maggior gloria di questa non possiamo ne dobbiamo dare a Dio Creator nostro.

E la giustizia è condizione si strotta alla gloria esterna che a Dio noi procacciamo, che quand'anco fossimo certi, che con un peccato nostro leggerissimo noi potessimo convertir gli uomini tutti che sono al mondo, e salvar tutti quelli che ci verranno, e convertir anche l'inferno con tutti i demoni, conducendoli al massimo grado di santità; ancora nol dovremmo noi fare, ne il protesto della divina gloria ci sonscrebbe : perocché quella gloria che potremmo dare a Dio mediante nna minima colpa, non s'appartiene più a noi di darla a Dio, anzi siamo tenuti di non darla; che Dio santissimo non la vnol da noi. Dico di più: un vero amatore di Dio non consentirebbe a diminuire d'un grado solo l'amore che egli porta al suo Dio. quand'anco egli sapesse, che in compenso di questa diminuzione dell'amor suo, Dio ricevesse atti infiniti di amor serafico da tutte insieme le creature: e ciò perchè un vero amatore non può assolutamente rinunziare a nessun grado d'amore per minimo ch'egli sia, ma tiene ogni scintilluzza di amor sno in conto di tesoro infinito e impareggiabile, anzi tienlo per sè il tutto: e però non sarà mai disposto a privarsene caugiandolo a qualsiasi bene: giacché egli da parte sua ad ogni costo vuole amare il suo Dio quanto il più egli possa e niente meno, indipendentemente da quello che possano fare l'altre creature; giacche il bene suo e l'amore di lui; e solo in questo sta la perfezione sna, la ginstizia sua, e quello che vuole Iddio da lui-

Onde si vede perché siano abbominabili agli uomini retti le frodi pie, o le bugie dette per zelo falso, ed ogni alterazione della pura e semplicissima verità, od altra offesa di Dio fatta col pretesto del guadagno dell'anime; cose tutte a' veri servi di Dio e agli occhi di Dio lor padrone sommamente odiose; giacchè « non sono da farsi i mali acciocchè avvengano i beni » (1), come dice l'Apostolo.

11. Rimanc adunque ben fermo, che la petizione principale ed essenziale, propriissima di questo Istituto, è quella onde si domanda che ci venga comunicata la giustizia di Dio, abbandonandoci poi nelle mani di Dio stesso, quanto ai mezzi ch'egli possa impiegare al fine di comunicarci la sua santità e ginstizia.

12. Ma dopo di tutto ciò sarà facile il vedere, che questa prima petizione complessiva, ne suppone un'altra pare santissima; ed ecco in che modo.

Ciò che noi vogliamo è la giustizia: dunque se domandiamo di possedere la ginstizia, dobbiamo anche domandar quello a

<sup>(1)</sup> Rom. III, 8.

13. Perciò il Signore, nella sua orazione, c'insegnò a dimandare al Padre, che sia santificato il suo nome, appunto perchè è giusto che sia; che venga il suo rome, opporte dè giusto che venga; che si faccia la sua volontà, perchè è giusto che venga; che si faccia la sua volontà, perchè è giusto esto. Dio. Per noi stessi preghiamo poi il pane soprasostanziale, che è veramente il Verbo di Dio umanato (massimo nell'esser suo sacramentale); la remissione de nostri chetti, e la liberacione dal male dalle tentazioni; le quali cose si riferiscono alla giustizia di noi stessi.

14. Ugaalmente si possono trovare molte altre formole santissime ed ottime, come sono appunto quelle in cni si domanda o ciò che è certamente giusto in geuerale, o la giustizia nostra propris. Per esempio, pregando che si compia la divina predestinazione, come fece Cristo quando disse: « lo » prego per essi: Non prego pel mondo, ma per questi che uni » hai dati perchè sono tuoi » (1); non può chiedersi cosa migliore, perocchè ottima e giustissima. Pregando per la Chiesa, acciocche essa produca il massimo frutto e la massima gloria a Dio, si fa certamente orazione santa i dimandando tutto il bene nell'ordine dalla silvina sapienza conoscituto, tutti i mezzi di salnate che a Dio piacciono, ed altre tali cose certamente giuste, e contenuta rella volcutà di Dio, non si fa che diuandar sempre l'ortimo, e non si esce dall'ottima petizione di cui parliamo in questo canitolo.

### CAPO II.

### I ALTRE PETIZIONI.

15. La petizione principale di cui noi parlammo fin qui, la quale si divide in due, cioè 1.7 in dimandare a noi stessi la giustizia, e 2.º in dimandare tutto ciò che è ginsto, è anco il principio che dà ordine a tutte l'altre petizioni.

E veramente conviene considerare, che il principio della giustizia, semplice ed uno quando si guarda in se stesso, produce

<sup>(1)</sup> Jo. XVII, 9.

poi, quando si applica alle circostanze, delle conseguenze, che sono altrettante regole di condotta speciale a quelli che seguono l'Istituto della Carità, il quale non ha altro principio e fine che la giustizia. Queste regole speciali, che escono dal principio della giustizia, ore si applichi, possono ridursi a tre: a. Ad eseguire pantualmente i doveri annessi al proprio

a. Ad eseguire puntualmente i doveri annessi al proprio

b. A seguire gl'inviti della Provvidenza o volontà di Dio manifestati a noi mediante le esterue occasioni di fare il bene:
c. A spingerci avanti spontaneamente più che possiamo in

ciò che risguarda la vita contemplativa, o l'unione con Dio. 16. Ora da queste tre regolo generali mascono tre classi di petizioni ordinate secondo l'indole propria di questo Istituto. ciod, 1.º le petizioni nelle quali ciò cle si domanda è determinato da doveri fissi amnessi al nostro sutto; 2.º le petizioni nelle quali ciò che si domanda è determinato dalle socidentali manifestazioni della volontà divina; e 3.º le petizioni spontanee, in cui dimandiamo ciò che più ci piace, rimanendo liberi a chiedere ogni cosa che vogliamo. Diciamo un po di ciascuna

# · § L

di queste tre classi di petizioni.

Di ciò che giova dimandare in conseguenza del proprio stato.

17. La prima cosa, che ci conviene di domandare a Dio, dopo la ginstizia di noi stessi, e tutto ciò che è giusto, come fu detto, è la giustizia di quelle anime che sono da Dio affidate alla nostra cura, se Iddio ce n'affidò.

18. E questa preghiera speciale contenevasi implicitamente, come osservammo, nella petizione universale della giustizia di noi stessi, ed ella medesima è un atto di giustizia; perocchè se Dio oi affidò quelle anime, noi abbiam dovere di pregare per esse, chè questo è il più efficace mezzo di tutti, onde possiamo loro esser utili. Perciò la Chiesa impone a vescovi el arparcola di offerire il santos ascrificio della Messa oggii Domenica pel popolo a lor commesso; e il Preposito generale dell'Istituto celebra oggii giorno per le anime di tutti gli ascrititi al medesimo; ed oggii altro Preposito celebra oggii Domenica per l'anime di quelli che sono soggetti al suo spirituale regressam, prove ecclerizatione, Pvol. III.

gimento. E ciò è conforme all'esempio datoci da Cristo. Perciocehè nell'orazione ehe fece dopo la cena, e innanzi d'uscire al Getsemani, prima orò per sè stesso; ma avendo egli già ogni giustizia, non ebbe a dimandare al Padre che l'effetto giusto della giustizia, cioè la gloria; quindi: a Padre, disse, viene l'ora, e chiarifica il Figliuol tuo » (1). E questa stessa gloria dimandavala per l'amore della gloria del Padre; quindi con atto di generosità e di giustizia riferendo la gloria propria a quella del Padre, sogginnge alle parole « Padre, vien l'ora, chiari-« fica il Figlinol tuo », queste altre: « acciocchè il Figlinol « tuo ehiarifichi te ». Or dopo d'aver egli così orato per se, ôra pe' suoi Apostoli, cioè per quelli che avea più prossimi fra quanti gli erano stati dati dal Padre: « Io prego per questi »: e ne adduce in ragione l'essergli appunto dati in cura ed in proprietà dal Padre suo: « Padre santo, salva nel nome « tuo quelli ehe tu hai dato a me ». E per essi nou ehiede ehe eose spirituali; ma queste in grado sommo, infinito, dicendo colla maggior espressione che linguaggio umauo aver possa: « acejocehè siano una cosa sola, come anche noi siamo « una cosa sola ». E dopo pregato per quelli ehe più da vicino gli appartenevano, che gli eran più prossimi nell'ordine spirituale, prega per quelli altresi, elle gli appartenevano, ma gli erano men vicini, dicendo: " Non solo per essi io prego, a ma e per quelli che sono per credere, mediante la loro « parola, in me ». Il elie dà esempio a Superiori di pregare non solo per quelli, che di presente hanno sotto lor cura, ma e per tutti quelli che riceveranno in futuro: e attesa l'unione di questa parte col corpo, per tutto il corpo altresì della Chiesa. eome feee Cristo, che espresse l'oggetto altissimo di sua preghiera in queste parole: " Acciocehè tutti sieno una cosa sola, « siecome tu, o Padre, sei in me, ed io iu te, accioeche aua ch'essi sieno in noi una cosa sola ».

19. È dunque debito a ciascuno di pregare, dopo d'averlo fatto per se, per l'auime a lui affidate, ed è giustizia che il vuole; ma in questa stessa preghiera v'ha da osservarsi l'ordine della volontà di Dio, il qual ordiue meglio s'intenderà colle riflessioni seguenti.

<sup>(1)</sup> Jo. XVII, 1.

20. Ciascuno sa che Dio vuol che si salvi, vuole che ami Iddio, vnole che sia perfetto come il Padre celeste è perfetto, e sa, che nella propria volontà cooperante alla grazia divina. è messo il salvarsi effettivamente. Ma se egli può salvar sè stesso colla sua volontà, non può in egual modo salvare il sno fratello, quando la volontà di questo non acconsenta. Perciò l' nomo può esser certo di venire esaudito quanto alla salute propria, cooperando alla grazia; ma non sa se verrà esaudito quanto alla salute di que suoi confratelli, pe quali egli prega-Adnıque egli dee pregare per questi condizionatamente, cioè sottomettendo finalmente ogni cosa a colui, che non essendo debitore di nulla a nessuno, predestinò ab eterno alcuni gratuitamente alla gloria, ed altri presci, attese le lor colpe, a dannazione. Le orazioni adunque pe' fratelli nostri debbono incessantemente conformarsi all'eterna predestinazione degli eletti; pregando noi non ad altro fine, che acciocche l'ottima. sapientissima, santissima e giustissima predestinazione degli eletti abbia il suo compimento, come ab eterno è stata dall'Ottimo e Massimo Essere determinata e voluta, non potendo darsi altro ben maggiore di quello, che ab eterno fu volnto dall'ottimo Dio nostro. L'orazione adunque pe' fratelli nostri riducesi a chiedere, che tutti gli eletti realizzino la loro elezione, siccome ne piace al Padre. E di questa uniformità col divino volere, che è regola d'ogni bontà, ci diede esempio Gesù Cristo: « Non è, diss'egli, per lo mondo che io prego: « ma per quelli che hai dati a me, perché sono tuoi », cioè per quelli che hai predestinati ad eterna salute, donandoli appunto a me; per essi io prego, non tanto perché son miei, ma perché sono tuoi, cioè perché a te così ne piacque; prego per essi in grazia dell'amore senza fine, che io porto a te.

Annotazione. Quanto alle orazioni della Chiesa, che ciascuno dee fare per obbligo positivo, è nopo nuirsi allo spirito di essa Chiesa, e chiodere tutte le cose in esse orazioni contenute, sempre nell'ordine debito; e a ciò il principio stesso del nostro dovere ci stringe. Dove intativa gioverà tenere presente l'ordine che in questo libretto esponiamo. Del qual ordine le due regole principali, per rissaumerle brevenente, sono le seguenti: 1.º Regola. Che pregando per gli alti, s'intenda prima di

tutto pregare per la lor salute cterna, secondo quella legge:

« Qualunque cosa volete che facciano a voi gli nomini, e voi

a fatela loro » (1); e anco: « Che cosa giova che l'uomo « guadagni il mondo universo, e poi perda l'anima? » (2). Perciò ove si chiedano cose temporali, chiedansi sempre condizionatamente al ben dell'anime.

2. Regola. Che pregando pel bene di alcuna o più anime in particolare, s'intenda pregare implicitamente pel bene di tutto il corpo della Chiesa, cioè, acciocche la vigna di Cristo produca il massimo frutto, e ciascan anima il massimo frutto he possa dare al padrone, stando in questo la gloria del Padre celeste, che Cristo procaccia continuamente: In questo il a Padre fu chiarificato, che voi apportiate il massimo frutto, e diveniate miei discepoli : (3). Dice Cristo medesimamente nella parabola della vite, che l'agricoltore la pota, acciocché essa porti più frutto (6).

21. In secondo lnogo, ciascun dee pregare acciocché ogai incumbenza ricevatua, e però annessa al proprio stato, si abnuedeta da Dio, cioè che riesca bene a salute dell'anima propria, a gloria di Dio, ed a vanuaggio delle anima elturi, sià chiedendo lumi e forze a sè da eseguire perfettamente quel dovere o incumbenza, sia chiedendo che l'opera stessa intute le sue circostanze venga protetta dalla divina bondi.

E dissi, acciocche riesca bene a salute dell'anima propria, a gloria di Dio, ed a salute delle anime altrui: poiché l'ordine spirituale va sempre preferito all'ordine corporate e visibile: nè veruna cosa di questo mondo ha alcun pregio, se non allora che è un mezzo alla salute dell'anima propria, e poscia delle altrui, ed alla divina gloria; e perciò qualunque cosa, eziandio del proprio ufficio, si diannati; convien diannataria condizionalmente, se e come giova all'annento della propria giustizia, alla maggior gloria di Dio, e alla salvazione maggiore delle anime de prossimi.

22. In terzo luogo, ciascuno in quanto è soggetto deve pregare pe superiori, e prima pel sommo Pontefice, e per tutto il governo della Chiesa universale, poi pel Capo dello stato e pel suo governo, attesa l'influenza grandissima che pnò avere

<sup>(1)</sup> Matth. VII, 12.

<sup>(2)</sup> Matth. XVI, 26.

<sup>(3)</sup> Joan. XVII, 8.

<sup>(4)</sup> Joan. XV, 2.

un sorrano, o un governo, sebben temporale, al bene della santa Chiesa, se Iddio lo illumina e il muove ad essere fedel sao servo in governare il suo popolo. Di poi mano mano per gli speciali superiori ecclesiastici e laici, e per tuti quelli da cui dipende la salute dell'anima sua propria, e il buon adamento del corpo morale a cui appartiene, acciocchè Iddio scorga tutti a far ciò che più giova a nu natto fine.

23. În quarto luogo ancora, il dovere della legge naturale, e quindi la giustizia muore ciascuno a pregare pei suoi benefattori tutti în ragione de loro benefici, e della parte che hanno avata nel peccurarglieli: e questi benefattori non solo vivi, ma anche defunti.

24. E qui conviene anteporre i genitori, come quelli onde ci d vennta l'esistenza, che è condizione di tutti i beni si spirituali che temporali; poscia quelli a cui dobbiamo benefizi spirituali, vanno innanzi agli altri a cui dobbiamo solo bene-fizi temporali.

Or consideriamo le cose che ci veugono suggerite da dimandare al Signore mediante esteriori circostanze.

# § II.

Di ciò che dobbiamo ragionevolmente chiedere a Dio secondo le circostanze esteriori.

25. Le esteriori circostanze, che determinano le preghiere nostre pel prossimo, sono due: il nesso spirituale che abbiam con esso, ed il nesso o vincolo naturale.

16. In quanto al natus spirituale, prima convien pregare per velli che attualmente pregano con noi; giacché pregando essi aualmente con noi, hanno con noi il nesso spirituale più itmo, davanti a Dio sono un cuor solo, in anima solar è un sola voce di un solo voce di un solo voce di un solo voce di un solo voce propo, che s'eleva al trono del Mauà. Secondo quest'ordine prega spessissimo il sacerdote nel terificio della Messa, come all'Offertorio : a Riceri, o Padranto, omnipotente, eterno Dio, questa ostia immacolata, a drasnto, omnipotente, eterno Dio, questa ostia immacolata,

cheio tuo indegno servo offerisco a te Dio mio vivo e vero, per ¡l'innumerabili peccati ed offese e negligenze mie »

(ecco : preghiera per se, colla quale il sacerdote dimanda la ginstizia « e per tutti i circostanti » (ecco la preghiera per quelli co' quali insieme prega), « ma ancora per tutti li fe« deli cristiani viri e defanti » (ecco la pregliera per quelli co' quali il vincolo spirituale è attendrente meno stretto), « acciocchè a me, e ad essi giori a salute nell'eterna vita ». E quest'orazione è tatta occupata nel chiedere la giustiria e l'eterna rimanterazione che ne consegue.

27. In secondo luogo, cio che ci dee muovere a pregare per prossimo è la dimanda chi esso stesso ce ne fa. Dobbiano allo qua di poi pregare per quelli che si raccomandano allo erazioni nostre, riconoscendo nella loro istanza un invito della Provvidenza ad esercitare verso loro la cariat, secondando un onesto e buono loro desiderio.

28. Oltracciò v'ha un nesso naturale, come dicemmo, il quale, essendo ragionevole, si santifica dalla grazia, e ci dee esser eccitamento a pregare: il qual nesso principalmente si fa per la compassione. Ogni moto di compassione, come pure ogn'altro ragionevole affetto naturale può guardarsi da noi come uno stimolo della divina Provvidenza ad usare carità al prossimo, anche col pregar per csso. E tatto questo è pur secondo l'esempio di Cristo. Al scpolcro di Lazaro egli pianse, e pregò, e, rendendo grazie, risuscitollo: il medesimo fece alla vista della vedova di Naim, desolata pel morto figlinolo. Or simigliante tenerezza di compassione, di cui tanti esempj ci diede Cristo, è molto secondo lo spirito dell'Istituto, e la preghiera che nasce da quella è un'espressione di sincera e santa carità a Dio molto gradita. Perchè poi la compassione sensibile si eccita, il più, alla vista delle miserie sensibili e temporali, perciò si consideri, che per la compassione no siam mossi giustamente a pregare, acciocchè da prossimi ne stri siano allontanati i mali, fossero anche piccoli, non cal per gli beni supcrsiui, di cui non dobbiamo aver cupidig. secondo la dottrina evangelica, e l'esempio di Cristo.

29. E tuttavia i beni in generale di ogni manicra si posmo chiedere come conseguenze da Dio volute della giustizia infatti dimandando la giustizia, dimandasi veramente con pesto stesso anche la pienezza de beni.

# Di ciò che possiamo pregare spontaneamente.

30. Dopo di ciò, qualsivoglia preghiera, purchè sia fata secondo l'ordine o espresso o sottinateo, desupre un atto santo, e di quelli che apettano alla vita occulta, assunta da noi per legge dell'istinto nostro, spotantensemente. Veramente i carichi dello stato, e gli eccitamenti esterni non sono quelli onde ci convenga attendere il movimento alla preglitera, ma solamente 'son quelli cio e' indicano più determinatamente la materia d'essa preglitera. Ove adunque l'orazione sia spontanea, e la materia non sia determinata da' due principi indicati, qualo sarà l'ordine più conveniente delle cose da dimandarsi al Signore?

31. Non vi sono generalmente altri ordini che i due accennati. La mozione però dello Spirito santo, che ubi vult spirat, conviene assai soavemente secondare in ogni occasione e seguire.

32. Ma l'elezione nostra non errerà giammai, se dinorerà costante nella petizione necessaria e fondamentale, s'usi qual formola si voglia, come per esempio quella che ha per oggetto il beue della Chiesa universale. Questa formola certo è eccellentissima, purché chi la usa intenda eiò che fa, pregando per la Chiesa; intenda cioè di pregare complessivamente per tutte quelle ragioni speciali nell'ordine che abbiamo esposto, e però di comprendere in quella sola orazione tutte le orazioni possibili ordinatamente. Conciossiache non è auch egli membro della Chiesa? Perciò pregando per la Chiesa, prega anche per sé, e prega in quell'ordine e modo che conviene che per sé preghi; prega per tutti gli altri, in quell'ordine pure che esige la maggior gloria e la volontà di Dio, che nella maggior salute delle anime sta riposta. Onde nel principio del Canone della Messa si fa un'orazione universale, supplicando al celeste Padre che a accetti i doni e i sacrifici che si offeriscono · in prima per la Chiesa eattoliea, aceiocehe si degni paeificarla, custodirla, adunarla e reggerla in tutto il mondo in-« sieme col suo servo il sommo Pontefice, col Vescovo, e con a tutti i coltivatori della fede cattolica ed apostolica ». E si eonsideri, ehe la stessa preghiera che facciamo per noi stessi, eome ei venne suggerita da Cristo, reincide in quella per tusta 312

la Chiesa: dicendo noi a Dio in plurale: « Padre nostro », cioè padre di noi tutti quanti siamo incorporati con Cristo, padre di tutti i membri della Chiesa, padre di me, e di tutti i miei fratelli.

E a questa orazione essenziale e fondamentale, come alla più sublime ed alta di tutte, sia portato il più sovente lo spontaneo moto delle nostre anime.

# STORIA DELL'AMORE

CAVATA

DALLE

DIVINE SCRITTURE

### EDIZIONI PRECEDENTI.

La prima edizione di quest'operetta è quella di Cremona del Feraboli, tipografo vescovile, 1834, procursta dal Barone D. Giulio Todeschi, e da esto delicata su cugino Monsignor C. Emm. Sardagna di Hohenstein allora Vescovo di Cremona, e poi Arcivescovo di Cesarca.

allora Vescovo di Cremona, e poi Arcivescovo di Cesarea. Una doppia edizione, in 12.º ed in 8.º, se ae fece in Francia col titolo: Histoire de I-damour, irid est invere siante, par Tabbé Rommi, traduit de l'italien par un directeur de Săminaire etc. Librairie catholique de Perisse Frères. Lion et Paris 1859.

# STORIA DELL'AMORE.

Quisquis Scripturas divinas, vel quamlibet earum partem intellexisse sibi videtur, ita ut in eo intellectu non acdificet istam geminam CARITATEM, nondum intellexit.

S. Aug. De Doctr. christ, I, xxxiv-xxxvi.

# LIBRO I.

# CAPITOLO I.

ISTITUZIONE DIVINA DELL'AMORE FRA GLI UOMINI.

ſг.

L'Amore fra gli uomini nacque di Dio. L'Eden fu la sua patria, ed ebbe a gemella l'Innocenza.

Nella creazione stessa de progenitori dell'uman genere si ravvisa la divina istituzione dell'amore: e in essa compariscono tutte le ragioni, che il debbono persuadere agli nomini. Ecco quali sieno le principali.

§ 2.

La prima ragione dell'amore fra tutti gli uomini è l'nnità dell'origine.

Iddio trae la donna dalla carne e dall'osso di Adamo, sppunto al fine d'indicare siccome Adamo è il principio unico del genere mnano, di cui non solo i figlinoli, ma la stessa sua moglie è vennta. Perciò tatta intera l'umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio indi l'uomo vien chiamato dall'Apostolo, divina proOnde parte adunque l'unità della stirpe umana, indi parte anche la prima ragione dell'amicizia; l'una e l'altra da Dio. e l'una e l'altra si può chiamare perciò ragionevolmente cosa divina. Il perché se gli uomini debbono amassi per cagione dell'origine, per la stessa cagione debbono prima amare fidio, dall'amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il lor proprio amore.

# 6 3.

La seconda ragione dell'amore fra gli nomini è nella similitudine della natura.

Disse il divino istitutore della natura umana e dell'amore, in formando Eva, ch' ella doveva essere un ajuto ad Adamo simile a lui: perché « buona cosa non era, ch'egli si stesse solo » (2).

Faceva con queste parole il più bello encomio della socieità umana, nel seno della quale nasciamo tutti, e dalle cui materne sollectiudini siamo ednesti e sollevati ad una inaspettata en marvaj(bas perfezione, e quasi ad una nuova e più eccellente natura. È guai all'uomo, che solitario si allontana, e rifiuta i henefizi della società de' suoi simili, presumendo egli del proprio giudizio, e nutrendosi del proprio affetto individuale! già comincia in quell'ora medesima ad itenilire ne' suoi offetti; e appena ch' egli si rimanesse più uomo, se troppo a lungo tenesse chiusi gli orecchi suoi alle amorveoli, alle savie voci de' suoi simili; giacche i germi più preziosi o si starebbero in lui come non fossero, o tralignando apporterebbero de' frutti intuili e trist; chè veramente, ginata il detto divino, e non è bnono all'uomo lo starsene solo ».

Ma la similitudine della natura, seconda ragione dell'amore, è anche il fonte dell'inclinazione, che volge l'uomo ad amare Iddio.

Perciocche se l'nomo per istinto di natura ama se stesso,

<sup>(1)</sup> Act. XVII, 28.

<sup>(2)</sup> Gen. II, 18.

ed è impossibile che non si ami (chè, non amandosi, contraddirebbe alla san suntra); conviene altresi chegli voglia amare sè medesimo anche in altrai. E per questo il Creatore fecegli scrivere quelle parole: « Pacciamo I tuomo a nottra immagino e simiglianza » (1); acciocchè egli intendesse, che da Dio, ove era l'esemplare da che fu ritratto l'uomo, dovea partire ancora quell'amicisia, che ha per ragione la simiglianza della natora. Conciossiachè se Adamo amara in sè i pregi della propria natura, molto più dovea amarti colà, dov'essi erano accolti in esemplare e in purissimo fonte: sicchè, come la natura unman era buona, perchè era una partecipazione della divina bontà, così l'amore dell' nomo verso di sè non doveva essere altro, che una partecipazione dell'amore portato alla bontà divina de essenziale.

# \$ 4.

La terza ragione assegnata all'amore fu la felicità degli nomini.

Doveano gli nomini trarre vantaggio inestimabile dalla scambievole amicizia. Perciò Eva è nominata da Dio « nn ajuto di Adamo ». Ajuto ella era al solitario Adamo all'uopo di appiaccyolirgli la vita, e in lei diffondere e comunicare sè stesso: dacche l'umano seutimento, l'nomo stesso, siccome il bene. cerca d'esser diffuso ed espanso. Di che procede la dottrina apostolica (2), che descrive « l'uomo quale immagine e gloria di Dio, » e « la donna quale gloria dell'uomo. » « Gli aggiunse altresì l'ajnto della donna, dice s. Agostino, accioc-« chè egli avesse di lei gloria col precederla a Dio, e por-« gendolesi esempio a imitare nella santità e nella pietà, sic-« come egli stesso si faceva gloria di Dio la sapienza di lui « seguitando ». Per le quali cose quell'amicizia di Adamo e di Eva si faceva esemplare a posteri di ogni bella amicizia. Perciocche sebbene alle donne conveniva per loro costituzione e natura seguir le vestigie dell'uomo nel cammino della virtu: nondimeno, ove peccato non fosse intervennto, la donna e

<sup>(1)</sup> Gen. I, 26.

<sup>(2)</sup> I, Cor. XI, 7.

l'iomo si sarebbero porto ajuto scambievole, e avrebbe cisscuno non pur cereato di cassere in sò virtuoso, ma di comunicare altresì la virtù sua cogli altri, nascondo da questa cara comunanza del vero bene l'amicirla vera e nobilissima di tutte, che avrebbe colmata ognor più di felicità la terra inaocente. Il quale ajuto però e sollievo scambievole (1) era pur esso in Dio fodadato; non essendo ché una precurura e gara che avera ognuno, acciocché tutti i suoi simili come una sola persona si unissero con Dio più e più intimamente. Sicché l'amore divino anche qui era nnovamente l'origine all'amore umano, e il sublime oggetto di lui.

Da tutte queste cose pertanto si può conchiudere, che nella sacra società conjugale stabilita da Dio a principio fra gli uomini innocenti e felici, chbero loro capo e cominciamento tutte le specie de legitimi amori ; quindi nascea l'amore di natura nelle famiglie, quiudi l'amore di elezione nelle amicizie, quindi l'amore di vantaggio nell'umano commercio. E come da Dio partivano, così in Dio finivano parimente tutti questi affetti, temperati in un affetto solo e sublimissimo. Tale era la condizione e l'indole dell'amore in quel primitivo stato innocente. Di che già fino d'allora si potevano dire per avventura quelle parole proprie della legge di grazia: « La carità é da Dio. E « ognuno che ama, è nato di Dio, « conosce Dio. Chi non a man, uon ha conoscituo Dio: dappoichè Dio è carità » (s).

# CAPITOLO IL

TOLTO L'AMORE DI DIO, CESSA L'AMORE DEGLI UOMINI, ED ENTRA LA CONCUPISCENZA, IL TIMORE, LA SENVITO, L'IRA, L'INVIDIA. —— IL GENERE UMANO PER CONSERVARE LA PROPAJA ESISTENZA RICORRE ALLA PINZIONE DELL'AMORE.

§ 1.

Ma per la frode del serpeute furono gli uomini spiccati da Dio, foute di ogni verace amore. E allora si ruppe altresì quel

<sup>(1)</sup> Cicerone stesso vide come dall'utilità può venir l'amicizia, e scrisse questa sentenza: Non igitur utilitatem amicitia, sed utilitas amicitiam consecuta est. De Am. c. XIV.

<sup>(2)</sup> I. Jo. IV, 7-8.

nodo che gli avvincolava e stringeva fra loro si dolcemente. È siccome all'innocenta sottentrò il peccato, così all'amicizia sottentrarono le basse e vilì passioni. Allora i girori felicii degli uomini si matarono in amari, e la tranquillità della pace in tempesta, e il riso della concordia nel pianto della dissensione.

In Adamo, dopo il peccato, si fa sentire la prima volta il timore alla voce di Dio (1); sentimento escluso dalla carità (2); e in Eva si rileva la prima idea di servità annunziatle in quelle parole: « E tu sarai sotto la poessi del marito, ed egli « ti dominerà » (3): e nell'uno e nell'altra si manifesta la verecondia, che è segno ed effetto di concupiscenza. Così tu tolta libertà, fu tolta l'individuale uguaglianza dell'amicizia, e un assoggettamento è fatto già necessario quanto è necessaria la conservazione di un ordine all'esistenza dell'amicizia.

# § 2.

Il primo fratto dell'accoppiamento de due primi peccatori, ottenuto colla perdita della verginità (4). Caino, in cui si rappresentano tutti quei che compongono il mondo, rivolge contro Iddio l'ira entrata nell'uman genere, cioè contro il suo Creatore e promettiore fin anco della riparazione, perché egil non aggradisce il suo sacrificio privo d'amore, quanto mostra aggradire quello d'Abele.

Quindi l'îra e l'invidia sorelle lo dividono ad un tempo da Dio e dal fratello; ed egli il primo dà l'orribile esempio alla terra di un fratticidio (5): mostrando in tal modo, che siccome la carità diffonde la vita, così la mancanza di lei tende alla distruzione e alla morte.

Indi il serpente, il quale tolse dal mondo la carità, e intro-

<sup>(1)</sup> Gen. III, 10.

<sup>(2)</sup> I. Jo. IV, 18.

<sup>(3)</sup> Gen. III, 16.

<sup>(4)</sup> S. Tommaso (H. II, Q. CLII, art.) ripone la virió della verginità nell'essere immune dal fuoco della concupiscenza: e perciò nell'insoccenza gli uomini non avrebbero giammai perduto non stato così felica quale è quello della verginità, poichè non avrebbero sofferta mai ardenza, nè insulto d'impura deltezione.

<sup>(5)</sup> Gen. IV, 8.

dasse con ciò stesso nel mondo la morte, è chiamato da Gesà « omicida » (1). E s. Giovanni dice: « Chinnque odia il sno « fratello, è omicida » (2): che è quanto un dire, egli ha in sè quel germe infelice ch'era in Caino e in tutti i violenti, germe fecondo è inessusto di morte.

# \$ 3. .

Tuttavia non si distruggono tosto colle proprie mani i figliuoli degli uomini (3), resi più attaccati alla vita propria, quanto più indifferenti dell'altrui. Pereiocehè alla primiera Carità sottentra una umana e terrena cupidigia, che trova bene al proprio piacere di lasciare sopravvivere gli altri per farli tutti mezzi a sè stesso. Ma questa cupidigia, comecché coperto, contiene in sè l'odio, e ne è piena e scoppiante. E l'astuzia regge questo istinto della natura degenere, e il lascia adoperare allora che a sè non nuoce, se pure egli non invigorisca a segno che sdegni il freno della stessa astuzia. Di che è, che sebbene la terrena e la finta amicizia congreghi i corpi degli uomini a socievole vita, e fabbrichi città dove dimorare in comunanza e sicuri: tuttavia è accompagnata sempre da sue inquietudini; e non può a meno l'nomo scellerato di esser « vago e profugo soa pra la terra, pauroso ad ogni scontro di suo simile, di es-« sere ucciso » (4). Tale nella Scrittura è descritto Caino, primo omicida e fondatore della prima città del mondo (5). E queste stesse città, le quali mostrano al di fuori nelle lor mura e nelle torri e ne' baluardi fortezza, sono il seguale assai manifesto di uno spavento che nell'uomo s'è messo altamente;

<sup>(1)</sup> Jo. VIII , 44.

<sup>(2)</sup> I. Jo. III, 15.

<sup>(3)</sup> Per figliuoli degli uomini la Scrittura intende la, generazione dei cattivi, e per figliuoli di Dio quella de' buoni.

<sup>(4)</sup> Gen. IV, 14.

<sup>(5)</sup> Or come Caino, che fondando la prima città peanó (siccome pare) di faria uno s'aterno incontro al Cielo e aproci di troviere sua quiete in terra, è dannabile (Ycd. Gius. Ebreo, Antiq. L. I, c. III, e. a. Agost. De Civitate Dai, L. XV, c. VIII); così all'oposo l'aver fabbricato città sequitatò lode a quel Salomone, che aggiunse gloria al popolo di Dio, treeudo le cosò della terra a servire a quelle del Gielo. (Ycd. Rog. L. I, c. VIII); ei viv. 22).

perocché egli pur sente di avere onde tema non che da Dio, na dagli issessi suoi simili; come quegli che è fisto consapevole della propria colpa ad un tempo, e della propria debolezza. In somma quella carnale amistà coniene nel sono conil seme della disamistà, della discordia e della distrazione; il quale sebbene alcun tempo resta involuto, non è però mai spento nel inerte; e quandochessia si svolge e appalesa al di fuori: indarno predicandola il mondo unitrice degli tomini, perechè la veggiono cdificattire di città. Ella non è che in oria apparenza. Unisce alcun poco di tempo i corpi, gli animi non mai: e dall'unione degli animi è a misnarsi la stabilità delle unioni de' corpi. Chè senza l'unione di questi, quella è precaria ed accidentale, si fa e si scioglie a casos o di 'unman prudenza ha nulla di stabile, appunto perchè calcolata (1) sopra vincoli e unioni di unomii cosi fallate.

# CAPITOLO 11I.

LA FINZIONE DELL'AMORE NON SALVÒ IL GENERE UMANO DALLA SUA DISTRUZIONE.

Di vero quell'odio, cui tiene sotto coperto la mondana amicizia, è quel desso, che smovendosi germina le dissensioni e le guerre, onde il sangue umano discorre si largo, cle ire e le stragi si crudelmente contristano la terra. È desso ancora quello che portò al mondo lo sterminio delle acque diluviali. Poiche questa cupidigia (che tossì assai meglio si nomina che

Rosmini, Prose Ecclesiastiche, Vol. III.

<sup>(1)</sup> La teoria che fa della morale un calcola d'interasse pur troppa ai dedinata nel trump juntir dire misure. In Italia crecció di estendeta del chiarre Gioja, senza accurgersi chegli avivare con ciò i suoi conazionali le più gravi estiguare. Una simile teoria mos i può avisuppare senza che porti per ultima sua conseguenza la guerra universale, la distrutuine intera cella società umana. E seminata in un popola, escretachete tempo, ed ella si vilupperà infallantemente, e nulla delle sue estreme conseguenze faliri a dover avere il sun effetto. Se certi ummia si damesterni incolapare delle conseguenze che portano le lora dattrine, esti camparirebbero per degli esteri cost maligni, che si renderebbero fun longelpichilijs e nan s'intenderebbe come potessern esistere un giurnu solo sopra la terra. Ma se non s'oquino aggravare su di esis le cansequenze delle duttine che inseguno, e però dovere di chi le vede addiarde agli uomini, acciochè un figura o i rei principi che ne van graviti, e proveggano r tempo a s'a stessi.

cie nmana. Fu salvato adunque col misterioso legno l'uomo santo, il quale puro di edio e di umana cupidigia, in se non ebbe il germe della distruzione universale, cioè la freddezza della nimistà. E per divino comando Noè si sforzava di diffondere la salute, e predicava cento e vent'anni (che tanti egli ne pose nella costruzione dell'arca) l'ira del cielo sopravveniente al guasto secolo. Alla quale carità e lunga pazienza dell'uomo fedele rispose il mondo con ischerni e incredulità (1): non volgendo l'animo alla necessaria penitenza, ma solo a spassarsi, e mener moglie, e gozzovigliare (2); fino a tanto che il Signore nelle acque dell'ira sua gli ebbe tutti morti; squarciando qui quella così debole loro unione, e rompendo quel fracido e cieco loro orgoglio, pel quale eleggevano di essere compagni al demonio, più tosto che a Dio sudditi, e di fuggire una servità, che è vera libertà, per abbracciare quella libertà che è piena d'odio e di servità.

Così sopravvisse quel ginsto alla morte di tutta l'umana schiatta, perocchè a Dió fu fedele.

#### 6 2

Nê avrebbe avuto questa amistă con Dio, se Dio stesso dopo il peccato non avesse ricominciata e riaperta la comunicazione di sè all'uomo per mezzo della misericordia della redenzione promessa, la quale gli odj introdotti dovesse distruggere, eri condurre l'amore che al demosio ritorrebbe la signoria. Al quale fu detto: « Porrò inimicizie fra te e la donna, e fra « il seme tuo e il seme di lei. Egli schiaccerà la tua testa, e tu tenderai insidie al calcagno suo » (3): nelle quali inimicizie ogni legitimo amore è contenuto, essendo cose che l'ann nell'altra ritorana. Diolio al diavolo, e l'amore a Dio.

<sup>(1)</sup> I. Petr. III, 20.

<sup>(2)</sup> Matt. XXIV, 38.

<sup>(3)</sup> Gen. III, 15. Si dice nella promessa di Dio, che la donna e il suo seme faranno guerra al Serpente. N\u00e3 si poteva dire con proprietà, che l'uomo eil suo seme avrebbero avuto guerra e vittoria sul diavolo. Poich\u00e9 Ges\u00e4 Cristo che lo vinse, nacque senza opera d'uomo da Maria Vergine santissima.

Che se l'odio ha sua natura nel farc il malc, e l'amore nel comunicare il bene, già per sè apparisce, come l'amicizia col demonio non è in verun modo amicizia, ma vero odio. E converso, il solo amore di Dio è veramente amore, perciocchè dell'amore ha la propria e verace natura, che è quella di apportar bene; e solo in esso amore di Dio perciò giace veracemente l'amore del prossimo, poiche se fosse fuori di lui, già non sarchbe più amore. Per questo, Gesù fu quegli che togliendo l'amistà col demonio, uccise in sè stesso le inimicizie (1), non pure quelle degli Ebrci c de Gentili riconciliati con Dio per mezzo della crocc in un solo corpo, ma quelle degli uomini tutti fra loro, raccozzando iu uu sol corpo di società tutti mercè del suo sangue. Così per mezzo di Cristo, pace nostra, Noè ebbe dal Cielo quella carità che il salvò, e per lo stesso mezzo ebbe salvamento il genere umano nella sua famiglia, fatta degna di rappresentare dentro all'arca la Chiesa universale, che fabbricata col legno della croce galleggia sicura sospesa in sull'acque mondane, in cui tutti quelli periscono, che stanno fuori dell'ammirando naviglio.

# CAPITOLO V.

GLI UOMINI INCHINATI A SPEGNERE IL FUOCO DELL'AMORE, E DIO SOL-LECITO DI TENERLO ACCESO. — DUE CITTA', DI DIO E DEL DEMONIO. LA PRIMA VINCE PER GESÙ CRISTO.

# § 1.

Usciti dall'arca, li benedisse lddio, e comandò che si astonessero dal mangiar carne, in cui fosse rappreso il sangue; precetto confermato dalla legge mosaica (a), e che ebbe a fine l'incutero al sangue umano orrore e rispetto; dacchè a questo spargere, crano incitati dalla corruzione originale, e dalla raffreddata carità, datone esempio Caino e Lamech (3): « Non

<sup>(1)</sup> Eph. II,16.

<sup>(2)</sup> Lev. XIX, 20.

<sup>(3)</sup> Gen. IV, 23.

« mangerete carne col sangue, dice ivi Iddio. Imperocchè io a farò vendetta del sangue vostro sopra qual sia delle bestie: e e farò vendetta della uccisione di un nomo sopra l'uomo, a sopra l'uomo fratello di lui. Chiunque spargerà il sangue « di uomo, il sangue di lui sarà sparso: perocchè l'uomo è « fano a immagine di Dio » (1). Così quell'immagine divina posta nell'uomo dal Creatore, la qual produr dovca in esso uomo, come somma ragione, la beata carità; adesso si trae a dover servire di rattenimento all'umana ferocia, sicchè l'uno dell'altro non isparga il sangue; e appena essa vale a ciò conseguire, e raffrenare quegli atroci eccessi, a cui va l'uman cuore celerissimo, ove l'amore abbia abbandonato. Or poco appresso Cam rompe quella carità salvatrice, schernendo il padre, che ubbriacato dal vino, di cui ignorava la forza, in isconcia positura giacevasi, e dal padre tira la funcsta maledizione sulla sua casa, che « la rende serva de servi de suoi « fratelli ».

### § 2.

Në moto da poi (dileguandosi via più la doleeza dell'amore) sottentra la ferocia, che si mostra terribile in Nembrot, nipote a Cam, chiamato nella Scrittura « potente sopra la « terra, eacciatore robusto », più per avventura di noumni che di fiere, che « pose il principio del suo regno in Babilo-« nia » (3), e fabbricò altre città nella terra di Sennar: dopo tentata dagli unomini la matta opera della Torre, nella quale il Signore fece apparire anche di fuori quella confusione e quel disordine, che cagiona l'interiore empletà, onde fu dano il nome a quel luogo di Babele, che, significando confusione, vale benissimo a rappresennare la Città che formano i malvagi insieme legati dall'unità del loro capo il demonio, e dalla somiglianza con lui, non solo que sulta terra fra loro, ma quei dell'inferno ancora con essi associati, « ove nessun ordine abita, « ma sempilerno orrore » (3).

<sup>(1)</sup> Gen. IX, 4-6. — L'uomo similé al suo Creatore, è ancor più simile al suo Redentore, perchè questi vesti l'umana natura. Per tale somiglianza dovea l'uomo nudrire in sè stesso per tempo infinito rispetto ad un sangue, con cui sarebbe stato salvato; ma che sarebbe pure stato sparso da lui!

<sup>(2)</sup> Gen. X, 8-10.

<sup>(3)</sup> Job X, 22.

In tal modo sempre più vennero lontanandosi e partendosi a Dio, e fra sè stessi semando ognora quell'amore che appunto a Dio e s'loro simili gli avvicinava. E sino nella nascita de Patriarchi videsi alema volta rappresentata la guerra fra il mondo corrotto ed il Cielo; siecome allora che da Rebecca nascendo Esan il primo, e dietrogli Giacobbe, questi teneva quello ghermito nel calcagno per soppiantarlo i apparendo qui figurata la vittoria che l'nomo di Dio dovea avere sa quello del diavolo, e il Cielo sall'inferno per mezzo di Cristo, il quale prevenuto, in quanto all'ordine del tempo, da Adamo peccatore e dalla sua stirpe corrotta, tuttavia sebben uscente di poi, soppiantava e vinceva il nemico colla forza di quel braccio, che è significativo della grazia divina, colla quale anche prima di nascere debellò il demonio, e quasi con un sno braccio mandato innazzi il vinse (1).

## CAPITOLO VI.

QUEI DELLA CITTA' DEL DEMONIO HANNO UN REGNO IN TERRA, E QUEI DELLA CITTA' DI DIO IN CIELO: SONO DIVISI INSIEME DAL VERO E DAL PALSO AMORE, E TUTTAVIA I BUONI AMANO I CATTIVI.

# § 1.

A' Patriarchi poi, i quali per la fede del Salvatore veniano riamicati con Dio, tutte quanta la vita si fu un continno pel-legrinaggio: campando essi sotto le tende per que' luoghi dove Iddio li chiamava, e dimostrando in si fatto mode come non rolevano avere in una terra colpevole, da cui Iddio Sera Iontanto, « città permanente », ma aspettare « quella bene fontata, della quale Iddio è architetto e fondatore » (2). Conciossiaché esseudo già introdotta nel mondo la morte, stipendio del peccato, si era con ciò resa manifesta l'intenzion del Signore, che solo mediante questa l'uomo potesse arrivare al possesso di una stabile ed eterna felicità. Quindi quella divi-

<sup>(1)</sup> Gen. XXV. Ved. S. Agost, De Civ. Dei, e De Catech. Rud.

<sup>(2)</sup> Hebr. XI, 10.

sione degli nomini in due parti: l'uua che aspira alla celeste Gerusalemme dove l'immortale vita ritrova, l'altra che restando attaccata col cuore all'abitazione della terra, e fabbricando palagi e città, e piantando vigne, e adunando ricchezze, vive nel secolo presente come in sua stanza, e in queste letizie infelici e momentanee consuma e perde le beate ed immortali. Onesti figliuoli di Babilonia sono i padroni della terra, cioè quelli che co'desideri agognano possederla; e in rapirne a se qualche parte, vivono ansii, solleciti, paurosi, travagliati: sempre più dal Signor dilungandosi, più che accostano il loro amore alle cose senza fermezza e pace, e prive perciò di quel Dio, che solo è pace e fermezza.

## § 2.

. E con questi nomini vacui di carità non hanno congiunzione i santi, e si vivono spartiti da loro, poichè non ritrovano in essi la similitudine de' costumi. Così quegli antichi Patriarchi, che affermavano di vivere forestieri e pellegrini in fra stabili possessori, con loro non si mescolavano però, nè ricevevano da essi doni, volendo essere arricchiti solo dal Dio loro: siccome avvenne allora che Abramo vinse i cinque re che aveano saccheggiato Sodoma, e tolse loro tutto lo spoglio, del quale nnlla volle prendere, salvo il vitto della sua gente, e le decime pagate a Melchisedecco, sacerdote di Dio Altissimo; a cui era conveniente, prefigurando Cristo. che anche gl'inimici pagasser tributo (1). E così parimente nella vendita del campo di Efron colla doppia caverna, egli nol ricevette ad ogni patto in dono, nè ascoltò le lodi di quelli che il chiamavano « Principe di Dio », e che gli voleano concedere di seppellire Sara in qual volcsse delle loro scpolture; ma egli, protestaudosi sempre « forestiero e pellegrino », dimandò umilmente il diritto di seppellire, e volle pagarne il terreno; nè riunì il cadavero suo coi loro, ma il ripose în caverua apposita (2): mostrando così di voler quei santi essere auche co morti corpi separati da quelli, i cadaveri de' quali non aveano coi loro a risorgere nel possesso della

<sup>(1)</sup> Gen. XIV.

<sup>(2)</sup> Gen. XXIII.

promessa terra. Veggiamo di più, che Abramo compera da Abimelecco per sette agnelle un pozzo, che non ad Abimeleco, ma pure a sò appartenera (1); e ciò perchè nè pur aospetto vi avesse di avere egli ricevuti doni da quel re palestino, e recisa fosse ogni cagion di lite che potesse insorgere per l'acqua del pozzo fra pastori sì come intervenne poscia sal Isacco, il quale non colle brighe e contres, ma col cedere la fini (3); ammirabile esempio non meno della separazione che voleva mantener da que' popoli, che di mansaetissime acritia (3);

# § 3.

Allo stesso intendimento Abramo, non volle elie Isacco, la generazione da Dio eletta, si sposasse ad alcuna delle figliuole de' Cananei, fra' quali egli abitava; ma, chiamato il più antico e fedel servitore di casa sua, il fece giurare, con misteriosa cerimonia, per lo suo gran discendente, che darebbe ad Isacco una sposa della terra de' suoi parenti (4). E simigliantemente Giacobbe andò colà a prendersela, dicendo Rebecca ad Isacco. annoiata de' loro costumi: « Mi viene in fastidio la vita a ca-« gione di queste figlinole di Heth. Se Giacobbe piglia mo-« glie della razza di questo paese, io non voglio più vivere » (5): poiche quelle di Esau, tolte dal paese, aveano amendue amareggiato l'animo d'Isacco e di Rebecca (6). E ancorché alcun tempo dopo il figliuolo di Giacobbe, Giuseppe, divenisse Siguore in tutto l'Egitto, e la famiglia sua vi chiamasse; tuttavia altro non volle da Faraone, che la piccola terra di Gesse, dove la casa di suo Padre e la propria abitasse, sequestrata dagli Egiziani: senza temere un nome ignominioso presso a loro col dichiararsi pastori, professione agli Egizi in abbominio (7); perché nou si curavano di aver un nome in terra

<sup>(1)</sup> Gen, XXII, (2) Gen, XXVI.

<sup>(3)</sup> Nê pur Davide volle ricevere in dono da Areuna Jebusco l'aja ed i buoi che gli offeri per edificare un altare e far sacrificio. Ved. II. Reg. XXIV, 24; e I. Paralip, XXI, 28.

<sup>(4)</sup> Gen. XXIV.

<sup>(5)</sup> Gen. XXVII, 46.

<sup>(6)</sup> Gen. XXVI. 35.

<sup>(7)</sup> Gen. XLVI.

quelli, che lo amavano in Cielo (1) E il 'moriente Giacobbe fa mettere a Cinseppe la mano estula la sua coscia, e coal giurare pel futuro Cristo, che egli nol seppellirebbe in Egitto, ma nella terra di Canasa (2), nella doppia caverna, dove giacorano sepolti Abramo e Sara e Isacco e Rebecca (3) il che fa parimente co' fratelli suoi, prima di morire, lo stesso Giucesppe (4): le cui ossa dopo un volger di molti anni furono veramente trasportate da Mosè insieme a quelle de' padri e capi delle tribù, e seppellite in Sichem, come santo Stefano agli Ebrei ultimamente ramentava (5).

# \$ 4.

Ma perciocché una sola è la stirupe custode al mondo dell'amore celeste, cioè quella spirituale di Cristo, che dalla carnale di Abramo è solo rappresentuat; per questo reggianno che e fra il ramo benedetto nella casa de Patriarchi, e gli altri rami, havri la separazione della inimicizia; e cuutissimamente cercan que'santi di separare la schiatta non della promissione, da quella a cui le paterna eredità e benedizioni doverano trapessare. Agar dispetta Sara (6), Ismaele schernisco Isacco (7); Esau e Giacobbe si urtano pur nel seno di Rebecca prima ancora che nascano, e nati d'indole diversa, Esau « accciatore « e uom di campagoa », e Giacobbe « uomo semplice e abitatore de padiglioni », ben presto vengono l'un coll'altro in collisione per la benedizione di primogenitura, a tale che il feroce Esau mettesi in cuore di torre la vita al manuseto Giacobbe (8); Lie « Rachele altercano (6), e fra i figliuoli pure

<sup>(1)</sup> Pare, secondo i monumenti egiziani ultimamente scoperti, che quel Faraone sotto cui venne in Egitto il Patriarea Giacobbe, fosse egli stesso uno della razza de' pastori conquistatrice dell' Egitto. La dinastia poi fu mutata; e allora gli Ebrei furono oppressi,

<sup>(2)</sup> Gen. XLVII, 29.

<sup>(3)</sup> Gen. XLIX, 31.

<sup>(4)</sup> Gen. L, 24. (5) Act. VII, 16; Ex. XIII, 19.

<sup>(6)</sup> Gen. XVI, 4.

<sup>(7)</sup> Gen. XXI.

<sup>(8)</sup> Gen. XXV e XXVII.

<sup>(9)</sup> Gen. XXX.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. 111.

di Giscobbe non regna pace nè ngaultid di costumi. Per que se scissuré ecco Abramo licenziare Agar e Issnaele dalla suc assa, come Dio gli comanda (1), e dividere i figliuoli di essa Agar e di Cettura dal suo Isacco, mandando quelli di verso Oriente con doni; Isacco pol ficendolo erede di tutu di suo (2); e così simigliantemente Giacobbe spartasi da Essa. Nè si proibisce a Isnaele ed Esau di sposarsi fra que popoli fra quandi erano, quando all'incontro, come dicevamo, si usa ogni diligenza perchè con que' popoli non contraggano parentado gli eletti primogeniti Isacco e Giacobbe. Dalle quali coss tutte chiaro apparisce, come nel mondo per la colpa entrò la guerra non solo de cattivi fra loro, ma de cattivi co bianoi: imperciocché, quelli essendo odio, e questi carità, non si possono confare insieme cose contradidicati.

## § 5.

Iusegna adunque il conversare di quegli antichi e maravigliosi sauti, siccome l'uomo di Dio vive nel mondo separato dal mondo: portando però al mondo quel sublime amore che alla salute del mondo è vantaggioso. E quindi Abramo patisce in dovere lasciare partirsi Agar e Ismaele, prima che Dio gli parli (3); e per Ismaele stesso prega Iddio, e impetra benedizione (4); prega per lo stesso re di Gerara. Abimelecco, e gli ottien la salute, e quella della moglie e servo di lui, rese sterili per cagione della presa di Sara (5); e oltracciò ancora prega per la infame Pentapoli con istanze iterate piene di ferventissima e ingegnosissima carità, ne già pel solo nipote Lot, ma per la salvazione di tutti que' miseri. Nel che si vede che quella separazione che per necessità hanno i giusti dagl'ingiusti in questa vita, non impedisce ne attenua in essi quell'amore che sospira ed opera, acciocché anche i tristi convertendosi si rendano cittadini della beata Città, ricca di ogni gaudio, e degna di ogni amore. Così non potendoli amare

<sup>(1)</sup> Gen. XXI, 12.

<sup>(2)</sup> Gen. XX, 5.

<sup>(3)</sup> Gen. XX, 12.

<sup>(4)</sup> Gen. XVII e XXI.

<sup>(5)</sup> Geu. XX, 17-18.

perche sono buoni, gli amano acciocche sieno buoni: avvegnache in quanto Dio gli abborrisce, dai giusti pure sono abborriti.

### CAPITOLO VII.

LA CHIESA DEL NUOVO TESTAMENTO, REGNO IL PIÙ GRANGE DELL'A-MORE, PREORINKATA NELL'ARTICO. — I VERI AMATORI PERSEGUITATI DAL MONDO, E RISTORATI DA DIO E DALLA GIUSTIZIA, CHE AMANO A GRANDE LORO VANTAGGIO.

#### S t.

Doveva poi Gesù Cristo avere non solo de Padri da cui nascere, ma ben anco un popolo di fratelli fra cui conversare, e a cui diffondere i tesori di sua carità: il qual popolo rappresentasse quella gente spirituale, che « essendo lontaua, mercè « del sangue suo fu fatta vicina, ed essendo ospite e pelle-« grina nella casa d'Israele, fu resa concittadina de' santi e « della famiglia di Dio » (1). Il perchè Giuda, onde sarebbe provenuto il Cristo, non si separa da' fratelli, come avevano fatto Isacco e Giacobbe, ma con essi insieme forma no solo popolo composto di dodici tribù, sulle quali tutte discende quella benedizione di accrescimento promessa alla fede de Padri; la quale benedizione mostra nuovamente come la carità diffonda e moltiplichi l'umanità (da che i patti dell'alleanza non erano che patti di vicendevole amore), al contrario dell'odio che la minuisce e strugge: e rappresenta egregiamente quella maggiore moltiplicazione, che Gesù far dovea in tutta la terra « a paraggio delle stelle del cielo e dell'arena del « mare » (2), col fecondissimo seme di carità, senza la quale, dice s. Paolo, tutto l'uomo esser nulla (3).

## § 2.

Fu Giuda ciò non ostante dagli altri distinto secondo la benedizion di Giacobbe (4): Giuda andava iunanzi, pel comando

<sup>(1)</sup> Ephes. II, 13, 19.

<sup>(2)</sup> Gen. XV, etc. etc.
(3) I. Cor. XIII.

<sup>(4)</sup> Gen. XLIX.

del Signore, all'altre tribù nel Deserto (1); Ginda nella terra promessa ebbe una porione distinta e diligentemente descritta nel libro di Giosal (2); da Ginda i condotteri, da Giuda i re d'Israello, da Giuda i giudici nella cattività, e da Giuda dopo il ritorno di Bablionia si dà il nome a tutta la nazione come dopo la liberazione degli uomini dall'inferno, doreva da Cristo riceverlo il mondo intero. Così quella carità, che pur tutti vuole uniti, e divide gli stranieri dai famigliari di Dio, e nella famiglia del Signore co varj gradi di sua abbondanza dissingue i fratelli maggiori, e dagli sitri il differenzia.

### § 3.

Discesa adungne nell'Egitto la famiglia di Giacobbe, numerosa di settanta persone, vi fu schiava ed afflitta quattrocento anni, come Dio avea predetto ad Abramo (3). Perciocché quantunque fosse atato da Giuseppe salvato l'Egitto, partecipando in tal modo anche quel popolo straniero de benefici onde Dio colmava e proteggeva la fedel casa di Giacobbe (4); tuttavia non era a pensare che la carità de santi trovasse ricambio fra i frigidi figliuoli degli uomini che, abbaudonato Dio, non potevano amare i loro simili di saldo amore: sicché se dimostrarono a principio in verso Giuseppe e la casa sua quel calore di umana gratitudine, che anche ne cuori più intirizziti suscita la natura, e massime la prudenza de propri vantaggi; tuttavia ben presto quello svaporò, scancellandosi fin anco la memoria de benefici ricevuti, o avvenisse per neghittosa ignoranza delle cose, o per essere i pastori forestieri gente odiosa alla nuova dinastia, o perchè comecchessia subentrassero i sospetti e le paure che quel popolo fatto si numeroso minorasse loro la poteuza : sicchè in fine quello stesso amor proprio che gli avea mossi a largheggiare con Giuseppe vivente, li movea poi ad opprimerlo ne suoi discendenti con ogni maniera di smisurate gravezze, e intollerabili soperchierie.

<sup>(1)</sup> Num. X.

<sup>(2)</sup> Num, XVI.

<sup>(3)</sup> Gen. XV.

<sup>(4)</sup> Gen. XLV, 7, e L, 20.

Il che è quello che avviene continuamente a' santi nell'Egitto di questo mondo, i quali spargendo d'ogni parte incredibili benefici, anzi dando tutti se stessi alla salnte della gente malvagia, sono tuttavia con ogni guisa d'ingiustizie, di calunnie e di persecuzioni oppressati e malmenati. E se alcana volta la grandezza del beneficio presente cava di forza anche dalle mani de' tristissimi qualche momentaneo segno di riconoscenza; questo dura sol quanto ne comporta il proprio interesse, e la mozione istintiva di quella natura che annichilata non viene dal contrario costume. E perciò se i santi uomini aspettassero il ricambio del loro amore da quelli in pro de quali spendono sè stessi, deporrebbero il loro incredibile desiderio di essere vantaggiosi. Ma null'altro essi amano anche negli empi, che quella giustizia di che sono suscettibili fino che vivono sulla terra; amandoli pure per questo, acciocchè l'acquistino; e perciò da quello che i buoni amano, sono sempre fedelmente ricambiati: poiché quanto uno è giusto, tanto ricambia chi gli fa bene: e chi è giustissimo, anzi la giustizia stessa, di cui tutti quelli che sono giusti partecipano, di quel loro grandissimo amore a dovizia fedelmente li ricompensa, o sia che amino essa giustizia ne giusti perche vi è, o negli ingiusti perche vi sia.

## § 5.

Dalla quale corrispondenza che fa loro l'amata giustinia i buoni sempre più ad marala s'infervorano, o 'nelle maggiori strette ed asprezze del mondo si veggono crescere in unmero ed in rigore. Coal è, che fra i pesi delle catene e fra i fumi di sangue crebbere gli antichi cristiani, o piuttosto i cristiani di ogni secolo e di ogni luogo, ove la persecuzione fu fatta co carmefici; evi si rinfiammarono nell'amore giubilanti di perder tutto per Dio: di che fu figura ciò che avvenne là nell'Egitto agli Ebrei, che quanto più gli opprimevano i nemici di travagli e fatiche, e più gli accresceva l'amico omipotente; e il raddoppiar l'odio loro addosso dagli Egiziani, e a' strazi Paggiungere insnlti, rendendo loro amaro il vivere nell'Egitto, invogliavali più e più della terra promessa; e il comandare di

Faraone alle mammane ebree che uccidessero i maschi, non fruttò altro, che la fecondità maggiore di quelle mammane tementi Iddio; e all'ultimo il comando di gittare in acqua i bambini maschi, divien mezzo alla educazione di quel Mosé che dovea francheggiare tutto il popolo, e nel mar rosso seppellire l'orgoglio e l'insolenza egiziana (1): da per tutto apparendo, che chi ha l'amore, ha il germoglio della moltiplicazione, e chi non ama, quel della minuzione e della morte. Che possono dunque tntte le forze di questo terreno Egitto se non moltiplicare le benedizioni dei Santi, e invogliarli sempre più della loro liberazione e andata in quel promesso paese, che scorre latte e miele: e distaccar loro coll'aspro e il malagevole delle angustie e miserie del mondo, il cuore dal mondo stesso, cavandoli quinci affatto col cuore, e ponendoli in Cielo (2)? Che se l'empietà umana ginnge all'estremo, ottengono allora da lei i figliuoli del Cielo quella partenza di Egitto, che morte è creduta, e che è la vera vita, da loro ben conosciuta e tanto sospirata.

## CAPITOLO VIII.

GLI AMATORI DI DIO LASCIANO OGNI BEN DEL MONDO. PERCHE HANNO COMPENSO SOPRABBONDANTE NEL LORO STESSO AMORE.

## § 1.

Mosè certamente ne pur dell'egiziana prosperità fu contento, ma « reso adulto, uegossi figlio alla figliuola di Fa-« raone, scegliendo prima di essere afflitto insieme col popol « di Dio, che di godere un po' di tempo il peccato : maggior « tesoro giudicando l'obbrobrio di Cristo, che le ricchezze di " Egitto: poiché egli rimirava alla ricompensa » (3). E tale ricompensa non era altro che il possesso della stessa giustizia, ed a lui persuadeva di nnirsi pure a quel popolo che ne era l'erede, e da quello allungarsi che di tanta eredità non

<sup>(1)</sup> Exod. II.

<sup>(2)</sup> Philipp. III. (3) Ebr. XI, 24-26

era partecipe. E così lo stesso amore lo univa e lo divideva: l'univa a quelli che erano uniti, e lo divideva da quelli che erano disuniti: essendo amore ugualmente, odiare e allontanarsi dall'odio che occupa i malvagi, come avvicinarsi alla carità che riempie di sè i buoni. Che se quegli Israeliti tutti buoni non furono, non è tuttavia, che il popol de bnoni non dovessero rappresentare. E se non rappresentavano quel popolo ottimo, che è già dall'amore divino a pieno giustificato, erano però fuori di dubbio figura di quello che alla piena giustificazione fu preordinato; cioè di coloro, cni sebbene Iddio sopporti alcun tempo cattivi, tuttavia sa egli di sopportarli e di aspettarli non per la giustizia, ma per la misericordia: ché si riaveranno de'loro scorsi, e usciti dall' Egitto otterranno, dopo vinti col divino ajuto i nemici, quella beata terra, in cui si accoglie il riposo e l'abbondanza. Laonde Mosè a coloro si uni che amava di liberare dalla schiavità, da Dio avendone interiore impulso e comandamento. E per questo egli ammazzò l'Egiziano che « maltrattava gli Ebrei suoi fraa telli (1). acciocche questi intendessero, come Iddio per « mano sua dava loro salute; ma essi uon l'intesero » (2): chè aveano l'intelletto in que' ceppi, la liberazione de' quali Mosè non dovea nè potea fare, ma solo prefigurare traendoli di Egitto.

### CAPITOLO IX.

L'AMORE GENERATORE DI UN SUBLIME SDEGNO, CHE SI CHIAMA ZELO.

# 6 1.

E in quest'atto di Mosè si dimostra la carità in quell'atto che si accende di zelo, il quale pare ira, ed è vero amore. Onel zelo ardea pure in Mosè, il mansuetissimo di tntti gli Ebrei (3); e con esso correggeva ancora l'Ebreo che al fratello ingiuriava; di che quegli manifestò l'uccisione dell'Egi-

<sup>(1)</sup> Exod. II.

<sup>(2)</sup> Act. VII, 25, (3) Num. XII, 3,

zio, sì che venne agli orecchi del Re, e Mosè dovette fuggirsene. E collo stesso atto di amore che zelo si chiama, difese le figliuole di Jetro dalle mani de pastori (1): nelle quali cose apparve nell'uomo graude quel seme di giustizia, e quell'ardore del vero e del bene, pel quale Iddio lo trascelse a coudottiere del popol suo. Conciossiachè valicati quarant'anni che pasceva il gregge di Jetro negli aperti piani, Iddio l'appellò a quella impresa, apparsogli in un roveto che ardeva. Fra le quali fiamme Iddio si mostrava « esser fuoco di carità » (2): fuoco dolce che bea i ginsti, e zelo che brugia i malvagi (3); da che quella stessa carità la quale amata da buoni li beatifica, è quella che dagli empj odiata li martoria e gli strazia. Per le quali ragioni in foggia di ardente iucendio apparisce anco sul Sinai promulgatore della legge, e sotto forma di vivaci fiammelle sui capi degli Apostoli diffonditore della grazia (4). Anzi la Scrittura dice, che il « fuoco lo precede » (5). e che fa suo ministro il fuoco fiammante » (6); perciocchè da lui appunto, come fiuo a priucipio dicevamo, si acceude in questo mondo ogni bella fiamma di amore. E per questo dicea Cristo: « Sono venuto a metter fuoco in terra, e che « voglio io, se non che egli si acceuda » (7)? del qual fuoco di Cristo, quasi per nu cotale riflesso, risplendea senza consumarsi quel roveto; e il Sinai, e Mosè stesso ministro di Dio ne divenia col capo sfavillante.

<sup>(1)</sup> Exod. II, 17.

<sup>(2)</sup> Ebr. XII.

<sup>(3)</sup> Exod. III.

<sup>(4)</sup> Exod. XXIV. Act. Apost. II.

<sup>(5)</sup> Ps. LXXXXVI.

<sup>(6)</sup> Ps. CIII.

<sup>(7)</sup> Luc. XII.

## CAPITOLO X.

IMMENSE SOFFERENZE DELL'AMOR DIVINO, E GRANDEZZE DELLE SUK OPERE. — LE REPUTA TUTTE A DIO, ED HA L'OCCHIO SEMPRE AL CIELO DOVE EGLI SI COMPIE.

#### § 1

Nè egli è a dire quanti beni operasse, quanti mali sostenesse quel mitissimo, quell'amorosissimo uomo di Mose, fedelissimo ministro di Dio nella liberazione de' suoi fratelli; verso i quali amore celeste lo diffondeva, e per li quali niente a lui era duro; che l'amor divino tutto sa per gli altri, niente teme in servigio degli altri. Imperciocche chi potra pienamente ritrarre la durezza di quel popolo, la carnalità di quella « nazione prava ed esasperatrice » (1)? chi la illimitata tolleranza di Mosè che la conduceva, e il fortissimo amor di lui, cui nè dispetti, nè toru, nè delitti, nè ribellioni poterono frangere? Liberata da Egitto col vigor de portenti, non è ancora gran tempo in viaggio, e al vedersi dopo le spalle gli Egiziani si intimorisce, diffida di Dio, mormora di Mose : « Non v'eran « forse sepolcri in Egitto, che ci hai tratti di la per farci mo-« rire nella solitudine? » (2). Mosè quasi non senta l'offesa, fa lor cuore a confidare esortandoli nel Signore: poiché egli vedea che il timore che quelli avevano degli nomini provenia dalla fede e dall'amore di cni mancavano a Dio.

#### S 2

E in vero, Iddio meritava troppo altro da loro. Fidato al quale, Mose dà mano alla verga, e appende l'acque del mare da lati in doppia muraglia, e fa passare nel mezzo asciutto quell'infinito popolo; il qual passato, colla verga stessa ritocca l'acque, è le rovescia di sopra a' nemici : preaddistando in quel fatto solenne il lavacro salutifero del Battesimo, salute a an tempo degli nomini che dal secolo passano a Dio, e naufragio delle infernali potenze che ivi sommergono (3).

<sup>(1)</sup> Ps. LXXVII.

<sup>(2)</sup> Exod. XIV, 11. (3) I. Cor, X.

<sup>(3)</sup> I. Cor. X

E di null'altro curante fuor solo che della divina gloria e del ben del sno popolo, eccelo di sacra fiamma agitato intnonare di poi un cantico di gratitudine all'Onnipotente, e prorompere: « Chi de' forti è simile a te, o Signore? chi a simile a te, glorioso nella santità, terribile e laudabile, antor a di prodigj? Tu la mano stendesti, e la terra gli ingojò: a tu nella tua misericordia fosti il condottiere del popolo cui « riscattasti, e nella tua fortezza l'hai portato infino al tuo a santo soggiorno. I popoli si sono messi in movimento e « sbuffano di sdegno: gli abitanti della Palestina sono in af-« fanno, i principi di Edom sbigottiti, tremano i campioni di « Moab: gli abitanti tutti di Canaan vanno stupidi per tere rore. Cada sovr'essi paura e spavento, merce del tno brac-« cio grande: rimangano immobili come pietra, fino a tanto « che passi, o Signore, il popol tuo, fino a tanto che passi « questo tuo popolo, di cni tu sei Signore! Tu l'introdurrai « e pianterai sul monte del tuo retaggio, nella fermissima tua a abitazione che ti sei, o Signore, fabbricata: nel santuario tuo. « fondato, o Signore, dalle tue mani » (1). Veramente eccelsa e solidissima è questa abitazione del Signore! E chi non vede in essa, e in quel santnario fabbricato dalle mani stesse di Dio, quei cieli, cui Davide chiama appunto quasi per ecoellenza " l'opera delle sue mani » (2)

s 4.

Cosi Mosè, totta l'occasion dal portento, innalza per mezzo del cantico, il popolo de' snoi fratelli all'eterno abitacolo del Signore, adombrato nella Terra santa: abitacolo che è Dio medesimo: e lni amando Mosè in estremo, vi ricorret sempre coll'animo, e volca, comi è costume di tule amore, nella violenza della sua corrente rapire seco stesso, al medesimo termine i suoi fratelli. Quel popolo però di corto vedere (fatta coccatione s'al alcuni pochi) non par credibile che penetrasse

<sup>(1)</sup> Exod. XV, 11-17.

<sup>(2)</sup> Ps. VIII, 4.

il sublime cantico mosaico nell'alto suo senso delle cose future, ma l'intendesse delle presenti, del possesso della terra di Canaan, la quale abitazione, altro che in figura, esser non poteva abitacolo di colui, il quale « riempie il cielo e la terra » (1).

# CAPITOLO XI.

È LO SPIRITO DI GESU' CRISTO CHE DIFFONDE L'AMORE NE CUORL

§ 1.

Chè dopo soli tre giorni di cammino nel deserto di Sur, sostenendo inopia di acque dolci, e trovandone solo di amare, ripresero quegl'increduli a mormorare contro del bnon Mosé; al quale fu mostro un legno, con cni addolcirle: figura viva della croce, che tutte le amarezze del mondo addolcia a' santi per lo amore; di cui quelli che sono privi, sentendo l'amaritudine tutta delle umane angosce, se ne corrucciano fuor di misura; e or de' ministri di Dio s'indegnano, ora sparlano della stessa sapientissima Provvidenza, Trovano poscia in Elim i dodici fonti e le settanta palme, che i dodici Apostoli e i settanta discepoli fioriti nella scuola di Cristo prefiguravano (2).

§ 3.

Ma quindi passati al deserto di Sin, leva tutta la turba degli Israeliti un nuovo gravissimo mormorio contro gl'infaticabili loro capi Mosè ed Aronne, memorando pur sempre la terra d'Egitto, e le olle di carne sopra cui sedevano, e il pane abbondoso che vi mangiavano. E Dio in luogo di punirli piove dal cielo la manna e le quaglie ad otturare la loro bocca ai lamenti, e il carnale lor animo ai desideri. Il mansnetissimo Mosè intanto, vista l'offesa di Dio, tenta rivocarli dall'errore: « E chi siamo noi? grida egli; non sono contro di noi i mor-« morii vostri, ma contro il Signore » (3)!

<sup>(1)</sup> Jer. XXIII. 24.

<sup>(2)</sup> Exod. XV, 27. (3) Exod. XVI, 8.

Sebbene a che giovano al di fuori i portenti e le ammonizioni che vellicano solo gli orecchi, quando lo Spirito santo non diffonda ne' cuori la carità? Chè quella manna e quelle quaglie, cibo sceso dal cielo, effigia tutto al vivo il nutrimento soprasostanziale dell'anima, che è ogni parola che esca da Dio: ma non è in vero questa parola divina ed infiammata che all'anime dà vita (1)? Il perche giunte appena che furono a Raffidim, tornano quei cuori servili a far rumore contro al Dio loro, perchè l'acqua venia mancando: e Mosè è in sull'essere lapidato dalla bestialità di quel popolo; ma a Dio ricorre, e ne impetra che al percuotere della rupe colla verga sgorghi abbondanza di acque a dissetar tutto il popolo, che fino a Cades in perpetno ruscello scorrendo, sembra che lo accompagnasse: la qual rupe è figurativa nuovamente di quel Cristo, secondo la dottrina apostolica, dal cni spirito per la croce, sgorgò acque perenni di salutar grazia; che tuttavia accompagnano e confortano i fedeli nel faticoso cammino verso la felice terra de viventi (2).

## CAPITOLO XII.

FORTEZZA, BENEFICENZA E UMILTA' DELLA CARITA'.

# § 1.

S'abbattono poco appresso negli Amaleciti armati a battaglia. E la carità viva di Mosè, unita si doni della sua fede, gli fa distendere in vetta al monte le braccia in mistica forma di croce, e suanche le si fa sostenere ad Aronne e ad Ur, così pregando immoto fino al tramonto del solo, acciocché quello atteggiamento delle aperte braccia come d'nomo in sulla croce, batragliassa allora gl'nimici di Giacobbe: dacché esso Giacobbe significava la società di coloro, che pel valore di quel forte che sopra un monte stese in croce le braccia, gl'nimici del cielo avrebber disfatti.

<sup>(1)</sup> Deut. VIII. Matt. VI. Luc. IV.

<sup>(2)</sup> Exod. WVII. L. Cor. X, 4.

Poco dopo, Mosè nell'Esodo (1) è descritto seduto a giudicare Israele. Intornisto da imunumerevole calea, dall'aurora insion a sera si sta costante quel magnanimo e pronto ai bisogni di tutti, sis per ispiegare i dubb) e le cosarrità della religione e della legge, sis per dare sentenza nelle controversie e litigi, o sia per acconciare i dissidj, e risarcire le offese, logorandosi senza un atto di lamento ad immensa fatica che le sue forze sovarchia, per dare a tutti i suoi cari lume, giustizia e pace. In lui splendera allora viramente quanto a. Paolo scrive della carità, « esser 'ella paziente, esser benefica « (2). Anzi di tutti portando egli i pesi, le ignoranze, le ingiustinie, le scisanre, già adempir lo si vede quella legge di Cristo, che in niente altro è riposta se non « in portare i pesi gli uni « degli altri « (3).

### § 3.

Ed ol con che umilità abbraccia poi il grande uomo quel consiglio di letro, sebbene gli venga da chi è si minore a lui per tanti titoli, senza rimettere parola, senza indegiare istante! Così è vero quello che dice l'antore dell' epistola a Damaso (la), che « una porzione della carità è l'umilità »; e così precetta l'Apostolo: « Nulla fate per picca o ranagloria, ma nell'umilità « l'uno creda l'altro a sò superiore » (S).

<sup>(1)</sup> XVIII.

<sup>(2)</sup> I. Cor. XIII, 4. (3) Gal. VI, 2.

<sup>(4)</sup> C. XXI,

<sup>(4)</sup> C AAI.

<sup>(5)</sup> Philipp. 11, 3.

LA PRIVAZIONE DELLA CABITA' IMPICCIOLISCE IL CUORE E IL PENSARE;

LA CARITA' L'ALLARGA E IL BENDE SUSCETTIVO DI ETERNITA', IMMENSITA' E ONNIPOTENZA.

# § 1.

Ma come la carità dell'nom santo non si stancava giammai di giovare, perché fondata in colni che è immobile eternamente: così l'infedel capidigia dell'nom carnale non poneva termine alle ingratitudini e inimicizie, perché pullulata da quel cnore di carne, che a niente sa rilevarsi di quanto è stabile e consistente. Quindi nel tempo medesimo che in snl monte Sinai. acceso in fiamme non meno terribili che amorose, l'Onnipotente consegnava a Mosè la legge, il quale mezzano fra il cielo e la terra, e quello e questa col suo amore abbracciando, l'una all'altro annodava per immagine di Gesù Cristo vero ed unico mediatore; in questo tempo la turba impaziente prevaricava contró a Dio, e da Aronne facevasi fondere un vitello d'oro onde abbominevolmente adorarlo. Perciocche sebbene creato per l'eternità, e una mente ed un cuore fosse dato all'uomo capace di concepire e di godere l'Eterno, a fronte del quale s'annicuta ogni minana limitazione; tuttavia, rendute quelle menti e que cuori per effetto della colpa primiera angusti e limitati alla parvità delle cose mondane, e in quelle col pensiere e coll'animo seppelliti, parve loro gran tempo i quaranta giorni che si stette Mosè in sul monte a trattar coll'Essere infinito, quasi di loro dimentico si fosse colui che di veruno si scorda mai; che tuttavia indugia alcuna volta e tarda all'eletto la consolazione, e al reprobo la retribuzione, appunto perchè egli è eterno, e nè questi nè quegli per andare di tempo si toglie dalle sue mani-

# . § 2.

Ma se la pravità e la picciolezza del cuore umano gianmai non ci migliora, ne si aggranda per esteriore avviso, anzi l'altrui carità con incessante odio combatte; non è però che ella vinca menomamente: conciossiachè è l'amore di divina natura, sicche da nessuna cosa creata può mai essere soverchiato. E perciò Mosè alla israelitica abbominazione di adorare i demoni. s'oppone con altrettanta forza di carità e di adorazione verso Dio. E già prima di discendere il monte, egli disarma la divina destra minacciante lo sterminio del popol di Abramo, e la toglie dall'atto di benedire lui medesimo in capo e padre di una nazione grande ancora più; alla cui proferta che gli fa il Signore del tutto, egli rinunzia: tanto è vero che « amore non cerca i propri interessi » (1). Sceso poi del monte, tenendo con entrambi le mani le due tavole della legge, alla vista del vitello e delle danze altamente si sdegna, e con tremendo atto di zelo, le tavole butta in terra, che si spezzano alle falde del monte: additando nn fatto sì panroso, come dovea venire infranta quella legge impotente a correggere l'uomo, ed esserne un'altra promulgata capace di rimntare i cuori degli nomini che tanto gravavano abbandonati verso il male (2). E appresso, a dato mano al vitello il gitta nel fuoco, il mia nuzzola fino in minuta polvere, che dispersa nell'acqua fa « bere a' figliuoli d'Israele » (3). E operando amore di Dio « con quel zelo che divora » (4), postosi in sulla porta degli alloggiamenti altamente grida, che quale è del Signore, seco si unisca e prenda la spada, e passando innanzi e indietro d'nua parte all'altra degli alloggiamenti, colpisca ed necida ciascuno il fratello, l'amico, il vicino: il che fatto dai figliuoli di Levi, ventitremila a fil di spada furon posti in quel giorno! E: « Oggi, allora disse Mosé, voi avete sacrate al Signore le « vostre mani, tracidando ciascheduno il figliuolo e il fratel · proprio perché vi venga data benedizione ».

<sup>(1)</sup> I. Cor. XIII, 5.

<sup>(2)</sup> Gen, VIII, 21.

<sup>(3)</sup> Exod. XXXII.

<sup>(4)</sup> Sophon. I, III.

L'AMORE & D'INDOLE INGEGNOSISSIMA E SUBLIMISSIMA.

§ 1.

E fatta questa vendetta del peccato, mostrossi Mosè davanti al Signore, e si stette quaranta giorni e quaranta notti, come prima era stato, senza mangiar pane ne bere acqua. Allora fece a Dio quell'incredibile ed eccessivo atto di amore, per costringerlo a perdonare il sommo peccato dell'idolatria che aveva il suo popol commesso. « Ascoltami, diss'egli a Dio, ha « commesso questo popolo un peccato grandissimo, e si sono · fatti degli Iddii d'oro: o perdona loro questo fallo, o se nol a fai, cancella me dal libro tuo scritto da te stesso ». Perciocché sapea bene Mosé che Iddio non si contraddiceva, e che non l'avrebbe mai senza colpa sua scancellato da quel libro, dal quale solo per, colpa l'uomo si scancella. Il che Iddio medesimo gli risponde: « Colni che peccherà contro di · me, lo cancellerò io dal mio libro » (1). E consistendo questo peccato nella mancanza dell'amore di Dio, chi potrà costringer l'uomo a peccare? Chi cancellare il giusto della vita? Chi dividerlo dalla carità di Cristo? " Forse la tribolazione? dia manda Paolo, forse l'angustia? forse la fame? forse la nu-« dità? forse il pericolo? forse la persecuzione? forse la spa-. da? - Ma di tutte queste cose siamo più che vincitori per « colui che ci ha amati. Poichè io mi tengo sicuro, che nè « la morte, ne la vita, ne gli Angeli, ne i principati, ne le a virtù, nè ciò che sovrasta, nè le cose tutte che verranno, « ne la fortezza, ne l'altezza, ne la profondità, ne alcun'altra « cosa creata potrà dividerci dalla carità di Dio, la quale è in « Gesù Cristo Signor nostro » (2),

§ 2.

E veramente due sole cose possono dividere il Santo dal divino amore; che souo, la sottrazione della grazia, e il vo-

<sup>(1)</sup> Exod. XXXII, 31-35. (2) Rom. VIII, 35-30.

lontario suo allontanamento dal Sigoore. Delle quali cose, la seconda come la vorrauno fare i santi, se quell'amore che lo Spirito loro diffonde nel cuore, fa sentire ad essi come è infinito bene quell'oggetto che amano, e nulla tutte le altre cose dell'universo? E se da Dio non si staccaco, come sarà vero che Dio mai si stacchi da loro? o come uon amerà Iddio quelli da cni è amato? o per meglio dire, l'amor de'santi a Dio non è sempre preceduto e cagionato dall'amore di Dio a loro? « Se Iddio, ragiooa adunque s. Paolo, è per noi, chi « fia contro di noi? Egli che non risparmiò nè meno il pro-« prio figlinolo, ma l'ha dato alla morte per tutti noi: come « non ci ha donato con esso ancora tutte le cose? Chi por-« terà accusa contro gli eletti di Dio? Dio è che giustifica: « chi è che coodanni? Gesù Cristo è quegli che è morto, « anzi che è risuscitato, che si sta alla destra di Dio, e che « sollecita per noi » (1). Colle quali parole viene a dire s. Paolo: chi accusato uon è, o condannato dal Padre, nè da Cristo. nè dallo Spirito santo, ma anzi è da Dio giustificato, redento, santificato; questi, dalla coi parte si sta il Signore, non ha che temere da cosa del mondo, non potendogli mai esser tolta la carità. Però quel Paolo, a cui era stato detto « Basta a te a la mia grazia » (2), e che in cuore si sentiva il divino Spirito vigoroso più di tutte cose che divine non sono, animosamente, a similitudine di Mosè, fa quello sfogo massimo di amore, dicendo: « Bramava di essere io stesso separato da « Cristo pei miei fratelli » (3); perocche con questo a tutto rinunziava, foori che a quello che tolto assolutamente esser non gli potea. Con questo dice, non solo parergli nulla l'abbondanza di tutti quei beni, la cni privazione non teme, perche insieme con loro non gli può esser rapita la carità: ma ben anche protesta desiderare di sacrificare tutto ciò che purissima carità di Cristo non sia, anche ogoi diletto di questa carità, ogni gloria di lei, ogni uoione con Cristo stesso, fuori di quella dell'amore; purchè d'amarlo non cessi, anche l'inferno egli elegge a se, pe' suoi fratelli; potendo ivi stesso pu-

<sup>(</sup>t) Ib. 31-34.

<sup>(2)</sup> II. Cor. XII, 9.

<sup>(3)</sup> Rom. IX. 3.

ROSMINI, Prose Ecclesiastiche, Vol. III.

rissimamente amare quel Signore, cui amare è impossibile che non possa, egli n'è già pienamente appagato.

## € 3.

Allo stesso modo il grande Mosè trattando col Signore faccia a faccia, come si esprime la Scrittura (1), e sapendo di essere da Dio amato fuor di misura, e d'avere in Dio il fidissimo amico che tutto gli concedeva, e pur testè offerito gli avea di farlo capo d'nna maggior nazione, e più forte di quella d'Israello (2), confidentissimamente gli parla come a sicnrissimo amico, e insieme come a Dio immutabile; a cni e rincresce rompere l'amicizia, e non cangia i fatti decreti: e gli dice cosl: « O Dio, io so che tu m'ami, e che mi hai scritto a nel libro de' tnoi cari. So ancora che non vengono meno le « tne amicizie, e le predestinazioni tue sono immnubili. Can-« cellami adunque, se puoi, dal libro della vita, dove mi has « scritto. Consulta la tua bontà, consulta la tua prima ele-« zione ». Oh qual forte argomento non osa egli fare qui Mosè a Dio, oh qual dolce ripresa all'amico! Come a suo Dio gli dice: « So d'essere scritto da te nel libro de' vivi: mel dice quella speranza che non confonde (3), quell'amore che tutto mi occupa di te, che a te mi rapisce, e il quale ne tu mi torrai senza mio demerito, perchè sei ottimo, nè io il vorrò mai abbandonare, perchè in te sento la mia beatitudine: mel dicono le infinite grazie e le rivelazioni che tn m'hai concesso, e i reconditi arcani della tua provvidenza e del tuo Messia che ti è piacinto a me disvelare: ma soprattutto io il so perchè mel dicesti tn stesso in quelle parole che non mi si partiranno giammai dall'animo: « Ti conosco per nome, e « hai trovato grazia dinanzi a me » (4). Posciachè adunque tu senza demerito non cassi alcun dal tuo libro, posciache tn non cassi dal tuo libro chi ha ritrovato grazia dinanzi a te. or mi cancella, se pnoi ». E come ad amico gli dice: « So che tu in amicizia non sei mutabile come l'uomo; rompi dunque

<sup>(</sup>t) Deut. XXXIV, 10.

<sup>(2)</sup> Deut. IX, 14.

<sup>(3)</sup> Rom. V, 5.

<sup>(4)</sup> Ex. XXXIII, 12.

meco, so ti dà l' animo, quell'amicizia che con divina costanza ti sei degnato di stringer meco. Se questro non vuoi fare per l'amore che te lo impedisce, non aggravar dunque nè pare il mio popolo, peroceleò io tatto per lui mi ti offro e sacrifico. Conciossischè se a cancellarmii oi si spono dal tuo libro, il che non fai; molto più, purchè il mio anzi tuo popolo sia salvo, a tutti gli altri beni rimanzio ».

#### \$ 4.

Vedeva certamente Mosé, di questi sensi occupato, quel Mediatore, per li cui meriti quanto dimandava impetrava. Onde come colui tutto si diè pel mondo, così Mosè, in quelle infiammate parole, tutto si dà pel suo popolo, acciocchè nella figura che egli rappresentava, Iddio si ricordasse l'originale che solo veramente meritava. Conciossiache sì come Cristo attaccato qual capo a tutti i fedeli, comunica e trasfonde in essi la salute; così Mosè vuolsi mostrar congiunto indivisibilmente agli Ebrei, acciocche sicno riserbati alla stessa sua sorte, sicchè quel Dio che punire Mosè non poteva, nè pure quel popolo offendesse che una sola cosa con Mosè formava : mettendosi questi sopra il suo popolo, quasi madre che di sè cuopre e ripara il figlinoletto sno contro gli assalitori che gliel vorrebbero necidere; acciocchè o quegli non venga neciso, o venga uccisa prima la madre. E a questo segno fu che arrivò l'amore eccessivo del sommo esemplare degli uomini Gesù Cristo; il quale diede ogni cosa che dar potca: acciocchè salvando ciò solo che dar non potea, la giustizia e la carità, avesse con queste di che regalar quegli nomini che al nemico avevano ceduto anche quello che tor loro giammai (non cedendogliel essi) egli avrebbe potuto.

# CAPITOLO XV.

LE CURE DEL DIVINO AMORE HANNO PER OGGETTO IL BENE DEGLI ELETTI, AL FINE DE QUALI SERVONO TUTTE LE COSE.

## § 1.

E alla efficacissima orazione di Mosè, cesse Iddio, il quale si fattamente s'accomoda a' santi suoi, che al castigo non si

determina senza quasi averne da lor licenza (1). Non isterminò il popolo, come avea minacciato, ma fu salvo un'altra volta dall'amor di Mosè: ricevendo solo un cenno di castigo che a penitenza il potesse rivocare. E appresso parlò a Mosè, « si « partisse di là col suo popolo, e manderebbe a suo precur-« sore un Angelo, non venendo egli stesso più seco: dappoi-« chè tu sei un popólo di dura cervice, gli agginnse, e però a dovrei forse venire a termine di sterminarti nel viaggio »: favellando così a quel Mosè che il popol tutto in sè stesso prendeva, e nelle sue viscere di carità volonteroso portava (2). Era quella proposta di Dio giovevole a que' colpevoli che la Divina Maestà avrebbero oltraggiato, dacchè a cotesti ogni benefizio divino, e ogni favore accresce colpa e condanna: e l'amore che loro porta Iddio, fa maggiore in essi che non corrispondono, l'ingratitudine. Oltrecchè quel Dio medesimo che a' giusti è beatitudine, agli empi è orribile morte. Onde veggiamo la persuasione messasi ne' figliuoli di Adamo peccatore, che la sola vista di Dio uccida; veggiamo lo sbigottimento al Sinai, l'esterminio dinanzi all'arca (3). Attalché può dirsi l'uomo dopo il peccato essere ginstiziato di sua natura: trovandosi dovunque Iddio. È solo per un cotal miracolo di misericordia Iddio si occulta, e l'uome è lasciato sopravvivere. Ma col minacciare o produr la morte de rei nell'antico patto alla sensibil presenza di Dio, questa alta verità si insegnava: che vive il reo per prodigio. E tutti sono rei, ma per la fede sono rimessi a molti i peccati. Buono dunque a' rei, sensibilmente parlando, era quel patto di Dio a Mosé. E questi nol vuole: pieno d'illuminata carità, sebbene egli ama di allontanar dall'empio l'occasione del peccato e della punizione, tnttavia egli di lunga mano è più sollecito e premuroso che al giusto sia data occasione di avanzamento. E Iddio che accompagna quasi direbbesi in persona il popol suo, era certamente, come grande condannazione a coloro che l'avessero così presente oltraggiato, così grande cagione e stimolo di dolci affetti e di grazie e di meriti a' ginsti: chè dell'avere così vicino il

<sup>(1)</sup> Ex. XXXII, 14.

<sup>(2)</sup> Ex. XXXIII, 1-3.

<sup>(3)</sup> I. Reg. V, VI, 19.

loro Dio, la sua maesta e benignità sotto gli occhi, il suo ajuto e proteggimento così continuo e visibile, dorevano immensamente e giubilare, e nel suo amore ogni di più accendersi. Quanto ciò non avvivava loro la fede! quanto non creseva la loro speranza! e come sarebbesi adonque rimasta senza trar vantaggio la loro carità di questa presenza sensibile del Creatore, per la quale egli abitava con loro, marciava loro dinanzi, combatteva per essi, ad essi egli era legislatore, maestro e condottiero! Ben è vero che il popolo era malvagio, e di questo segnalato favore la maggio parte sarebbesi abusata.

# € 2.

Tuttavia più conto fa l'illuminato amor di Mosè del picciolissimo numero degli eletti, che dell'innumerevole de' reprobi: ordinando la propria carità alla similitudine di quella di Dio, che pe' suoi santi, eziandio che pochi, dispone e modera tutte le cose del mondo. Servi sono a' ginsti del Signore gli elementi della natura, serve a loro anco le voloutà de' malvagi, servi i demouj medesimi: perciocchè Iddio, l'autore del tutto e il dominatore delle più perverse intelligenze, dispone e regola sapientissimamente sì i casi di quella come i privati fatti di queste, gli uni movendoli, gli altri permettendoli; sicché e quelli e questi servano tutti con inaspettata, e pure perfettissima concordia a far sì che gli eletti ottengano quel termine avventuroso che loro è dinanzi da tutti i secoli preparato. Per questo « è santo il nome di Dio » (1); e questa santità è quella che si dee amare propriamente in tutte le cose amabili; il che fa che l'uomo a Dio più rassomiglia, e come si esprime s. Pietro, « è fatto consorte della divina natura » (2).

# § 3.

Laonde se in tutti gli uomini si dee amare l'eccellenza della natura creata a immagine e similitudine di Dio; principalmente ella si dee amare per questo, che è a Dio ordinata come a

<sup>(1)</sup> Luc. I, 49.

<sup>(2)</sup> II. Petr. J, 4.

suo nltimo fine eccellentissimo, dalla quale ordinazione ogni perfetta eccellenza le conseguita. Di che ben chiaro si vede, quanto maggiormente sieno da amar quegli uomini che a questo termine colla loro santità pervengono, di quello che coloro i quali per la loro nequizia indi si allontanano ed eternamente si dipartono; e quanto ragionevole sia, che al buon volere di costoro non si sottragga pascolo, per soverchio risguardo a' cattivi, temendo che il pascol de' buoni, sebben da se stesso sia cosa eccellente, dal mal volere di coloro non venga da ottimo cibo in proprio veleno convertito. Anzi per solo un giusto, in cui dee risplendere l'oro e le gemme della divina santità, è troppo meglio spesa l'opera, che per tutti insieme i reprobi, i quali mai far non potranno, che non risplenda in essi la divina giustizia. E perciò con ordinatissimo amore non volle Mose che un Angelo, ma il Signore stesso gli accompagnasse.

#### CAPITOLO XVI.

L'OGGETTO PRINCIPALE DELL'AMORE DEE ESSERE LA SANTA CHIESA, NEL CAPO E NELLE MEMBRA.

9 1

Dal qual Signore, Mosè giustissimo di tutti que giusti e di Dio prediletto non sofferiva d'allontanarsi: poiche in quel Signore vedeva il Verbo, nel quale tenendo fitti gli occhi della sua fede, qualunque grande cosa era certissimo di ottenere; e con Mosè tutte le anime ginste dell'israelitico popolo dovean avere questa medesima fiducia; ed era quasi il pegno sicuro di sua futura venuta al mondo, l'accompagnarli che allor facea per tutto, quasi fosse uno di loro. Che se di questo segnale privi fosser restati, non potevano forse anco dubitare non forse tardasse loro anche il tempo della redenzione, da che colui che operar la doveva, anche in sola la figura e l'ombra da loro si lontanava? Mosè tuttavia di nulla teme; perciocchè sa di avere ad amico chi non gli fallisce in amore; e sa che l'amore di quel sno Cristo, infinito essendo, all'ingiurie comecché enormi e infinite del suo popolo non vien meno, ma che tutte le assorbe nella sua misericordia, chè, quante più sono, più per esse ella risplende.

Onde pare ch'egli pensi, che se peccherà il popolo, riterrà egli la destra di Dio da farne stermioio; e a via più alta considerazione levando l'animo, per la divina gloria, egli seco si consiglia. Perciocchè, così egli par che dentro a sè ragioni, ne anche le abbominazioni degli empi torranno che questo popolo d'Israello rappresenti quella nazione di Santi che dovrà un giorno popolare l'empireo; se pure con noi verrà il Signore. Conciossiaché una tale rappresentazione non venia fatta da quel popolo per l'interiore sua ginstizia, chè questa anzi era la cosa appunto, ch'egli rappresentava; ma la ginstizia, ossia l'interna unione con Dio si effigiava nell'unione esteriore. E per quella rappresentazione, pur allora Iddio venia celebrato nel popol suo; e ai tempi più fortunati della novella alleanza quella era una bellissima e maravigliosa profezia, che la fede ne' cuori de' futuri Santi dovea confermare e suggellare. Per questo dice Mosè a Dio: « Se tn stesso non vai innanzi a noi, deh non ci fare partire di questo luogo. Impercioca clie come mai potremo conoscere, io ed il popolo, di aver « trovato grazia nel tuo cospetto, se non vieni tu con noi, af-« finche siamo glorificati da tutti i popoli che abitano sulla 4 terra » (1)?

# § 3.

Questa infatti è la gloria del popol santo, l'avere seco Idio, como il facea intender Mosè agli Israeliti anche uel suo testamento: « Non v'ha certo, diceva loro, altra nazione, per e grande che ella sia, la quale taoto vicini a sè abbia i suni e dei, siccome il Dio nostro è pressote a tutte le nostre e preghiere » (a). Conciossischè il solo vero Iddio può istil-larsi quasi e penetrare entro l'azima umana, e nessun'altra delle cose create il può. Quel detto dunque di Mosè sommante si affà alla eristiana religione, la quel sì nell'autico che nel nuovo patto diffondeodo ne' cuori la carità, fa che Iddio coll'omo s' immedesimi.

<sup>(1)</sup> Ex. XXXIII, 15-16.

<sup>(2)</sup> Deut. IV, 7.

Laonde in quella visibile presenza di Dio che Mosè tanto desiderava, egli vedea e amava vivamente figurato quello Spirito, il qual mandato da G. Cristo si stringe co' nostri cuori sì fattamente, che nessun idolo pnò tanto cogl'idolatri suoi, sebbene quest'idoli possano corporalmente esser a' loro occhi presenti. Anche in questo dunque vedesi l'ardente Mosè null'altro cercare che la carità, la quale accosta gli uomini, e riunisce tutti nel medesimo Dio: perciocchè ella desidera solo questo, che Dio sia veramente il loro capo, e per così dire l'anima loro. Ed egli sapeva, ciò desiderando, che se essi avranno per loro capo Iddio, segniranno la ventura di esso capo a cui sono attaccati. E siccome il capo riunisce le membra e le avviva: avranno essi pure gnello spirito del capo, onde saranno compaginati insieme in una sola vita di carità. Il che a pieno compimento non potea venire che nel Verbo capo della Chiesa; nè ciò senza ch'egli s'incarnasse. Perciocchè a solo nu uomo nato per opera dello Spirito santo si poteva unire Iddio, in quel modo che a giusti s'unisce; essendo gli altri tutti massa perdnta e staccata eternamente da lui. Il perchè a Cristo erano attaccati colla fede anche quegli antichi; e non avendo l'originale, la figura sommamente desideravano; e questa avevano in quelle apparizioni che loro faceva il Verbo. Perciocche il Padre non compariva (1), che a lui non compete di essere mandato.

### € 5.

Mosè adunque sebbene amasse ciascuno in particolare, soprammodo però amava la Chiesa, nella quale risplendendo lucidissimamente la divina sautità, in mo vi risplende e la sapicuza, e l'onnipotenza, e la bontà, e tutte l'altre divine perfezioni in modo compito: e Dio ne viene a ricevere gloria, una stupenda e magnifica gloria. E perchè il corpo tutto è più santo, più che è maggiore la santità di ciascun membro, avendo clla a capo Iddio, ha ella già di questo principale suo

<sup>(1)</sup> Deum nemo vidit unquam: unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit. Jo. 1.

membro una santità, e una gloria infinita, ancorchè la sanuià dell'altre membra non si computasse per nulla. Per cui l'uman genere, ove avesse il solo Cristo di uomini giusti, avvebbe troppo guadagnato e in santità, e in gloria, sopra tutta quella che quanti milioni si vogliano di uomini innovati avesser potuto insieme accumulare. Onde fu fatto giovare anno il peccato dalla divina sapienza contro il peccato; acciocchè quello infernale apirito, che credeva spogliare il mondo di santità colla seduzione dell'uomo innocente, dosse ogli stesso occasione che infinitamente più ne ottenesse.

Per questo alto vedere, Mosè vnole aver Dio suo capo, anche costo che il popolo empio più neramente prevarichi, e corra pericolo di venire sterminato. Tanto ha di lumi in sè quella carità che viene da Dio, e che altro non ama se non Dio anche negli nomini!

#### CAPITOLO XVII.

DEL RETTO AMORE DI SÈ STESSO.

## S 1.

Nel clie Mosè amava anche rettissimamente sè stesso, come quello che il più giusto i può creder che fosse fra gli Ebrei. Onde se amava Dio, per ben de giusti; l'amava principalmente per ben di sè stesso, senza per avventura accorgersene, occapato, per forza dell'umile sua carità, degli altri anziché di sè stesso. Per questo alla preghiera mossica fatta pel popolo tutto, il Siguore a Mosè solamente risponde, e al popolo solo in quanto in Mosè per amore si conteneva; « La mia presenza « ti precederà, ed io darotti requie ». Oh purissimo in vero, e commendabilissimo amore di sè stesso che è questo mosaico, il quale dalla stessa fonte divina scaurisce mescolato nissieme e fatto una cosa sola coll'amore degli altri nomini!

# § 2.

Nel qual amore illuminato ed insaziabile di sua natura, Mosò non si contenta d'una cosa, che ne domanda tosto a Dio un'altra, e arriva già ad aprirgli il sommo de suoi desideri, dicen-Rossun, Prose ecclesiastiche, Vol. III. 45

dogli oggimai, "Fammi vedere la tua gloria ». Tanto prende fiducia l'uom santo, ed ascende co' suoi preghi. Ne' quali uon solo addomandava la vista di Dio, ma prima ancora quel Redentore, pe' cui soli meriti Iddio veder si poteva. Al qual desiderio di veder il suo Signore, Iddio rispose dimostrandogli pure tutto il bene che potesse quaggiù vedere senza morirsi, e all'altra vita riserbandogli il gustare, mercè però di Cristo e dopo la sua morte, l'essenza medesima della Divinità. Per questo egli vede del Verbo divino nou più che il tergo, come l'esprimono le Scritture, cioè la parte umana e visibile, in quella figura che si compiacque dimostrare a lui il Signore, velandogli quella Divinità che solo in Cielo è serbata a vedere. Ma Mosè ancora in terra tanto intimamente già penetra nella divina carità, che questa gli raggia in testa risplendente, e dalla faccia egli butta luce: sebbene ignora la gloria del divino amore che così lo investe, nè sa come questa carità gli esca luminosa dal volto dopo trattenutosi a parlare col Signore: ma avvisatone da altri (1), un velo si dee da quell'ora far calare innauzi, quando parla cogli nomini, che la vivezza del divino fuoco non possono sostenere: a quella similitudine che facea appunto Cristo, il quale ritenea dentro, e nascondeva agli occhi carnali della plebe quella lucidezza, che una sola volta lasciò però vedere a discepoli in sul Taborre,

#### CAPITOLO XVIII.

L'AMORE È UMIONE; E GLI UOMINI NON SI POSSONO UNIR CON DIO, SENZA UN MEDIATORE; CHE PERCIÒ È MINISTRO DI AMORE, E SPOSA A DIO L'UMANA MATURA.

## § 1.

Conciossiachè në gli uomini, fatti pel peccato carne corrotta, possono albergare in së la divina e spiritual carità, senza cho Dio li rigeneri; essendo la carne e lo spirito, il peccato e la carità, cose d'opposta natura; në possono intenderne, e però në pure amarne quegli esteriori effetti, di cui ignorauo e odian la causa; quiudi fa d'uopo di un mezzo che o l'uomo vec-

<sup>(1)</sup> Exod. XXXIV, 33.

chio seppellisca, e faccia risorgere il nuovo, richiamando così didio nel cuore degli uomini non giudice pesantissimo, ma soavissimo amico. Di questo mezzo che dal Ciel dee portare l'amore, e dall'uom diseacciare l'odio inveterato, mostrarono gli Ebrei desiderio e bisogno allora, che Dio parlando loro dal Sinai, non poterous sostenerne la mestai, e chieser di mezzo Mosei per uon si morire (1). Conciossiachel sentivano uon v'esere proporzione fra l'uomo, già impicciolito alle creature, e di Creatore, a cin nello stato innocente era ordinator e quindi nè l'amore dell'immenso potes il mortale abbracciare nel suo stretto cuor di carne, nè al timore divino poteva reggere chi s'era reso sì fievole, che pure ad ogni muover di foglia tremare nel faceva la consapevolezza della sua colpa.

### § 2.

Nè solo Mosè dimandarono là all'Orebbo; ch'egli esser non potca idoneo mediatore fra essi e Dio, il quale togliesse la orribile sproporzione, come quegli che era pure della stessa massa umana; e nè anch'egli può entrare nel tabernacolo, per la maestà divina che con unvola lampeggiante lo ricuopre (2). In Mosé adunque addomandarono il Cristo. Perocchè dissero: « Che « è l'uomo, chiunque egli sia (qui abbracciauo chiaramente · anco Mosé), che possa udire la voce di Dio vivente, che « parla di mezzo al fuoco, come l'abbiamo udita uoi, e possa « vivere? » A cui il Signore rispose, che « hanno parlato « bene in tutto », e soggiunse, « Chi darà loro tale spirito. a che mi temano e osserviuo tutti i miei comandamenti in « ogni tempo, affinchè sieno felici eglino e i loro figlinoli in « eterno? » (3). Non Mose certo, ma quegli cui Mose rappresentava, a l'autore ed il consumatore della fede » (4) che dà a il volere ed il fare » (5).

<sup>(1)</sup> Exod. XX, 19. (2) Exod. XL, 53.

<sup>(3)</sup> Deut. V, 26, 28-29. (4) Hebr. XII, 2.

<sup>(5)</sup> Philipp. II, 13.

Al qualc Mosè avendo sempre l'occhio, prima di morire predisse la sospirata venuta di questo aspettato, così favellando: « Un propera della tna nazione, e del numero de fratelli « tuoi, come me, ti susciterà il Signore Dio tuo: lni ascol-« terai, secondo quello che tn dimandasti presso l'Orebbo, a quando tutta la moltitudine era adunata, e dicesti: Che io « non senta più la voce del Signore Dio mio, e che io non « vegga più questo fuoco grandissimo, perchè io non muoja. E il Signore mi disse: Hanno in tutto parlato bene. Un « Profeta farò nascere di mezzo ai loro fratelli, simile a a te: e in bocca a lui porrò le mie parole, e ad essi ripor-« terà tutto quello che io gli comauderò » (1).

#### \$ 4.

Ed oh quali dolci parole pose già Iddio sui labbri di questo divino Profeta! « parole veramente tutte di spirito e di vita »: verba quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt (2). E con quanta grazia proferendole costni ce le insinuò! " Sopra i snoi labbri, sta scritto ne' Salmi, si è diffusa « la grazia » (3); questa le rende più dolci del mele, e più soavi del favo del mele. Questo sommo Profeta ebbe un'eterna natura: ma esinanito alla misura dell'uomo (4), che dal peccato interiormente fu già annichilato, nulla mostrò che atterrisca al di fuori, ma si tutto ciò che l'uomo dovesse avvivare al di dentro, e dargli cuore atto ad ascoltare Iddio medesimo che gli parla di mezzo alle fiamme: di mezzo alle fiamme che nel cuore stesso gli acconde, e le quali alte ascendono fino al Cielo: in virtù del quale dalle bocche stesse di semplici uomini uscì poi a sgorgo e a ribocco quell'infiammata parola divina, che, como dice Paolo, « è viva ed attiva, « e più affilata di qualunque spada a due tagli; e che s'in-terna sino alla divisione dell'animale e dello spirituale, delle

<sup>(1)</sup> Deut. XVIII, 15-18.

<sup>(2)</sup> Jo. VI, 64. (3) Ps. XLIV, 3.

<sup>(4)</sup> Philipp. II, 7.

« giunture eziandio e delle midolle, e che discerne ancora i a pensieri e le intenzioni del cuore » (1). Tanto fece questo divino mediatore, che seppelli l'uomo carnale e simbolico, e ne fe 'risorger seco nno spirituale e divino! che estinse l'odio, il quale è morte, e appiccò il fuoco alla terra, il quale è viua! Dalle quali cose tutte si vede sempre, che il fonte dell'amoro è Dio, o creatore nello stato dell'innocente natura, o relentore in quello della natura prevarientice e redenta.

## CAPITOLO XIX.

L'AMICIZIA DE MALVAGI È INIMICIZIA. — SEGUITASI A PARLARE DELLA NECESSITA' DI UN MEDIATORE, IL QUALE DIA AGLI UOMINI LA VERA CARITA'.

## S t.

E al Redentore, maestro e donatore di amore, Mosè per la partecipata carità e mansuetudine conformandosi, noi veggiamo non raffreddarsi giammai nel sostenere il suo popolo; e le contraddizioni che sofferire gliene conviene, non fare che accenderlo via più; e crescer gli atti d'amore e d'intercessione presso Dio, più che il suo popolo ripeteva e aumentava l'iniquità. Or dopo le descritte mormorazioni e infedeltà, ancora non pone qui quella nazione la sua protervia; ma nel libro dei Numeri (2) veggiamo rammaricarsi essa nuovamente del Signore per la stanchezza del viaggio: e il fuoco dell'ira divina consumare l'ultima parte degli alloggiamenti; e solo attutarsi all'orazione di Mosé. Chè a la plebaglia meschiata di varie « razze, che co' Gindei era venuta, arse d'ingorda brama, e « stando assisa e piangendo, unitisi a lei i figliuoli d'Israello, « dicea: Chi ci darà della carne a mangiare? Rammentiamo « i pesci cui mangiavam nell'Egitto: tornanci a mente i co-« comeri, i poponi e i porri e le cipolle e gli agli. L'anima no-« stra è languente, gli occhi nostri non veggon che manua » (3).

Così quella plebe forestiera seduceva colle querele e guastava

<sup>(1)</sup> Hebr. IV, 12.

<sup>(2)</sup> C. XI

<sup>(3)</sup> Num. XI, 4.6.

anche Israello; perché rimasta col cnor nell'Egitto, e ne' cibi suoi, degno è che sia azzia e ristneca di quel cibio celesuiale. Tanto è nocevole l'unione co' malvagi, che non amicinia, ma piutosto nimicizia di sè stesso si dere appellare: sebbene ne' Israello era il popol buono, ma figura del buono.

#### § 2.

" Dio arse in furore , e a Mosè stesso parve intollerabile cosa. Ne però abbandona il popolo, ma riconosce che avviene questo fatto per mancanza di quella grazia che il Messia solo potca diffondere: e sè trova sempre una sterile fignra-Per questo sentimento che ha in cuore, già fino a principio, nell'assumere l'incarico che gli diede Iddio dal roveto, tanto s'era scusato dal ricevere la missione, dicendo: « Chi sono io · per andare a trovar Faraone, e trarre d'Egitto i figliuoli di « Israele? » (1) e sulla durezza di questi, e sulla propria insufficienza tanto calcò Mosè e insistette, cercando tutte le vie di sourarsi dall'incumbenza, che parrebbe eccessivo quel suo ripugnare, se alla fine aprendosi a Dio interamente, non s'intendesse ch'egli ciò faceva per l'eccessivo desiderio della venuta del Salvatore: poiché in ultimo termine, non sapendo trovar altre scuse, già manifestasi così : « Di grazia, Signore, manda « colui che tu se per mandare ».

# § 3.

Or qui a questa nuova mormorazione, lagnasi di nnovo condidentemente con Dio, che pur gli abbia voltno dare un peso maggiore delle sue spalle; e ciò sempre per tirarne argomento da dover avero in lugo suo il Salvatore. Poiché sebhene vedesse « intollerauda cosa » essere l'infedeltà e il rumore di quel popolo; già contro di questo non si riscalda, nè prega Iddio di quella miscricordia che non può essere se non momentanca: ma a diritura corre all'origine del male, e dimanda un rimedio radicale; traendo occasione di apporne quasi la colpa al Signore stesso, perchè così tarda a mandare quel

<sup>(1)</sup> Exod. III, 11.

tanto desiderato e aspettato Cristo, che portando la carità in terra, facesse nella umana natura una stabile rigenerazione. Perciò ingegnosissimamente così a Dio favella la mosaica carità: « Per qual motivo affliggesti tu il tuo servo? per qual « motivo non trovo io grazia dinanzi a te? e perché m'hai a tu posto sopra le spalle il peso di tutto questo popolo? Ho · io concepito o generato questa turba, onde tn abbia a dirmi: · Portali nel tuo seno, come suol la nutrice portare un bam-« binello, c conducili nella terra promessa da me con giura-« mento a' padri loro? Donde trarrò io le carni a dar mana giare a si gran turba? piangono contro di me, e dicono: a Dà a noi delle carni a mangtare. Non posso io solo soste-« nere tutto questo popolo, il quale mi pesa. Che se a te pare altrimenti, pregoti di uccidermi, e ch'io trovi grazia negli « occhi tuoi, onde non mi resti qua bersaglio di tanti mali » (1). Poiche sapendo Mose per fermo, cioè per rivelazione avutane. che dinanzi al Signorc egli aveva trovato grazia; perciò si fa cuore a lagnarsi come dia a lni questa afflizione, lasciando peccare così tristamente il suo popolo: dal quale peccare il solo G. C., rigenerandolo collo spirito d'amore, il poteva rimuovere e guarentire : quindi si lagna che non mandi il Cristo, e abbia pure voluto mettere a forza tal peso sulle spalle sne: dacché Mosè veramente doveva portare quel popolo, per così dire, di peso: chè, come abbiamo veduto, se colle sue orazioni nol sosteneva, già egli sarebbe caduto e fracassato nel divino sdegno. E sebbene l'orazione di Mosè traeva sua forza dallo stesso Messia, partecipando di sua grazia, ne ignorava Mosè come ogni cosa facea il Signore a pro di quel popolo per mezzo suo (2); tuttavia sapeva ancora l'uom santo. che l'abbondanza delle grazie cra riserbata ai tempi della sua incarnazione. E perciò dice: chi fu che ha generato questo popolo? non sei stato tn, o divino Verbo; quello da cui e in cui e per cui sono state fatte tntte le cose? (3) Non sei stato tu, che anche dopo il peccato hai adottati questi servi ribelli in figlinoli, e colla promessa di venire in terra e redimerli, hai per mezzo della fede molti figliuoli « condotti ancora alla

<sup>(1)</sup> Num. XI, 11-15.

<sup>(2)</sup> Deut. L.

<sup>(3)</sup> Rom. XI, 36; Coloss. I, 16.

salute? A te dunque, vero condottiere e padre, si spetta di consumar l'opera di loro salvamento, che solo tu potesti in-traprendere: io, non gli ho lo già generati, nè rigenerati; io non li posso portare già nel mio seno (1), chè io pur sono di loro, che dece essere da te portato. Tha dunque che dando la legge in sul Sinai hai fatto « tremare le cose terrestri, fa « muovere ancora una volta le celesti », cioè gli animi umani, e non solo i corpi (2), una sola volta ancora, « acciocchè si « trasportino via queste cose instabili, come fittizie, e quelle « rimangano che sono immobili » (3).

# . \$4.

Sicché desidera Mosé di essere egli stesso trasportato di questo mondo, e ucoiso da Dio, piuttosto che reggere il popolo, che l'opprime inutilmente di dolore, in veggendolo pur sempre schiavo della fame di que'cibi caruali, de quali non si possono mai dar tanti che accontentino, nè che possan altro, se non ispuntare un istante l'acutezza dello appetito che più irritato e cieco poscia risuscita. Nè vorrebbe accettare il partito, che Iddio anche questa volta supplisca al bisogno con nn miracolo, perché gli stava a cuore il più stabile rimedio. Ma Iddio nnlla di meno mostra quasi di non sentire il senso della grande orazioue, perchè non era aucora venuto il tempo prefinito ab eterno, e accomoda le cose quasi direbbesi coi palliativi provvedimenti dell'alleggiare il peso a Mosè, dividendolo fra settanta Vecchi, a' quali comnnica dello spirito di Mosè: dove pure è rappresentato colui, dal quale tntti i Santi deducon la grazia: e ancora mandando immenso stnolo di quaglie dal vento portate in sì gran copia, che n'ebbe quel popolo ghiotto a nausearsene: dopo di che di flagello terribile percuote il popolo, che tuttora ha fra denti le carni. E lo spirito dato a' Vecchioni era a Mosè pure non picciol conforto, chè agli interiori doni avea egli l'occhio, e dicea: « Chi mi a darà che profeti tutto il popolo, e che il Signore dia a lui

<sup>(1)</sup> Hebr. II, Ved. su eiò S. Atau. lib. de Incarn., e Ugo di S. Vittoro Summ. Sentent. Tract. I, c. XV.

<sup>(2)</sup> Agg. II, 7. (3) Hebr. XII, 26-27.

il suo Spirito » (1)? conciossiaché sapea pur quello spirito non da sé esser derivato, ma e il suo e il loro venir dal Signore. Qui dunque Iddio colla nausea e col gasigo mostrò a quel popolo il valore de beni carnali; schbene tuto questo non bastava però a infondergil l'amore de beni eterni. Nel che vivamente apparisce l'eccellentissima carità di quel Mosè, che in ogni cosa mirava e amava Cristo: « in cui le cose tutte consistono (2) e si restaurano » (3).

### CAPITOLÒ XX.

AMORE DEGLI INIMICI PRATICATO NELL'ANTICO TESTAMENTO.

§ 1.

A Mose però, il quale non è mai stanco di vincere col bene il male, permette Iddio che data sia nuova occasione, ove la sua grande carità s'eserciti e risplenda. Perchè la stessa Maria ed Aronne suoi fratelli insorgono contro di lui, che vedevano di santi doni fornito in tanto umil contegno; e tolgono a dire: " Ha egli forse parlato il Signore per bocca solo di Mosè? non « ha egli parlato egualmente anche a noi » (4)? Ma Dio toglie le parti di Mose, « che era il più mansueto di quanti nomini vivevano sopra la terra », e lo celebrò in cospetto de' suoi emuli col titolo di « maggiordomo in tutta la casa sua; e dice « di parlar solo con lui testa a testa, e d'essere veduto da lui a chiaramente, e non sotto enimmi o figure ». Poi ricuopre Maria tutta di lebbra, per segno dello sdegno suo. Ma che? Mosè prega egli per tutti, prega anco per lei, e la risana col suo prego: solo datole penitenza di restarsi sette di fuori del campo, Non si veggono qui effigiare le mormorazioni della Sinagoga, che ogni giorno ripete contro il capo della Chiesa, ignorandone il mistero, per le orazioni del quale essa stessa sarà risanata dalla lebbra di sua perfidia alla fine del mondo (5)?

<sup>(1)</sup> Num. XI, 29.

<sup>(2)</sup> Coloss. I, 17. (3) Eph. I, 10.

<sup>(4)</sup> Num. XII, 2.

<sup>(5)</sup> S. Ambr. lib. X, ep. 82, e ahri.

Aronne poi è quel sacerdote che non dovea esser punito, ma distratto; perciocché in luogo suo dovea un altro venirae. ohe « secondo l'ordine di Melchisedecco durasse in eterno » (1).

### § 2.

Ma la carità di Mosè fino a quando resiste invitta? Perciocchè ecco gli esploratori, mandati a considerare il paese di Canaan, ritornando, sebbene il trovassero ottimo, pure impauriti dagli abitanti, mettono a rumore il popolo, dicendo che quella terra divora i suoi abitatori: e il popolo è di razza gigantesca, verso a cui essi pareano locuste: e il popolo già volea eleggersi un condottiero per ritornar nell' Egitto. Dimentichi della potenza del Signore, e sè veggendo deboli, e da nulla, paura e viltà li prendeva (2); ne giovava che Giosue e Caleb gli incoraggiassero a sperare, dicendo « poter essi divorare s come pane quel popolo, d'ogni difesa esser egli spoglio, « Dio esser con loro, non dover essi punto temere ». Alle quali parole di fede hanno chiuso l'animo, perché non era amor che a Dio gli unisse. Dunque sdegnasi Dio. Che farà Mosé? oserà ancora pregarlo di grazia? Non basta il cuore a quell'uomo che vive nel Dio della grazia. A questo fa presente la sua gloria, che scaderebbe nel cospetto delle nazioni, se egli consumasse il suo popolo come minacciava di fare colla pessilenza, facendo Mosé principe di nazione maggiore: « Gli Egiziani, dice Mosè a Dio, diranno che tu hai « morta tanta gente come un sol uomo, per impotenza d'in-« trodurla nella terra promessale con giuramento ». E perchè Dio potengli rispondere che la sua potenza avea donde mostrarla altramente, nell'immenso popolo che avrebbe fatto uscire da lui, Mosè gli rappresenta ancora che la fortezza di Dio risplende principalmente nella bontà; « Si glorifichi e adunque, dic'egli, la fortezza del Signore, come ginrasti di-« cendo: Il Signore è paziente e di molta misericordia, che a toglie le iniquità e le scelleraggini, e nissuno lascia impu-« nito: tu che visiti i peccati de padri sopra i figliuoli sino

<sup>(1)</sup> Ps. CIX, 4.

<sup>(2)</sup> Num. XIII, XIV.

- a alla terza e quarta generazione, perdona, ti prego, secondo
- a la grandezza della misericordia tna, il peccato di questo po-
- polo, come fosti propizio a costoro dacche uscirono dal-« l'Egitto fin qui » (τ).

\$ 3.

E quale poi è questa grandezza della misericordia sua? non è semplicemente una misericordia, ma una grandezza di misericordia, quella che Davidde chiama grande fra le altre misericordie (2). E quest' è certo quella somma e verissima del Redentore, che è la misericordia dell'eterna salute. Ne Dio a tali istanze del sno servo pnò resistere, ma lo consola e gliela promette. « Ho perdonato, risponde, secondo la tua parola, a lo gipro che della gloria del Signore sarà ripiena tutta la a terra ». Quanto non è dunque di tatto il mondo benemerita la mosaica carità? la quale impetrava bensi per quel popolo, ma in esso vedea tutti i giusti; bensì per quella piccola terra, ma in essa contempla l'universo a Dio convertito. Quel popolo però languiva per cagione del sno peccato: ma in quel punto stesso, accecato com'era, va contro il divieto del Signore orgoglioso a pugnare contro l'Amalecita e il Cananeo: e ne resta sconfitto, perciocche non v'ha fortezza vera nell'nomo, se la carità del Signore non gliela mette in petto.

### CAPITOLO XXI.

DEGLI ERETIGI CHÈ SCONVOLGONO LA GERARCHIA DELLA CHIESA, E QUALE CARITA<sup>1</sup> AD ESSI USAR SI CONVENGA:

§ 1.

Nuove persecuzioni ha Mosè da ricevere, nuovi mali da superare e per nuovi delitti implorare pietà al suo popolo. Conciossiachè contro di lui e di Aronne sorge l'orgoglio di Datan, Core, e Abiron, i quali nsurpar si vogliono il saccrdozio; e



<sup>(1)</sup> Num. XIV, 13, 15-19.

<sup>(2)</sup> Ps. L, t.

rappresentano gli scissuatici ed eretici, secondo l'Apostolo Ginda (1), che ricusan la soggezione a' capi della Chiesa, e comiquelli precipitano e miserandamente periscono. Perocebè la terra glingojò, e il fuoco divorò i dugento cinquanta che offrivano l'incento, e quattordicimila e settecento mormoratorisalvati gli altri dalle orazioni di Aronne, che Mosè mandò tostamente fra « la molitudine desolata, ove fra i morti e fra e i vivi offerisse i timiami, e pregasse per lo popolo a (2).

# S 2.

Così alla salnte degli stessi Eretici cerca la Chiesa di soccorrere pregando e movendo in lor favore la divina misericordia. Ma difficil cosa è la loro conversione ; poiché vantando santità, sono empj; in che peccano contro lo Spirito santo-« Contentatevi un po', dicevano quei ribelli al cospetto di Mosè e d'Aronne, conciossiache questo e un popolo « tutto « di santi, e con essi si sta il Signore ». E vedemmo qual popol di santi era quello. Così si vorrebbe anco oggidì da essi, coll'adulare i semplici fedeli, tor via bel bello ogni gerarchia. Oh quanto ragionevolmente il capo della Chiesa può e dee anche oggidi gridare: " Voi v'innalberate assai, o figlinoli « di Levi »: e rinfacciar loro l'ingratitudine che mostrano al Signore, « che li separò da tutto il popolo e a sè gli uni, ac-« ciò lo servissero nel culto del tabernacolo, e stessero di-« nanzi alla moltitudine del popolo » esercitando il suo ministero: e oltracció si vogliono usurpare quella podestà che loro Iddio non diede.

### € 3.

Ma come dovremo noi ordinare verso costore la nostra carialè L'esempio è in Mosè. Egli prega Iddio che non accetti i sacrifici loro, nè favoriscali nelle loro usarpazioni, e che distingua i suoi servi santificati, dagli altri che nol sono. Quindi secondo l'ordine divino egli separa da loro il popolo, perchè

<sup>(1)</sup> Vers. 11. Vedi anco I. Cor. X, 10.

<sup>(2)</sup> Num. XVI, 46-48.

questo non sia rovesciato nella atessa rovina: a Dio poi leva fervidi priegli, acciocche il divino sdegno rista e si plachi coatro le iniquità di coloro, i quali, stolti fuor di misura, la prodigiosa morte de falsi sacerdoti al dolcissimo Mosè impunatavano e ad Aronne, i quali infillatiro da Dio vogliono seno che la gloria di lui ne' suoi veri sacerdoti risplenda, e da questi falsi sieno partiti.

#### CAPITOLO XXII.

CON DUE BELLISSIME FIGURE DELL'ANTICO TESTAMENTO MOSTRASI ONDE L'AMORE E CON ESSO LA SALUTE DISCENOA..

§ t.

Or già aveva Israele vinto il re di Arad, cananeo, per la virtà del Signore. E di là partiti per la via che conduce dal mar rosso a fare il giro della terra di Edom, il popolo s'annojò del lungo vinggio e delle fatiche. Vero è che la carità, come dice s. Paolo, a soffre tutto, tutto crede, tutto spera, « tutto sostiene » (1). Ma quelli all'opposto parlavano ancora contro a Dio e contro a Mosè: « Perchè ci tracsti tu dala l'Egitto, affinché morissimo in un deserto? Mauca il pane, « non vi sono acque: all'anima nostra già fa nausea questo « cibo leggerissimo » (2). « Ma non nella moltitudine loro si compiacque il Signore i perocchè furono atterrati nel deserto ., dice l'Apostolo (3): oh insofferenza! oh incredulità! diffidenza vergognosa e vilissima! Quindi mandò il Signore contro il popolo serpenti infuocati, che piaghe e morte rendevano; i quali all'esterno rendessero una sozza effigie di quell'infernale nemico, alle cni suggestioni interiormente cedendo si rendevano simili; e quanto dannoso fosse, sensibilmente sperimentassero. Ma più dal senso che dal senno mossi, il peccato confessando, alla carità di Mosè nuovamente si riparavano, a cui per qualunque ventura rifugio trovavano. Il quale pregando Iddio al solito, come è da credere, del Messia.

<sup>(1)</sup> I. Cor. XIII, 7.

<sup>(2)</sup> Num. XX1, 5.

<sup>(3)</sup> I. Cor. X, 5.

in che tutto l'impeto correva dell'amor suo, n'ottenne per intanto quel serpente di bronzo, che innalzato sanava i morsicati i quali in esso la vista dirizzavano: vivissima immagine del divino Verbo, che sotto le spoglie dell'nom peccatore già reso simile per nequizia al serpente, lui vinse in quelle sembianze appunto, e in quell'atto in che l'infernale inimico di trionfare si avvisava. Che coloro, che pel lume della fede veggono nel Crocifisso l'antico serpente estinto, ricevono certamente salute di que morsi, i quali ricevettero per non iutendere il misterio della croce : restandosi vivo il velenoso serpente a tutti quelli che lo ignorano. Là dove per chi lo iutende, il morto serpente non morde più, e una virtù divina, che dallo stesso luogo dove il serpente viveva si diparte, sana le piaghe fatte da lui mentre era vivo. Sicché nel corpo di Cristo morto, che rappresenta l'uom peccatore morto, ossia il serpente, si spiega questo mirabile enigma, che da quella stessa bestia dalla quale viva partia la distruzione e la morte, da quella stessa spenta in Gesù Cristo parte la salute e la vita: in quella viva tenendo suo seggio l'odio, e in questa morta l'amore. Così per opera del demonio mal provveduto, che corruppe i primi uomini, fu dato luogo alla redenzione; nella quale e infinita s'aperse all'uomo salute, e infinita a Dio gloria i quella per lo amore dell'uomo da Dio infusogli pel sangue di Cristo: questa per l'amore di Dio all'nomo nel sangue di Cristo manifestato.

### \$ 2.

Peccò ancora quel popolo di cnore incirconciso colle Madianite; pel qual peccato ventiquattromila ne furono sterminatir piaga, non v'ha dubbio, dolorosissima al tenero cnor di Mosé (1). Ma chi potrebbe trovar fine di favellar dell'invita cartià di quell'omo samissimo, da Dio contituito anallo (tutto in figura però) fra sé ed Aronne, come Aronne era anello che dovea unire Mosé ed il popolo (2)? Per fermo Mosé, che era a Dio immediatamente congiunto, non potea giammai venire raffreddito in quella cartià che in Dio favilla nguale ed eterna.

<sup>(1)</sup> Num. XXV.

<sup>(2)</sup> Ex. IV, 15-16.

La cui figura in terra s'avea in quel e fiucco perpetuto che dovea arder aull'altare degli olocausti per brugiarri il grasso dell'ostie pacifiche; il quale venia manteunto dal sacerdote, ponendori ogni mattina le legna • (1). Mirabile immagine del vero Sacerdote che in terra mette il fiucco, nutrendolo colle legna, chi nol vede? della sua croce: colle quali rinnova egli ogni mattina, in tutti i luoghi del mondo, in perpetuo, quel gran sacrificio in aull'altare. Il quale Sacerdoto donde poteva venire se non dal Gielo, ore solo era celeste il fiucco di cui parlismo? È per indicare questa provenienza del fiucco di ramore divino, nell'antico tempo prima di Cristo, discessero fiamme visibili s coisammar gli olocausti degli uomini, talora anche invocace da Mosé (3), ed ogni altro fuoco straniero assorbivano e distruggevano insieme s tutti coloro che di esso cassero adoparea al culto divino (3).

#### CAPITOLO XXIII.

TANTO NELL'ANTICO TESTAMENTO, COME NEL NUOVO, I SARTI NON PONGONO L'AMOR LORO NELLE COSE DELLA VITA PRESENTE, MA DELLA PUTURA. — RELL'ANTICO SOSPIRAVANO LA VENUTA DI CRISTO, COME NEL NUOVO SOSPIRAVA IL CIELO.

# § 1.

Ma or finalmente ecco Mosé giá decrepitor dopo quaranta anni di pereginazioni, quel grandissimo condottiero e primo ministro di Dio, è col popolo nelle pianure di Moab. Tante fatiche sostenute, tante tribulazioni foctissime sofferite, tante ingratitudini e ribellioni superate per la virtà della sua immeusa carità; tanti peccati di quella durissima gente coperti per la granderza dei soni emeriti, ed essa salvata più volte col·l'efficacia delle orazioni sue dal totale esterminio; e tatto ciò fatto senza nessua premio o ristoro di bea presente, pro-

<sup>(1)</sup> Levit. VI, 12-13.

<sup>(2)</sup> H. Macab, H. — Gen. IV. — Vedi s. Girol Levit IX, Paral. XXI, Jud. VI, XIII. Ved. Gius. ebs.

<sup>(3)</sup> Levil. X, 1-2,

testatosi egli stesso a Dio, « di non aver mai preso da loro a ne pure un asinello » (1); a Dio offertosi di morire per lo popolo, « acciocche trovasse grazia negli occlui snoi » (2), anzi di dare ogni cosa, serbatosi il solo divino amore (3); sacrificato insomma tutto sè stesso per altrui amore in accettevole sacrifizio; tutto questo, dico, a che finalmente riesce? dove termina una vita sì eroica? Ella termina qui: Mosè è condannato a morire senza introdurre il popolo nella terra tanto lungamente aspettata, e che la meta parea de suoi passi e il termine di tutti i suoi desiderj; nella terra descrittagli dal Signore come la terra di riposo. E quanto pingue, quanto deliziosa non gliela descrisse! Chiamolla Iddio, a lui, « terra di rivi e di laghi e di fontane, dove e ne' piani e no colli · zampillano sorgenti perenni: terra da grano e da orzo e da « viti, dove nascono fichi, melogranati, uliveti: terra di olio · e di mele, dove senza risparmio mangerai il pane e godrai « abbondanza d'ogni bene: terra di cui le pietre sono ferro, e e da monti si scavan metalli » (4); ma questa non si doveva ottenere se non dopo un quarant'anni di errare per un deserto grande e terribile, in cui vive il serpente che abbrugia col fiato, e lo scorpione e'l dipsade, ed avvi totale mancamento di acque. Di questa terra si lungamente desiderata e Mosé ed Aronne sono privi, « perché, loro dice il Signore, voi a non avete creduto a me, per far conoscere la mia santità · dinanzi ai figlinoli d'Israello » (5): o sia che questo peccato l'abbiano commesso in alcun modo essi stessi, ovvero che in sè abbiano assunto il debito dell'incredulità di quel popolo, che Mosé, come abbiam veduto, sopra di se prendeva e portava, per opera dell'amor suo, facendolo con sè una cosa sola, onde per cagion di quel peccato venisse punito insieme Mosè: nel che però, comecché fosse la cosa, Iddio avea più riguardo al suo servo.

<sup>(1)</sup> Num. XVI, 15.

<sup>(2)</sup> Num. XI, 15.

<sup>(3)</sup> Ex. XXXII.

<sup>(4)</sup> Deut. VIII, 7-9.

<sup>(5)</sup> Num. XX. 12.

Di vero in quel passo de Numeri, dove il fatto si narra. non apparisce chiaramente il peccato di Mosè, e solo se ne possono formar conghietture. Là dove apertamente risplende la sna carità non meno che la sublime sua fede. Poiche a a « Dio dimanda una fontana di acqua viva, affinche dissetati. « cessi il loro mormorare ». Domanda dunque la misericordia stabile, quella che circoncidendo i loro cuori, al loro mormorar ponga fine. E quale acqua poteva mai saziarli, e terminare la loro mormorazione, se non quella di cui disse Cristo a che, bevendone, in eterno più non si patisce sete, ma e ella diventa, in chi la bee, un fonte di acqua sagliente fino a alla vita eterna » (1)? La quale acqua non ottenendola allora se non in figura dalla pietra, vedea però in quella pietra Cristo (2), e a vederlo chiama anche il suo popolo, sebbene in vano, dicendogli: " Udite, o ribelli ed increduli: potrem « noi forse cavare a voi dell'acqua da questo masso »? quasi voglia egli dire: « Perchè menate si alto rumore (3) contro di noi? perché non elevate il vostro spirito, e non vedete in noi Dio che fa il tutto? Noi siamo uomini, noi, nulla abbiamo, nulla possiamo; non dunque a noi parlate, ma a Dio medesimo: volgetevi alla sua sapienza, e a lei affidatevi; quanto la vostra ribellione non è stolta, se è contro di noi che non siamo nulla? quanto la vostra incredulità non è empia, s'è coutro di Dio che può tutto? Ma ecco nulla di meno che questa pietra vi darà acqua, percossa con questa verga », nella quale il legno della Croce vivamente s'esprime. Per cni « scaturi vena d'acqua larghis-« sima, da berne il popolo e i suoi bestiami (4), che quasi « fiume accompagnolli nel viaggio » (5).

€ 3.

Ben è vero che Mosè percosse la rupe; del che non è espresso il comando: la quale percossa rappresentar potrebbe

<sup>(1)</sup> Jo. IV, 13-14.

<sup>(2)</sup> I. Cor. X, 4 (3) Num. XX, 2.5.

<sup>(4)</sup> Num. XX, 11.

<sup>(5)</sup> Ps. LXXVII, 16; I. Cor. X, 4.

il peccato di que' Giudei i quali percossero Cristo; fatto non comandato da Dio, ma permesso, che e su di essi Giudei tirò la condauna, e su tutto il mondo trasse acque abbondose di salute: onde rinnovellata la generazione umana, potesse entrare nella promessa terra del cielo (1). Il qual peccato di Mose in figura, una pena figurata parimente avrebbe da Dio. perciocche egli non è già escluso dalla vera terra de viventi, dalla terra buona e spaziosa che prepara Dio al popol suo, ma solo da quella Cananea che altro non potca essere che uua cotal lontana figura di lei. E quel Mosé santissimo che tutto se avea offerito al Signore in servizio del popolo, e che in null'altro mirava che in Cristo e nella spirituale rimunerazione, sostenendo per questa espettazione ogni obbrobrio (2); non è certamente a credere che gran fatto amasse quella terra terrena, non patria, non meta de suoi affetti, ma più tosto che l'amore che a lei portava tutto si riferisse a quell'altra terra celeste, in cui ogni amore dee giustamente terminare. Si vide mai Mosè attaccato a cosa nessuna? - A ricchezza? Egli non ne volle mai nulla per se. Ad onore? Egli fnggi la corte di Faraone, e scelse vita nascosta; egli cercò di sottrarsi dalla divina missione, e pregò per coloro che detrassero alla sua dignità (3). A gloria? Deh con quanta modestia e parcità non narra egli le cose di casa sua, e sè pospone ad Aronne, e conta il difetto della sua lingua, ed il suo vero o fignrativo peccato! Alla vita? Ma non prega Iddio d'ucciderlo anzi che sterminare la sua Chiesa d'Israello? Alla moglie e alla figlinolanza? Ma da quella egli vive staccato; e questa, che Dio gli vuol fare numerosissima, ricusa al tutto; e nulla prezza, per amore del popolo del Signore, la propria discendenza. Sebbene dunque queste cose santamente desiderassero i Patriarchi, perche nella prosperità esteriore vedevano effigiata l'eterna, e il Dio loro presso alle nazioni glorificarsi, e perchè nelle generazioni loro aspettavano il Redentore; tuttavia Mosè, ancor prima di Cristo, fa della cristiana vita professione, e la povertà, l'umiliazione, l'obbrobrio, le pene e la morte presente antepone ad ogni bene mondano, e fin d'allora sceglie quella

<sup>(</sup>t) Jo. III, 5.

<sup>(2)</sup> Hebr. XI, 26. (5) Nun. XVI, 46.

steriliù medesima che si vede poi venire antepotat della sipienza di Maria Vergine alla maternità stessa di un Dio. È dunque egli credibile, che colui, il quale avea il cuore staccatissimo dal proprio sangne, s'attaccasse poi con umano affetto a quel popolo, fiaorchè per la ragione del vedere in esso la Chiesa di Gesù Cristo, l'ercele delle promesse della salute? El dè credibile che esso siesso, il quale a tutte le terrene delinie avea rimunziato, partendosi dalla corte di Faraone, fosse poi inescato e preso da altre delizie pure umane della terra di Canaan, e non piuttosto ch'egli l'amasse quella terra solo perchè in lei vedea l'eterna sna patria da cui lontano in questa vite pereginava?

### \$ 4.

Che se faceva orazione al Signore per entrarvi, ecco qual ella era: « Signore Iddio, tu hai principiato a far conoscere al tuo servo la tua grandezza e la possanza della tna mano; conciossiache non v'ha altro Dio o in cielo o in terra che a possa fare quello che fai in, e paragonarsi a te in fortezza. « Io dunque passerò a vedere quella terra si buona di là dal « Giordano, e quel monte egregio, ed il Libano » (1). Che è questo, che Mosè non vuol godere, ma vedere? e che cosa è che di vedere desidera? Onella terra, dice, si buona, quel monte egregio ed il Libano. Cioè quello stesso Moria dove il Padre Abramo proteticamente fece sacrifizio dell'unigenito Isacco, dolcissima rimembranza! dove il tempio un giorno sarebbe eretto, e dove il vero Isacco avrebbe data la sua legge di amore. Ma e non vede egli Mosè questa terra e questo monte egregio? non gli dice il Signore « Monta in sulla vetta del · Phasga, e gira l'occhio ad occidente e a settentrione, a mezzodi e ad oriente, ed osserva " (2)? Se Mosè non vuole altro che vedere, eccolo soddisfatto. Ma qualche cosa di più racchiude il sno desiderio. Non volca cioè solo mirare e salutare da lungi le ripromesse, come avevano fatto gli altri Patriarchi, ma egli amava di conseguirle (3). Perciocche se

<sup>(1)</sup> Deut. III, 24-25-

<sup>(2)</sup> Deut. III, 27.

<sup>(3)</sup> Hebr. XI.

avesse egli stesso il popolo ebreo nella promessa terra introdotto, riconosciuto avrebbe in sè la figura vivissima del suo Salvatore, e quindi sarebbesi confidato che già più non indugiasse a venire, e sarebbe da ciò apparito, che alla sua venuta non si dovesse la legge iu Mosè rappresentata abolire. Poiche l'abolizione di questa non era credibile avvenire sì tosto, appena, per così dire, ch'ell'era data. Onde se a Gesné si riserbasse l'introdurre il popolo in quella terra, e non a Mosè, ad Aronne, e a Maria profetessa, con ciò si potea conoscere, che dovean morir la legge, i profeti, e l'aronnico sacerdozio, prima che venisse l'introduttore in quella terra : nella quale non sono atti d'introdurre l'uomo, nè la legislazione, ne la profezia, ne l'umano sacerdozio, ma sola la grazia, la carità e il sacerdozio divino; e perciò vi sarebbe trascorso un grande spazio, prima che fosse il tempo del suo venire. Laonde cercava egli di avvicinare la figura per avvicinare l'amato originale. Ma non era ciò secondo i divini consigli, e il popolo non aucora apparecchiato alla libertà di Cristo, perchè aucora non aveva bastevolmente avnto la legge a pedagogo (1).

# § 5.

Onde dice che « il Signore si adirò con lui a causa loro (a), e gli soggiunes» « Ti basti questo, non parlarmi più di tal « cosa » i quasi gli diessee, che e, li area già vedato quella grandezza e fortezza divini che nell'antico Testamento ri-dondava da Cristo, « il giornò stesso di Cristo, avendogli con singolarassimo privilegio fatto vedere sal monte « Tesemplare di tutte le cosa » (3), siechò nulla di più veder potea ponendo il piede nella Cananea: e per lo popolo non domandasse più, na di tunto s'accontentasse. Indi disse che « a causa « loro » Iddio s'adirò con lni « nè lo essudi »; non dice per lo suo peccato, ma a causa foro. Così nel Denteronomio dice ancora che Dio si sdeguò contro il popolo; « Nè dec fa tmeraviglia, soggiuneg, lo s'esgo di lui contro il popolo, men-

<sup>(1)</sup> Gal. III, 24.

<sup>(2)</sup> Deut. III, 26.

<sup>(3)</sup> Ex. XXV, 40. XXVI, 30. Hebr. VIII, 5. Act. VII, 44.

e tre contro a me ancora sdegnato, per cagion vostra, il Sie gnor disse: Ne pur tu ci entrerai ». Dalle parole di Mosè adunque al popolo apparisce, che fu per cagion di esso popolo che non vi entrò; ma dalle parole di Dio a Mosè sembra all'opposto che fosse per lo suo peccato '(1). E le une e le altre certamente sono veritiere. Per cui ne Mose a Dio si scusa o niega, ma umilmente al castigo si sottomette. Sebbene sembra piuttosto comando che castigo; imperciocche non punisce già Iddio Mosè come il popolo con inevitabil flagello, ma ordina a lui stesso di ascendere il Nebo, e indi mirare la Terra, e poi unirsi alla sna gente: chè sua geute era non quella a cui quaggiù corporalmente, ma quella a cui spiritualmente aderiva, specialmente se nell'altra vita sicura fosse fatta della santità. O sia dunque che Mosè peccasse in suo cuore, o sia che solo legalmente per così dire, ed esteriormente commettesse il fallo, o che il peccato suo fosse proprio e personale, o che fosse quello del popolo, che egli in se assumeva, tutt'amore com'egli era; o fosse anco figura del gran peccato giudaico nella uccisione commesso del Salvatore: ovvero quella original colpa fosse, che spogliando l'uomo de' doni celesti, il rende infedele e incapace di glorificare la divina santità innanzi al resto degli uomini, il qual peccato sebben in Mosè estinto per grazia, vi avea per natura, nè da Cristo ancora erano dischiuse le porte del cielo, e quindi la beata terra vietata: o fossero tutte queste cose insieme; ad ogni modo che tor si voglia la cosa, apparisce sempre la carità umilissima di Mosè, che al castigo piega riverente il capo senza aggiunger parola, e nel tempo che innauzi a Dio s'umilia, vuole all'umiltà come al germe della salute richiamar seco il popolo: acciocche coloro che aveano comune il peccato, comune avessero anche la remissione. Perciocché e all'amor divino stava bene che trattasse come reo quel Mose, in cui tutto il populo cercava correggere: e al mosaico amore che tentasse di richiamare a conoscere la propria reità quella gente, a cui salute egli erasi reso colpevole.

Poiche se anco Mose peccò veramente di attuale e personale peccato, ne fu però sempre occasione l'incredulità di

<sup>(1)</sup> Num. XX, 12; Deut. I, 37; IV, 21; XXXII, 51.

quel popolo: alla quale badando, levò egli forse un momento l'occhio da colni, per la cui fedeltà divina tutte le grazie venivano concedute. Del che danno sospetto quelle parole: « Udite a ribelli e increduli: potrem noi forse a voi cavar dell'acqua « da questo másso » (1)? quasiché per la loro incredulità nol potesse. E più ancora quelle del Salmo : « Già s'erano irri-« tati all'acque della contraddizione: e per lor colpa n'ebbe a pena Mosé, poiché ebbero esacerbato la mente sua, e mostrò a diffidenza nelle sue parole » (2). Ma ad ogni modo, fosse quello o no peccato interiore e formale, è però sempre vera figura di quel peccato per cui all'nomo è proibito il Cielo.

### CAPITOLO XXIV.

LA CARITA' PA CHE L'UOMO DIMENTICA SÈ STESSO IN SERVIGIO ALTRUL.

Mosè adunque accetta la pena, come s'era sommesso ad accettare su di sè anche la colpa altrui, quando disse, che del libro il cancellasse Dio della vita: e d'una sola cosa curante. cioè del Messia, appena che intimata gli è la morte, null'altro risponde, se non un pastore pregando da Dio pel suo popolo: « Il Signore », ecco le parole che disse quando gli fu intimata quella punizione, « Il Signore Dio degli spiriti di tutti « gli uomini, provegga a questo popolo un capo, il quale « abbia virtù per uscire ed entrare davanti ad essi, e per « guidarli fuora e per ricondurli; affinche non sia il popolo « del Signore come un branco di pecore senza pastore » (3). Sè stesso adunque dimentica: per altrni prega; e che domanda? un pastore. Chi è il pastore? Molti ne hanno il nome; un solo è il vero. Uditelo: " lo sono il buon pastore » (4). Il buon pastore è quegli di cui prega Mosè; quegli che ha la potestà « di entrare per la porta nell'ovile, perché a lui apre « il portinzio; e di menar fuora le pecore, perciocche esse

<sup>(1)</sup> Num. XX, 11,

<sup>(2)</sup> Ps. CV, 32.

<sup>(3)</sup> Num. XXVII, 16-17. (4) Jo. X, 11.

ascoltano la sua voce; e quando le ha messe fuora, di camminare inuanzi ad esse, e guidarle e ricondurle, percioc-

« chè esse lo seguono » (1): potere ed autorità che nou ha « lo straniero », al quale esse non vanuo dietro, se non anco fuggon da lui.

#### § 2.

Era questi il pastore de' Patriarchi, quegli che Giacobbe moriente suo pastore nominava, da cui era stato pasciuto con sommo amore « dalla sua adolescenza fino a quel di estremo a della sua vita, e l'angelo che lo aveva liberato da tutti i a mali » (2). Oh pastor buono! Oh Angelo fedele! La sua voce penetra il cuore delle pecore, e non v'ha dubbio, il penetra colla divina virtà dell'amore, e con questa le muove e governa come a lui piace. Qui Mosé tenea l'occhio, questo egli domaudava continuo, sollecito uon della carne, ma degli spiriti pe' quali vive la carne, acciocche vivano anco gli spiriti pasciuti e governati dalla carità dell'affettuoso pastore. Onde se errò Mosè, permettendolo Iddio, acciocche Israele il conoscesse uomo, e in lui uon ponesse di quell'amore che al solo pastore dovea; corse però il cuore del fedele servo Mosè tostamente a impetrare quel pastore stesso di cui egli era parimente pecora, e in cui vedeva la salute di tutto il popolo, di cui anch' egli stesso era parte, specialmente ora per la similitudine del peccato. ·

Onde così opera la carità, che dimentica di sè, e d'altrui solo sollecita, provvede però sempre principalissimamente a sè stessa (3).

<sup>(1)</sup> Jo. X, 2.5.

<sup>(2)</sup> Gen. XLVIII, 15-16.

<sup>(3)</sup> Prov. XI, 17.

LA PARTE MORALE DELLA LEGGE MOSAICA NON È ABROGATA DA CRISTO, MA COLLA CARITA AVVIVATA E PERFEZIONATA; IL CHE LE DA TI-TOLO DI NUOVA LEGGE, FIGURATA NEL DEUTERONOMIO.

#### § 1.

E il moriente Mosè nell'anno 40 dell'uscita d'Egitto, nell'undecimo mese, nel primo di di quel mese, raguna il popoli tutto nelle pianure di Moab a far con esso lui gli nltimi uffici dell'amor suo. Gli narra egli per l'ultima volta le passate vicende nella solitudine, i pericoli da lui corsi, il celeste proteggimento di Dio loro condottiero, che « andò loro sempre « innanzi nel cammino, misnrando i luoghi dove piantasser le « tende, additando di notte in forma di fuoco la strada, e di « giorno in forma di nebulosa colonna «: di Dio loro padre. « che ha portato Israello per tutto quel vasto deserto come « l'uomo suol portare un piccolo suo fancinllo » (1): essi sempre increduli, sempre infedeli, mormoratori di Dio: gli sdegni, e i placamenti, e il segnito de benefici, e le riportate vittorie su regi idolatri (salvi i figlinoli di Esaù e di Lot, per amore di Abramo) (2): e i tanti portenti, e le maraviglie d'ogni maniera, che fecero si che in luogo ove tutto mancava, nulla a loro mancasse, a loro numerosi di circa tre milioni di genfe viaggiante: e quindi tolse per filo e per segno ad esporre e ripetere loro tutta la legge, e ad eccitarli al mantenimento di quella (3). Questa memoranda ripetizione della legge viene detta Deuteronomio, o seconda legge, non senza mistero; e della sua sposizione si forma il quinto ed ultimo libro del Pentateuco.

5 2

Or dice s. Girolamo: « Questo Denteronomio o legge nuova « è figura profetica della legge evangelica; poiché esso con« tiene bénsì quello che prima fu già detto, ma in tal guisa

<sup>(1)</sup> Deut. I, 31, 33.

<sup>(2)</sup> Deut. II, 4-6.

<sup>(3)</sup> Dent. I, 5.

a parla delle vecchie cose, che tutto è qui nuovo ». Laonde della legge in questo libro più assai che in tutti gli altri si vede risplendere lo spirito, che nell'amore consiste. Imperciocchè se negli altri, molio ne' rami e germogli di essa legge ragionando si dimora; questo principalmente s'occupa della radice onde escono quei rampolli, cioè della carità. E benchè parli prima dirittamente della moral legge (1), poscia anco della cerimoniale (3), e finalmente della civile o giudiciale (2); egli pare che non parli però mai di queste senza di quella prima: acciocche si vegga che in quella ambo coteste s'innestano e pullulano dalla stessa radice. Questo adunque è il libro dell'amore. Perciocché nell'Esodo si annunzia veramente il decalogo (4); ma dove è se non in questo libro che esso decalogo si ricapitola, e si riduce allo spirito suo della carità? E dove è se non qui che s'intima apertamente quel massimo precetto: « Amerai il Signore Dio con tutto il cuor tuo, e con « tutta l'anima tua, e con tutte le forze tue » (5)? sostanza di tutta la cristiana legge, precetto a bella posta fatto per suonarc in sulle labbra del divino macstro? (6) dalle quali solo potea passare ed essere impresso ne' cuori, come nel Deutcronomio pur si viene desiderando (7). Appena che si fosse nominato negli altri libri questo divino amore (8): nella seconda legge all'incontro tal precetto s'innalbera come vessillo e gnida degli altri tutti. Si vuole a scritto dentro e fuori di noi, spiegato ai figlinoli, meditato nel ritiro della casa, in « viaggio, coricandosi la sera e alzandosi la mattina, legatosi « alla mano, pendente innanzi gli occlii, scolpito in sul li-« mitare c salle porte delle abitazioni » (q).

<sup>(1)</sup> Deut. V.IX. (2) Deut. X-XV.

<sup>(3)</sup> Deut. XVI-XXVI.

<sup>(4)</sup> C. XX.

<sup>(5)</sup> Deut. V1, 5.

<sup>(6)</sup> Matt. XXII, 37; Marc. XII, 30; Luc. X, 27. (7) C. VI, 6.

<sup>(8)</sup> Ex. XX, 6.

<sup>(9)</sup> Deut. VI, 7-9.

ROSMINI, Prose reclesiastiche, Vol. 111.

Da quest'amore nnico e semplice, come nno è Dio a cni ai reca (1), parte nella nnova legge ogni altro precetto, e in lui ritorna: da questo si trae l'adorare Iddio, il rispettare il santo suo nome, il antificare il sabhato, e riposar noi medesimi nel Signore (2), riposando egli in noi: da questo l'amore huono di noi stessi, da questo l'amore del prossimo che negli altri libri fin non così perfettumente e chiaramente ordinato (3). A questo precetto supremo ogni cosa si dee sacrificare: egli non la consorzio nè alleanza con cosa diversa da lui distrugge tutto (4), tutto assorbe, tutto vivifica. Egli consacra a Dio gli nonini, amando essi Dio perché Dio ha amato loro. Tanto viene insegnato nella seconda legge! nella quale si dice ad Israello, dopo intimatogli il precetto dell'amore :

\*\*Tu se' nn popolo consecrato al Signore Dio tuo. Ti elesse il signore Dio tuo per essere il popolo di sua proprietà, tra

tntti i popoli che sono in sulla terra. Non perchè voi superiate in numero ogni altra gente, si è nnito a voi il Signore e vi ha eletti, mentre siete inferiori di numero a tutti
i popoli: ma perchè eeli vi ha amati. e ha mantenuto il

« giuramento fatto a' padri vostri » (5).

# CAPITOLO XXVL

PABALELLO DEL NOSTRO AMORE VERSO DIO, E DELL'AMORE DI DIO VERSO SOL

§ 1.

Or come è che Dio ci ama? Non per godere di noi, ma, dirò così, per nasre: per usare poi non a suo vantaggio, ma a nostro. L'amor suo adunque verso noi, che è altro se non la bontà sua che in noi splende? E come splende, se non per

<sup>(1)</sup> Deut. VI, 4.

<sup>(2)</sup> Deut. V, 14.

<sup>(3)</sup> Ex. XX, Lev. XIX, Matt. V.

<sup>(4)</sup> Deut. VII, xn.

<sup>(5)</sup> Deut. VII, 6-8.

l'amor nostro verso di lni? In questo stanno raccolti tutti i tesori della sna liberalità: per questo dicono le Scritture, che Dio fa quello che noi facciamo per grazia sua: che egli lavora. che egli riposa, che egli gode, che egli geme, quando egli fa che noi lavoriamo, riposiamo, godiamo e gemiamo. Schbene queste cose tatte a lui non si convengano come a noi. Perciocchè non v'ha in lui mutazione, nè infermità. Quanto all'amor poi, egli ama bensl, ma anche questo divinamente. Conciossiache noi amiamo le cose perche esistono, ma esistono poi perchè Iddio le ama. Chè in quanto esistono, sono buone, e in quanto sono cattive, meno anche esistono. E sono buone tanto quanto Iddio le ama. Il perchè porta Iddio amore a tutte le cose, avendole tutte fatte coll'amarle, e'il farle fu il medesimo che il farle buone (1); ma in modo diverso egli porta amore a cose diverse. Che ne' sassi ama solo l'essere di sasso. là dove nelle piante ama anco il vegetare, negli animali poi ancora il vivere, e nell'uomo sopra ciò la ragione; cui ama certo infinitamente più dell'altre cose materiali, perchè di quelle è infinitamente più pregevole: ed infinitamente più pregevole non è per altro, se non perchè è infinitamente da lui più amata. Che l'amarla egli appunto, si fu il ricever ch'ella fece la similitudine e l'immagine stessa divina. Ma questo è dono nniversale degli nomini. Perchè adunque fra gli nomini Iddio ne ama in particolar modo certuni? non v'ha dubbio, per dare a questi qualche cosa di più pregevole che non si abbiano gli altri. Forse cose materiali? Ma l'uomo è la più eccellente, come vedemmo, delle creature tutte del mondo: non può essere per esse fatto maggiore di quello che è, nè per questo amato più da Dio; non avendovi in esse nulla che già Dio non ami nell'nomo. Per quantunque beni adunque esterni si avesse l'nomo, giammai non avrebbe cosa, in cui Dio mettesse più di amore che nella ragione dell'nomo: e perciò nol renderebbero più pregevole: sénzachè questi beni essendo fuori dell'uomo, non aggiungono ne tolgono all'uomo stesso. E poi quali beni sarebber questi? La esistenza? la vegetazione? la vita? Tutte queste cose le ha l'nomo, e sopra ciò la ragione. Quell'amore adunque che Iddio porta alle altre

<sup>(1)</sup> Gen. I, 31.

creature, già l'uomo se l'ha: egli non ha bisogno di tirarlo in sè per lo possèdimento di esse creature: il quale amore oltracciò non potrà mai torsi da esse creature dall'uom possedute, per darsi ad esso uomo possessore; potchè le creature coll'esser possedute, non diventan l'uomo; sicchè possegga o no queste creature, resterà sempre alle creature quell'amore che loro Iddio porta, e all'uomo quello che Dio porta a lui. Nè quello che all'ano va, può dare Iddio all'altro, perchè non può dar l'esseaza dell'uno all'altro, nè la verità delle cose confondere e perturbare.

#### 6 2.

Ciò adunque per cui si dice che Iddio ama particolarmente un uomo, dee essere cosa nell'uomo stesso; che se non è in esso, non è csso: e quindi esso non è amato, ma quella data natura fuori di esso. Dee oltracciò essere una cosa che all'uomo si sopraggiunga; non perciò la bruta esistenza, non il moto, non la vita, o la ragione; poiché tutte queste cose le possiede egli già, e per queste già tutti gli uomini sono amati ugualmente da Dio; ma qualunque cosa di superiore a tutte queste e di maggior eccellenza. Non so poi che trovare, di sopra della ragione, se non Dio medesimo. Poiche ne pure gli Angeli nella loro natura hanno un dono che la ragione vinca e soverchi di eccellenza, ma tutto quello che sono di eccellente e d'illustre, sono appunto per essa ragione di che sono in sublime grado forniti. Ne Angelo veruno potrebbe entrare in noi, avendo in sè stesso la propria consistenza; da cui non può uscire per trasfondersi e immedesimarsi in altrui. Il perchè quella sola cosa può essere il dono degno che per esso Iddio ci ami particolarmente, nella quale esistono, e u si « muovono, e vivono tutte le cose dell'universo » (1): quella cosa che e riempie di sè il cielo e la terra, e in tutte le parti penetra, e in tutto tutta esiste, e opera in ogni loro operazione, presentissima ovecchessia coll'essenza sua, indivisibile, immobile, semplicissima: quella cosa che in manicra diversa alle diverse cose finite, pur in creandole, diversamente si ma-

<sup>(1)</sup> Act. XVII, 28.

nifesta: la quale è lo stesso infinito essere, Iddio. L'infinito adunque ci viene donato, Iddio ci dona sè stesso, ed egli allora ama sè stesso inoi. Ma perde Iddio la sua natura per immedesimarsi che fa con noi? non per fermo; perchè siamo noi che partecipiamo di lui, senza che egli di noi prenda cosa alema. Perchè poi noi non abbiamo altre facoltà che quelle d'intendere e di amare, con cui alle cose ci attacchismo, forza è che con queste ci uniamo pure e immedesimiamo per così dire con Dioi il quale sensa amore non si conosce, a detta di s. Giovanni: « Chi non ama, non conosce Dio: perchè Dio « è carità » (1)

## § 3.

Ma chi infonde questa carità che fa conoscere e quasi palpeggiare Iddio, è solo Gesù Cristo, essendo ogni altro nomo da Dio staccato per natura, e solo per lo suo Figliuolo unigenito a Dio congiunto: « Io sono la via, la verità e la vita; « nessuno viene al Padre, se non per me » (2). Per questo dice anco Cristo: « Sì come il Padre ha amato me, e io ho « amato voi. Rimanetevi nell'amor mio » (3). Che vuol dire, rimanersi nell'amor suo? Non forse rimanersi in Dio? Non forse essere amati da Dio? Non forse amare Iddio? « Noi aba biam conosciuto, dice l'Apostolo dell'amore, abbiamo co-« noscinto, e creduto alla carità che ha Dio in noi. Dio è « Carità: e chi rimane nella carità, in Dio rimane, e Dio in « lni » (4). E non è dungne dalla carità che noi abbiamo per Iddio, che conosciamo la carità di Dio verso noi? E non dicc lo stesso Apostolo: « In questo apparve la carità di Dio in a noi, che mandò Iddio il Figliuol suo nnigenito nel mondo « acciocche viviam per lui. In questo sta la carità: non qua-« siche noi avessimo amato Dio, ma perche egli il primo ha « amato noi, e mandato il Figliuol suo propiziazione pe' pec-« cati nostri » (5). Nell'amore dunque di Dio verso di noi si

<sup>(1)</sup> I. Jo. IV, 8.

<sup>(2)</sup> Jo. XIV, 6.

<sup>(3)</sup> Jo. XV, 9. (4) I. Jo. IV, 16.

<sup>(4) 1.</sup> Jo. IV, 16

<sup>(5)</sup> I. Jo. IV, 9-10.

sta il nostro amore verso di Dio: Dio ci ama il primo. Per questo noi amiamo Dio. Non v'è coss in noi, per la quale Dio ci ami; ma amandoci egli, sa essere in noi la giastizia, cioè l'amore di Dio, unica cosa degna d'amore.

#### CAPITOLO XXVIL

MISTERO DELLA PREDESTINAZIONE RACCHIUSO NELL'AMORE.

SI.

E per questo è Dio che elegge (1) noi, non giá noi che eleggiamo Iddio. Per questo mostrando il Signore a Mosè in terra quanto di bene potea vedervi, gli svelò gli arcani della sua grazia, non essendo venuto il tempo di svelargli quelli della gloria; e gli disse: « Io avrò misericordia di cui vorrò. e e sarò clemente verso chi mi piace » (2). Il qual mistero dell'elezion gratuita'. Mosè pur vorrebbe, se esser potesse, agli Israeliti insegnare nel Deuteronomio, mostrando che tutto quello che hanno di eccellenza, sta nell'amor di Dio verso di loro. o sia nella grazia di Gesù Cristo, della quale per mezzo della fede partecipavano: il quale amore al tutto gratuito non porse loro Dio per qualche ragione di amabilità che in loro si trovasse già prima; ma gli ha amati perchè gli ha amati; e avendoli amati, si è loro conginnto, e così gli ha sceki e predestinati e di amabilità forniti. Quelli ha scelti i quali ha amati; quelli poi ha amati, i quali già cominciarono ad amar Dio-Onde i beni che da Dio hanno, sono spirituali e non carnali, e le promesse risguardano lo spirito. Sicchè dice loro, che se la promessa divina della moltiplicazione stesse tutta nella carnale generazione, ella non sarebbe compiuta; percioeche sono ancora in assai picciol numero, rispetto all'altre nazioni a cui pure non era mai stata fatta promessa di accrescimento.

<sup>(1)</sup> Jo. XV. 16.

<sup>(2)</sup> Ex. XXXIII, 19; Rom. IX, 15.

E di qual scelta parla dunque Mosé? forse della scelta della carnale schiatta di Abramo? È quale era il giuramento fatto da Dio ad Abramo? Come qui ne accenna il mantenimento?

#### CAPITOLO XXVIII.

DELLA SPIRITUALE GENERAZIONE CHE SI PA PER MEZZO DELL'AMORE.

Şτ.

Egli è a sapere, che il Signore avea detto ad Abramo: « Esci dalla terra tua, e dal parentado tuo, e dalla casa del « padre tno, e vieni nella terra che io t'insegnerò » (1); e ancora: « E ti farò capo di una nazione grande, e ti benedirò, « e farò grande il tuo nome, e sarai benedetto » (2). La qual chiamata è una scelta e segregamento della famiglia d'Abramo presa secondo la carne; ma è ordinata ad accennare sotto figura, la più nobile generazione, quella dell'nomo spirituale, come da ciò che segue si appalesa. Poichè dice: "Benedirò quelli che « ti benedicono, e maledirò quelli che ti maledicono, e IN « TE saranno benedette tutte le generazioni della terra » (3): prevedendo qui la Scrittura come Dio era per giustificare i gentili per mezzo della fede (4). Ed appresso gli promette la terra di Canaan. Ma a chi la promette? « A lui stesso la pro-« mette, e al sno seme dopo di lui in eterno ». Non solo dunque al sno seme, ma a lui stesso (5).

§ 2.

A lui poi della terra materiale di Canaan « non diede in « proprietà ne meno ove posare il piede » (6). Onde a chi

<sup>(</sup>t) Act. VII, 3. (2) Gen. XII, 2.

<sup>(3)</sup> Gen. XII, 3.

<sup>(4)</sup> Gal. III, 8.

<sup>(5)</sup> Gen. XIII, 15; Act. VII, 5,

<sup>(6)</sup> Act. VII, 5.

può restarsi oscuro il vero significato della promessa? chi non vede che ad altra terra si riferiva quella divina promessa, cni possedesse non pure il seme di Abramo, ma Abramo medesimo?

#### § 3.

E tuttavia Abramo sopravvivente alla sua morte possedette ogni cosa nel seme suo. E non dice semi, comecché fossero molti i discendenti del gran patriarca; ma seme, avendo rignardo a un solo, cioè a Cristo (1). Perocche, come abbiamo veduto, in nessun altro de suoi discendenti, ma nel solo Cristo potea vivere Abramo, anche dopo la morte; non potendo che il solo Dio, e però Cristo, che è Dio, infondersi nell'anime nostre, e immedesimarsi con noi per mezzo dell'amore, e con ciò darci la vita spirituale. Per questo parimente noi accresciamo di eccellenza, unendoci a cosa di noi più eccellente. E però Cristo, il grande seme d'Abramo, disse: « Restate in « me: ed io in voi. Sì come il tralcio non può per sè stesso « dar frutto se non si tiene nella vite, così ne meno voi sc a non vi terrete in me. Io sono la vite, voi i tralci: chi si « tiene in me e io in lui, questi porta gran frutto; poiché « senza di me non potcte far nulla » (2). Di questa vite adunque anche il patriarca Abramo era un tralcio, anch'egli in essa si teneva, e in essa ottenne per l'amore la vita eterna nella beata regione della promessa. La quale vita eterna sta in conoscere ed amar Gesù Cristo: le quali cose non si possono dividere insieme, come detto è (3).

### \$ 4.

E come avvien dunque che si promette ad Abramo la moltiplicazione della sua stirpe? Certo in quel seme in cui tutte le nazioni saranno benedette. Perciocché dice s. Paolo: « Non v' ha « Giudeo, né Greco: né servo, né libero: non vha maschio, né

<sup>(1)</sup> Gal. III, 16.

<sup>(2)</sup> Ju. XV, 4-5.

<sup>(3)</sup> Jo. XVII. 3; I. Jo. IV.

· femmina. Imperciocché tutti voi siete un solo in Cristo Gesù. « Che se voi siete di Cristo: dunque siete seme di Abramo, credi « secondo la promessa » (1). Non carnale dunque è la moltiplicazione di cni si parla: perciocchè sebbene Iddio abbia resa numerosissima l'ebraica gente, anche secondo il corpo, tuttavia, « Voi « siete inferiori di numero a tutti i popoli », gli diceva Mosè nel Deuteronomio (2). Il che veniva a un dirgli: Non è danque la carnale moltiplicazione ciò che forma la gloria vostra fra i popoli tutti della terra; ma sì l'avere con voi il Dio vostro (3), l'essere stati scelti da lui per suo popolo peculiare, e l'essersi a voi nuito per ineffabile virtà di amore, che migliorando i vostri cuori, a riamare vi muove. Imperocché se in Abramo non si riguardasse la promessa, ma la carne, e non vien egli dalla medesima carne Giacobbe come Esaù? E pure: « Il mag-« giore sarà servo del minore, conforme sta scritto: Ho amato « Giacobbe, c ho odiato Esaù (4). Non tutti adunque quelli che « vengono da Israele sono Israeliti, nè que che sono stirpe di « Abramo tutti figlinoli: in Isacco sarà la tua discendenza. Viene « a dire, non i figlinoli della carne sono figlinoli di Dio; ma i a figliuoli della promessa sono contati per discendenti » (5). Questi sublimi concetti pertanto esprimeva Mosè prima di Paolo, nel Deuteronomio, nel quale acciocche il nuovo tempo di grazia fosse al vivo significato, tolse quasi il velo delle figure, e mostrò per poco manifesto ciò che stava sotto la gran cortina.

#### CAPITOLO XXIX.

TUTTE LE PROMESSE PATTE A' PATRIARCHI SONO SPIRITUALI. E HANNO PER ISCOPO LA CARITA'.

#### § 1.

E veramente quante cose in esso non dice, tutte a questo medesimo intendimento! In csso chiama i traviati Israeliti « i non suoi figliuoli (6), dice, che « Dio e non Abramo gli

49

<sup>(1)</sup> Gal. III, 28, 29.

<sup>(2)</sup> VII, 7

Ex. XXXIII, 16. Deut. IV, 7.
 Rom. IX, 13. Gen. XXV, 23. Mal. I, 2, 3.

<sup>(5)</sup> Ib. 6-8.

<sup>(6)</sup> Deut. XXXII, 5.

Rosmini, Prose ecclesiastiche. Vol. III.

avea generati » (1); e che Dio » giudicherà il suo popolo e farà misericordia a suoi servi « (3); e che » se si sorderanno di Dio, e si daranno a' Numi stranieri, periranno alla foggia tessa delle nazioni da Dio inanazi a loro sterminate y (5) facendo parlare Dio ad essi: « Imparate, che io solo sono Dio, e altro non avvene fuor di mer io uccido, e io rendo la vita; ferisco e risano, e non è chi possa sottrarre altrui alla mia podestà. Così quando arrotterò qual folgore la mia spada, e quando la mia mano si armerà per far giudizio, farò vendetta de miei temici, e a coloro che mi odiano renderò il contraccambio ». E conchidadi ci cantico sublime così: « Nazioni, data laude al popolo del Signore, perocchè questi farà vendetta del sangue de servi souoi: s'arà pagare il fio a' loro nemici, e spanderà la sua misericordia sopra la terra del popolo suo: (s'.)

#### § 2.

Oh quanto Mosè si dimostra sollecito di cotesta gloria del popol di Dio presso le nazioni (5)! le quali nazioni come posono godere di questa gloria, e il Signore laudarne, se esse stesse non vengano convertite (6); provocando così Iddio (mi si conceda dirol) ad invidia que tristi fra il suo popolo che alla figliuolanza di lui hanno già nel cuore rinunziato (7)? La promessa dunquo fatta ad Abramo era una promessa tutta spirituale, parlava d'una generazione che si fa per l'amore di Dio mediante Gesù Cristo, il quale è il seme della promissione, in cui tutti sono benedetti i popoli della terra.

#### § 3.

Ma quando la promessa di Abramo esser dovea adempiuta? Cominciava ad adempirsi nello stesso Abramo, il quale a vide

<sup>(</sup>r) Deut. XXXII, 18.

<sup>(2)</sup> Deut. XXXII, 36. (3) Deut. VIII, 19-20.

<sup>(4)</sup> Deut. XXXII, 39 43.

<sup>(5)</sup> Ex. XXXIII, 16. Deut. IV. 7.

<sup>(6)</sup> Rom. X, 14.

<sup>(7)</sup> Deut. XXXII, 21.

a in ispirito il giorno del suo Signore e ne godette » (1). Fu adunque anchiegli nel suo seme possessore della beata terra, fu anchiegli tralcio di quella vite, membro congiunto di quel capo, onde è la vita de tralci e de membri tutti. Sebben padre di Cristo secondo la carne, è fratello secondo lo spirito e « coerede secondo la promessa » (2).

Ma, come insegna il Dottore delle Nazioni, « fino a tanto che « l'erede è fanciullo, egli non è differente in cosa alcuna « da un servo, essendo padrone di tutto; ma sta sotto i tu-« tori e gli economi fino al tempo stabilito dal padre. Così « anche noi, dice egli, quando eravamo fanciulli, eravamo servi « de'rudimenti dati al mondo. Quando poi venne la pienezza « del tempo, Iddio ha mandato il figliuol sno fatto di donna, a fatto sotto la legge: acciocche redimesse quelli che eran « sotto la legge, i quali ricevessero l'adozione in figlinoli » (3). Perciò i fedeli avanti Cristo, i figlinoli di Abramo nell'antico patto, come minori, ebbero bisogno de' rudimenti della legge, come di tutori ed economi. Conciossiachè essendo essi per la fede in Cristo nati alla vita, ma non partecipando in grande abbondanza della grazia di Gesù Cristo, e però soggetti assai al dominio de' sensi, avean bisogno di una legge cerimoniale, che alla loro materialità e grossezza bene si accomodasse.

### CAPITOLO XXX.

LO SPIRITO DELLA LEGGE MOSAICA È LA CARITA'.

# Şī.

- « La legge adunque fu agginnta da Dio in occasione delle « trasgressioni, per insino a tanto che venisse Cristo, fine della
- trasgressioni, per insino a tanto che venisse Cristo, fine della
- « legge » (4). Ella fu come « un pedagogo che a Cristo con-« dusse gli antichi »: fu un principio dell'adempimento della promessa di Dio ad Abramo: un pegno che quel popolo era

<sup>(1)</sup> Jo. VIII, 56. (2) Gal. III, 29.

<sup>(3)</sup> Gal. IV, 1-5.

<sup>(4)</sup> Gal. III, 19. Rom. X, 4.

### § 2.

Ma la legge o secondo la lettera s'interpretava, e ciò dagli uomini carnali; o secondo lo spirito, e ciò dagli spirituali. Onindi nel Levitico, parlando Mosé nel senso de' primi, dice che quelli i quali osservano le leggi e comandamenti, vivranno, cioè non saranno uccisi (3): « Conciossiaché chiunque viola la legge a di Mosè, muore senza misericordia » (4); e ciò letteralmente è detto della vita presente. Ma nel Deuteronomio, cioè nella seconda legge, più sublimemente parla il grande Legislatore, considerando essa legge nell'intimo spirito di lei, che è l'amore. E predice, come i Giudei materiali l'abbandoneranno; perciocchè « sebbene spirituale sia la legge, essi però sono car-« nali » (5); onde la legge » subentrò perchè abbondasse il peccato » (6), aggravandoli di trasgressioni. Predice che saranno « dispersi fra le nazioni, » e che dopo una lunga ignominia, una desolata dispersione, « avrà Iddio ancora di loro « misericordia, e li raunerà da tutti i paesi pe' quali gli avea « disseminati » — Ti dara egli allora la terra promessa: — « circonciderà il tuo cuore e il cuore de tuoi figliuoli, af-« finche tu ami il Signore Dio tuo con tutto il cuore, e con « tutta l'anima, e tu possa vivere. - E ritornerai allora, e « ascolteraj la voce del Signore Iddio tuo, e adempiraj tutti · quanti i comandamenti che io oggi t'intimo. - Ecco, que-« sto comandamento che io oggi ti annunzio, non è sopra di « te, ne lungi da te: ned è riposto nel cielo, onde tu possa « dire: Chi di noi può salire in cielo per indi recarlo a noi, « affinché lo ascoltiamo e poniamo in esecuzione? vale a dire, chi salirà in cielo per farne discendere il Cristo » (7)? come

<sup>(1)</sup> Deut. IV, 20.

<sup>(1)</sup> Deut. IV, 20. (2) Rom. VII, 12.

<sup>(3)</sup> Levit. XVIII, 5.
(4) Hebr. X, 28.

<sup>(5)</sup> Rom. VII, 14.

<sup>(6)</sup> Rom. V, 20.

<sup>(7)</sup> Rom. X, 6.

il dicesti quando ti parlò Iddio dal Sinai (1). « Nè egli è ri-« posto nell'abisso, onde tu trovi pretesto e dica: Chi discen-« derà di noi? cioè per risnscitare Cristo da morte (2). Ma « molto vicina a te ella è la parola, ella è nella tna bocca. « e nel cuor tuo, affinche tu l'eseguisca. Ripensa come io oggi « ho proposto dinanzi a te la vita ed il bene, e dall'altra « parte la morte e il male, affinchè tu ami il Signore Iddio « tno, e cammini nelle sne vie, e osservi i snoi comanda-« menti, e le cerimonie e le leggi, e abbi la vita, e Dio « ti moltiplichi e ti benedica nella terra di cni tn entrerai « a possesso. - Chiamo io in testimonj il cielo e la terra, « come io ti ho oggi proposto la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Eleggi adunque la vita, affinché la vita abbi « tu. e i tnoi figlinoli: e ami il Signore Iddio tuo, e alla voce « di lui nbbidisca, e con lui resti unito (perciocché egli è la « tua vita, e la lunghezza de' giorni tnoi ); affinche tu abiti « nella terra, la quale il Signore giurò di dare a' padri tuoi « Abramo, Isacco e Giacobbe » (3). Quale sublimità di parole e di concetti!

### € 3.

Quale è dunque la lunghezza del vivere promesso da Dio secondo la dottrina mosaica, com'ella è esposta nel Deuteronomio? Ella è Dio. E come s'ha? coll'unione con lui che fa l'amore. Ecco la legge spiritnale cni non venne Cristo a togliere, ma sì bene a perfezionare, « non a dissolvere, ma ad « adempire » (4), non a scrivere in salle pietre, ma ne' cuori (5). Per questo dice la Scrittura, che « avvicinandosi il tempo « della promessa ginraia da Dio ad Abramo, crebbe il popolo « nell'Egitto », indi nel trasse « per mano di Mosé: il quale a fu nella Chiesa nella solitudine coll'Angelo, che gli parlava « nel monte Sina, - e ricevette le parole di vita per darle « a noi » (6).

<sup>(1)</sup> Exod. XX, 21. Deut. XVIII, 16. Hebr. XII, 18.

<sup>(2)</sup> Rom. X, 7...

<sup>(3)</sup> Deut. XXX.

<sup>(4)</sup> Maith. V, 17, 18.(5) Jer. XXXI, 33. Hebr. X, 16.

<sup>(6)</sup> Act. VII, 17, 38.

Perciocché nell'Egitto il popolo non avea forma di reggimento, ne Dio se l'era cominciato ad appropriare; il che fe' nel deserto colla legge, e più veramente ancora collo spirito della legge. Di che parlando nel Deuteronomio, dice Mosè che v il trovò in un paese deserto, in un luogo d'orrore, in nna « vasta solitudine: lo fé andar girando qua e là, e lo istruì, e lo « custodi come nna pupilla dell'occhio suo » (1). Quasi per nulla contando il tempo avanti la legge, poiché ancora Iddio non l'aveva istruito, o fatto intelligente (2); la qual maniera di dire non significa già dare una legge esteriore e positiva, ma un richiamar l'uomo alla naturale scritta nella sua mente, e nel suo cnore. Ben è vero che picciol numero era di quelli che intendeano la legge secondo questo spirito vivificatore; e perchè la Chiesa di Cristo era ancora fanciulla (3), e perchè sempre augusto è il numero de santi verso a quello degli empj-Ed il fatto di Sara sterile, e di Agar feconda, era appunto sienificativo di ciò: la prima delle quali essendo libera, sa dei figlipoli liberi, e la seconda serva, de servi partorisce: e tuttavia sta scritto: « Rallegrati o sterile, che non partorisci, a prorompi in laudi e grida tu che non se' feconda, imper-« ciocché molti più sono i figliuoli dell'abbandonata, che di coa lei che ha marito » (4). E chi di fatti non vede che la generazione spirituale di Abramo è infinitamente più numerosa che non sia la carnale? Per queste cose tutte Mosé, favellando alla per anco bambina Chiesa d'Israello, dicea così nel Denteronomio, non secondo la lettera ragionando, ma secondo lo spirito: « Tu se'nn popolo consecrato al Signore Dio tno, per « mezzo della legge che egli ti diede. Ti elesse egli il Signore « Dio tuo per esser popolo di sua proprietà, tra tutti i po-« poli che sono in sulla terra. Non perchè voi superiate in « numero ogni altra gente, si è unito a voi il Signore, e

« vi ha eletti: mentre anzi siete interiori di numero a tutti i

<sup>(1)</sup> C. XXXII, 10.

<sup>(2)</sup> L'ebraico יבגכחדי

<sup>(3)</sup> Gal. IV.

<sup>(4)</sup> Isai. LIV, 1. Gal. IV, 27.

popoli; ma perché vi ha amati, e mantenuto il giuramento
 fatto a' padri vostri » (1), dandovi appunto per entro la legge
 nascosto lo spirito che vivifica (2).

€ 5.

All'unione di Dio per mezzo dell'amore riducevasi il pregio dell'antica Legislazione: e le « cerimonie e regole di giusti-« zia, e tutta la legge », erano valevoli a solo rappresentare al di fuor questa unione, vera gloria d'Israello (3). E, come dice s. Paolo, facevano ufficio di pedagogo, il quale non fa la scuola, ma conduce alla scuola i fanciulli: del quale perciò non hanno più uopo fatti adulti. Così la legge mosaica dovea condur gli uomini alla scuola del solo vero maestro Cristo Gesù. Ne tuttavia val punto il pedagogo al fanciullo che non gli ubbidisce. E perciò era necessaria nel tempo antico una bontà e docilità interiore, che venisse dalla grazia e carità di Gesù Cristo, la quale illumina propriamente i cuori: Ed ella v'era, ma in pochi. E questa ragione fa sì che ne' Salmi si domandi e il pedagogo, e la virtù di ubbidire a lui: dicendovisi ora « Dammi la legge, o Signore »; e ora « Dammi l'intelletto.... conducimi to nel sentiero de' tnoi precetti. . . . . inchina il « cuor mio verso le tue testimonianze, . . . . rivolgi gli occhi « miei perchè non veggano la vanità; . . . . tien ferma nel « tuo servo la tua parola mediante il tuo timore, . . . . togli « da me l'obbrobrio temuto, perocché amabili sono li tuoi « giudizi. Ecco che io ho amato li tuoi comandamenti; famui « vivere secondo la tua equità, e venga sopra di me, o Si-« gnore, la tua misericordia, e la tua salute secondo la tua a parola » (4). Domanda adnuque prima la legge esteriore, poi l'intelletto d'intenderla, poi l'amore ond'esserne a lei soavemente condotto, appresso la semplicità e la fortezza per non vedere ne pure la vanità, o almeno non cader nella tentazione: quindi chiama obbrobrio la servitù alla legge, alla legge cerimoniale, al pedagogo, e il non anzi adempiere la legge morale per puro amore senza bisogno di più: del quale obbrobrio

<sup>(1)</sup> Deut. VII, 6 8.

<sup>(2)</sup> Jo. VI, 64; II. Cor. III, 6.

<sup>(3)</sup> Deut. IV, 7, 8.
(4) Ps. CXVIII.

non abbisognava quegli il cnor di cui nella soavissima legialazione dell'amore era innanorato. Che più restagli dunque, se non che venga sopra di lui la miscricordia, la salute, secondo la divina parola? Gli resta a desiderare in somma il Cristo, la divina parola? Gli resta a desiderare in somma il Cristo, la divina discriordia senza limite si difiondano su tutta la terra, per la virtù di quella dolce amabilità della parola del Salvatore, per la possente attrattiva del sao esempio, e per l'ininio dono del Paracleto, che il mondo vetusto già rinnovellar de e riverse.

### \$ 6.

Nella legge duaque era il principio delle promesse, in Cristo il fine i a legge del Sinai era una capara della legge del Calvario. Con essa venis acolto da Dio ed appropriato a sei il popolo d'Israelc (1), figura solo della più verace solenne appropriazione che dovea fare a sei l'Eterno degli uominii tutti per la parola gravida di spirito e di vita di nostro Signore Cristo Gesà. Nel Denteronomio Mossò che muore parla sublimemente più che non fece mai, volendo della vera legge mostrare lo spirito, e in questo la nuova legge di Cristo unico scopo e fermissimo de snoi desiderosi sguardi. Perciò quanto veramente non diese Cristo di Mosès e Diu me ggli scrisse s!

#### CAPITOLO XXXI.

L'AMORE SA TROVARE IDDIO IN OGNI LUOGO DEL MONDO, E IN OGNI LUOGO AMA GLI UOMINL

## § 1.

Del quale Cristo grande documento è quello, « 1 vercai sdoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità («), formando questi del proprio cuore un tempio, e ivi adorando, senza legame e limitazione di luogo particolare, in ogni parto dell'universo. E questo spirituat culto della nuova legge, è nel Deu-

<sup>; (1)</sup> Ved. Deut. IV, 20.

<sup>(2)</sup> Jo. IV, 23.

303

teronomio (1) mostrato, quando Mosè predice che gli Ebrei « rimasti in picciol numero, dispersi fra tutte le nazioni », troveranno però il Signore anco fra esse, se in quei luoghi cer-« cheranno il Signore, se il cercheranno con tutto il cnore e « con tutta la contrizione dell'anime loro ». In prova di che reca Mosè la stessa legge data dal Sinai in fra le fiamme, acciocché conoscessero per essa Dio, e così « sapessero di es-« sere da lui amati, . . . . il quale Iddio è dovunque, tanto in « cielo donde nsci la voce, quanto in terra dove mostrossi il « suo fuoco grandissimo ». E ciò tutto come un incominciamento dell'adempimento delle promesse, e figura e caparra del totale e verace loro avveramento (2).

#### § 2.

Che se nel Denteronomio espone altresì le cerimoniali ordinazioni, il fa assai brevemente; quando negli altri libri lunghissimamente lo avea fatto (3); e ancora sceglie e ritocca quelle, nelle quali più viva la nuova alleanza risplendere si vede, per tutto correndo a mostrare come dall'amore e dallo spirito esse sono vivificate, e senza questo non giovano. Perciocché egli racconta la formazione delle nuove tavole, dopo spezzate le prime (4), emblema della nnova legge, e dell'abolizion dell'antica; racconta pure la morte di Aronne, in cui si dovea vedere la mortalità, per così dire, di quel sacerdozio; e non favella del rito della circoncision carnale, bensì della spirituale dice così: « E che è quello, o Israello, che il Signore « tuo chiede da te, se non che tu tema il Signore Dio tuo, « e cammini nelle sue vie, e lo ami, e serva al Signore Dio « tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, ed os-« servi i comandamenti del Signore, e le sue cerimonie, le quali « io oggi prescrivo a te, affinché tu sii felice » (5)? Perché dunque le cerimonie? per la ragione stessa che l'amore, acciocche Israello sia reso felice. Non dunque due cose, ma una,

<sup>(1)</sup> C. IV.

<sup>(2)</sup> Deut. IV, 31-39.

<sup>(3)</sup> Levil.; Ex. XX, 24-36, XXV, XXX, XXXIV, 18 26, XXXV. (4) C. 1X, X.

<sup>(5)</sup> Deut. X, 12-13.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

sono qui le cerimonie e l'amore. Perciocchè la felicità e l'amore divino sono pure una cosa (1), e l'amore divino è fine di sè stesso, e le cerimonie hanno per fine l'amore. Chè in vertià che cosa è « il bene nostro se non essere attaccati a Dio » (3); e, come vedemmo, col solo amore a lui ci attacchiamo. E però sant'Agostino acconciamente dice: « Se per te stesso tu potessi » vedere il bene, vedresti Iddio: e se coll'amore gli ti attacchi, immantinente tu ti bestifichi » (3).

# § 3.

E dopo questo, segue Mosé a sporre come il Signore del cielo e della terra, cioè di tutte le cose, scelse gratuitamente ed amò Israello, e quindi: " Circoncidetevi adunque, dice, « colla circoncisione del cuore, e non indurate più la vostra · cervice. Poichè il Signore - non è accettatore di persone e e di doni » (4), e davanti a lui non è Israello pregiato per discendere egli carnalmente da Abramo, ma per amare esso Dio; e tutti quelli che l'amano, sono Israello; « egli fa giu-· stizia al pupillo e alla vedova, ed ama il forestiero, e gli a dà il vitto e il vestito », perchè è creatore e provveditore di tutti egualmente (5). Nel che invita il popolo ad imitare Iddio nell'universale amore: « Voi dunque, dice egli, amate i forestieri »; poichè se Iddio degnasi di amar voi, che a riguardo suo forestieri eravate, espulsi dal Paradiso, molto più spetta a voi il dovere di amare gli altri uomini, ancorché non partecipi de' doni che a voi Dio tece: « Amate i forestieri, perché ancor « voi foste forestieri nella terra di Egitto; i forestieri però gli a amerete nel Signore, poiché temerai il Signore Dio tuo, e a a lui solo servirai: starai unito con lui, e nel nome di lui « farai giuramento: egli è tua gloria, e tuo Dio; egli ha fatte · per te cose grandi e terribili, che hai vedute cogli occlii « tuoi » (6). Hai dunque iu lui il termine del tuo cuore, hai l'esemplare delle tue amicizie: beneficherai tutti com' egli ha be-

<sup>(1)</sup> Jo. XVII.

<sup>(2)</sup> Ps. LXXII, 28.

<sup>(3)</sup> De Trin. XIII, 111.

<sup>(4)</sup> C. X, 16-17. Rom. II, 11. Act. X, 34-35.

<sup>(5)</sup> Job. XXXIV, 19 Sap. VI, 8.

<sup>(6)</sup> Deut. X, 19-21.

neficato te, e benefica le creature tutte dell'universo. Non par questa, anzi nou è ella già la legge di Gesù Cristo, che a modello ci dà « colui che fa nascere il sole sui buoui e sui cata tivi, e che piove sopra i giusti e sopra gl'ingiusti » (1): e che tuttavia però serba più sublimi piogge celesti per que' che il servono di tutto il cuore, e di tutta l'anima loro (2)?

#### CAPITOLO XXXII.

DEL SANGUE DE SACRIFICI, NEL QUALE SI CONTIENE IL MISTERO DELL'AMORE.

§ 1.

Questi sentimenti nel Deuteronomio fanno l'esordio col quale Mosè comincia l'esposizione delle cerimonie e leggi giudiciali, dopo avere prima più lungamente dichiarato di proposito le morali (3). E le cerimoniali molto s'occupa a mostrarle volte a questo, a fare che Israello abborrisca i culti idolatri, e a persuadergli ch'egli « distrugga i loro sacri luoghi sulle mona tagne, sulle colline e sotto qualunque albero ombroso: ro-« vescino gli altari, mettano in pezzi le statue, diano fuoco ai « boschi, i simulacri riducano in polvere, e ne sperdano la « memoria » (4); opera che dovea solo compirsi da Gesù Cristo in tutta la terra. Quiudi a surrogato de' riti abbominevoli ordina gli olocausti, le vittime, le decime, le primizie, i doni, i primogeniti, i bauchetti fatti davanti al Signore. E in questi è tolto « l'uso del saugue, perocchè il saugue degli animali « tien luogo di anima per essi: e non devi perciò mangiare « l'anima insieme colle carni: ma lo spargerai per terra come a acqua, affinche tu sii felice e felici i tuoi figlinoli dopo di « te quaudo avrai fatto quello che è accetto agli occhi del « Signore « (5). Il qual rispetto al saugue vien più volte nelle antiche Scritture raccomandato (6). Ma più spesso nel Denteronomio; perché nella nuova alleanza il sangue stillato da una

<sup>(1)</sup> Matth. V, 45.

<sup>(2)</sup> Deut. XI, 13-17.

<sup>(3)</sup> Deut. XI, 32. (4) Deut. XII.

<sup>(5)</sup> Deut. XII, 23-25.

<sup>(6)</sup> Gen. IX, 4. Levit. XVIL 10-14. Deut. XII, 16, 23-27. XV, 23-

croce, e scorso in terra quasi acqua per opera de Giudei, fu tal cosa accetta al Signore, che tutti gli uomini che co loro peccati l'hanno sparso, sono con quel sangue aslvificati, esaranno fino al termine del mondo. Così il sangue è la vita degli animali, o sia sta per la loro vita, chè essendo tutte le vite umane a Dio pel peccato sacrificate, per un sacrificio di sangue si redimono. Nel sangue adunque del Deuteronomio si contine il misero della fede e dell'amore (1).

### § 2.

Altro misterioso rito parimente nella nuova legge accenna Mosé, cioè quello della consecrazione de' primogeniti: perciocche anche gli eletti significati da primogeniti degli Ebrei sarebbero stati morti, se il sangue dell'agnello non gli avesse difesi dall'Angelo sterminatore (2). « Chè in mano dell'Onni-« potente sono tutte le cose » (3), ed anche i primogeniti da lui salvati. Onde si dovevano riscattare dal sacrificio, che far ne sarebbe pur bisognato al Signore padrone di tutte le cose, colla sostituzione di un po'di danaro. E con danaro medesimamente gli Ebrei comperarono Cristo, il primogenito d'ogni creatura (4), il Santo, l'unto, veracemente sacro al Signore (5): lo comperarono non per salvarlo, come facevano de loro figliuoli, sì per perderlo, per immolarlo. Nel fatto però, comperando Cristo per la morte, comperarono in lui senza saperlo tutti gli cletti per la vita. Perciocchè quella morte data a Cristo fu vera ed eterna vita di lni e del mondo, di cui quella vita che conservavano a' primogeniti loro altro non era che tenue figura. Conciossiache in quella morte fn morto il peccato; e divenne « il primo de' risorgenti; - onde per lui fossero riconciliate « seco tutte le cose, rappacificando mediante il sangue della « crocc di lui e le cose della terra e le cose del cielo » (6)-

<sup>(1)</sup> Hebr. IX.

<sup>(2)</sup> Ex. XII. (3) Ex. XIII. 2.

<sup>(4)</sup> Coloss. I, 15.

<sup>(5)</sup> Ved. il Calmet, ed i luoghi ivi riferiti d'Orig. Hom. 14 in Luc., di Tertull. in l. de cor. Christi, di s. Ambr. in Luc. L. II, art. 36, di san Girol. l. II contr. Pelag. ecc. ecc.

<sup>(6)</sup> Coloss. I, 18, 20,

Oh pace immensa che appertò questo agnello immolatol Öh amicinia perenne, oh vita immortale che recò questo primogenito de l'isorti! il quale a sè unti in un sol corpo tutti i predestinati, e li rese partecipi della sua eredità e benedizione di primogenito.

#### CAPITOLO XXXIII.

SEGUITASI A MOSTRARE COME IL DEUTERONOMIO RAPPRESENTI LA LEGGE DELL'AMORE.

§ 1.

Rammenta Mosè ancora la prova che Dio « darà all'amor loro in permettendo i falsi profeti, i quali dal vero culto « li distolgano e dall'adorazione del vero Dio » (1). E si debbono necidere quegli impostori, e da fondamenti quella città sovvertire, che simigliante cossa avesse tentato di fare.

§ 2.

Parla dell'esterna immondezza degli animali, significativa dell'immondezza interiore; delle decime, e della carità da usarsi a' Leviti: i quali sono più volte e molto caldamente raccomandati (2), siccome quelli che non avendo beni in terra, debbono vivere delle oblazioni de fedeli, i quali dando loro questi doni corporei, ne ricevono da essi di spiritnali. La qual ragione nel nuovo patto acquista forza incredibilmente maggiore; imperciocche qual v'ha paragone fra i doni spirituali de' Leviti e i doni de Sacerdoti nostri? Quegli esercitavano nu ministerio ancora umano, ma questi al tutto divino: nè per mano di quelli distribuiva se stesso l'Eterno, che ancora di agnello di Dio non avea presa fignra. E perciò nella nuova legge replicatamente un tale dovere di carità e di giustizia si raccomanda, « Non metterai la musoliera al bue che tribbia « le tue biade nell'aja », dice in nn luogo (3), ed allnde appunto alle offerte da farsi a' ministri del culto. « Poichè forse

<sup>(1)</sup> Deut. XIII.

<sup>(2)</sup> Deut. XII, 19; XV, 27; XXVI, 11-23.

<sup>(3)</sup> Deut. XXV, 4.

che Dio si prende cura de buoi? « come spiega s. Paolo (1).
Nol dice forse, così agli, principalmente per noi? Conciossiaché per noi ciò è stato scritto: perchè e chi ara, dea
arare con isperanza; e chi tribbia, con la speranza di partecipare del frutto. Se noi abbiamo seminato per voi semenza spirituale, è ella una gran cosa, se miestremo del
vostro temporale (2)? Se altri godono di questo diritto sopra
di voi, perchè non piuttosto noi? Ma non abbiamo fatto caso
di questo diritto: tutto soppratiamo per non frapporre impedimento al Vangelo di Cristo. Non sapete voi, che quelli
che lavorano nel tempio, mangiano quelle cose che sono
del tempio; e quelli che servono all'altare, con l'altare hanno
parte (3)? Così pure ordinoi il Signore a quelli che annun-

# 6 3.

« ziano il Vangelo, di vivere del Vangelo ».

Tocca ancora della festa di Pasqua e degli azzimi, di quella delle settimane, e de' tabernacoli (4): delle quali, 1.º quella de' tabernacoli rammenta l'uomo viaggiatore per lo deserto di questa vita (5); 2.º la Pasqua ricorda l'agnello per lo cui sangue nscirono senza lutto dall'Egitto; 3.º e quella delle settimane, la pace e l'abbondanza della terra beata. Or ultimamente favellasi dell'anno sabbatico, anno della remissione; tutti i debiti in questo sono rimessi, tutti gli schiavi, se essi vogliono, in questo vengono liberati, ritorna dappertutto la primitiva ugnaglianza, nessuno al tutto povero rimane. Or non è codesto anno sabbatico il tempo ripieno della carità di Nostro Signore? Non è una immagine veracissima di quella settima età che Gesù ha condotto? nella quale agli schiavi fu tolto l'obbrobrio della schiavitudine, a' debitori rimesso il peso de' debiti, e i ricchi e potenti del secolo sono stati cangiati in amministratori de' poverelli, e un amor comnue, una comune uguaglianza ha insieme accomunati e affratellati gli uomini di tutte le con-

<sup>(</sup>t) I. Cor. IX. (2) Rom. XV, 27.

<sup>(3)</sup> Deut. XVIII, 1.

<sup>(4)</sup> Deut. XVI.

<sup>(5)</sup> Deut. XVI.

dizioni e di tutte le genti? Oh beatissimi tempi della Chiesa nostra primitiva! quando dalla epostoliche voti guidati i fedeli, sul recente esempio di Gesà Cristo vendetter animosamente i propri averi, e come un'anima sola e un solo spirito gli avvivava, così anche una sola casa quasi formavano, un solo comune avere di tutti, una sola borsa a' ricchi come a' poveri, a' grandi come a' piccoli, secondo richiedevano i bisogni di quella gente temperante e parca, e la causa della gloria divina! Questo è il vero anno sabbatico che rappresenta lo stesso viver elde Cielo.

### \$ 4.

Tntto questo nella legge seconda narra Mosè de' cerimoniali suoi ordini. Non è tutto spirició non tutto mira in Cristo e nella carriá sua? « E non crederebbero già a Cristo gli Ebrei, « se a Mosè dessero fede (1)? Si certo; e un jota solo e un « solo apice non può andar della legge, senza essere adem-« pinto » (2).

### CAPITOLO XXXIV.

LE LEGGI CIVILI STESSE DEBBONO AVERE PER ISCOPO L'AMORE: TALE SPIRITO AVEA LA LEGGE GÍUDAICA.

# § 1.

Delle leggi civili finalmente Mosè ragiona in questo libro della nuova legge. E che valgono esse senza la sostanza dell'amore di Dio e degli uomini? Questo è il fine delle leggi civili, dove domina il Vangelo, legge nnova nella quale tutto vale ciò che è amore, nulla ciò che amore non è. Il Deuteronomio parla de giudici futuri, parla de're. La giustizia dai toro a fondamento l'oggetto dell'amore (3) verso gli uomini e verso Dio, dando coll'amore a tutti il suo. È a Re segnatamente, che dovranno essere del popolo d'Israello, impone che la loro gloria non sia « moltitudine di cavalli, nè in molte a mogli l'amor suo affochimo, o in immensa quantità d'ore

<sup>(1)</sup> Jo. V, 46.

<sup>(2)</sup> Matth. V, 18.
(3) Deut. XVI, 20.

400

« e d'argento: ma porranno tutta la mente nella legge novella.

« Ouando il Re si sarà assiso sul sno trono reale, egli si de-

quando il ne si sara assiso sui sno trono reale, egli si de scriverà il Denteronomio di questa legge in un volume, ri-

cevendone l'originale da' sacerdoti della tribù di Levi. E lo

terrà seco, e lo leggerà tutti i giorni della vita sna, onde
 impari a temere il Signore Dio sno, e a custodir le parole

e e le cerimonie di lui, che nella legge sono prescritte »(1). E veggiamo questo essere stato fatto da buoni re di Giuda; e da qualcheduno di loro, come da Giosia, essere stata letta a tutta

la moltitudine quella nnova legge, e spiegatale (2) dalla bigoncia.

\$ 2.

Nel quale nobilissimo e regio ufficio non si vide forse espresso al viro quel gran discendente di Giuda, costituito re sopra il Sionne monte santo di Dio, a predicar la sua legge (3)? Perciocchà da Sionne lo scettro (4), e da Sionne dovera uscir la legge (5). Non si vide Cristo? il quale a se pure applica le parole d'Isaia: « Lo spirito del Signore sopra di me: per la qual coss mi unse, e mandomni predicare a poveri » (6).

§ 3.

Appresso, de' diritti de' Leviti favellando, raccomanda il pubblico culto; e trascorre a dirittura a predire quel Profeta grande che era re e sacerdote, e, come Mosè, legislatore: quello che all' Orebbo richiesero con tanta istanza (7).

\$ 4

Acciocché poi punito non sia l'innocente insieme col reo, le città di rifugio si sittuiscono; poiché à l' odio che va punito, e non l'omicidio se dall'odio non proviene (8): si ferma quindi, che due o tre testimonj debbano provare la scelleraggine, e non basti un solo. Luogo de Cristo usato in argomento

<sup>(1)</sup> Deut. XVII, 16-19.

<sup>(2)</sup> IV. Reg. XXIII, 2.

<sup>(3)</sup> Ps. II, 6.

<sup>(4)</sup> Ps. CIX, 2. (5) Is. II, 3.

<sup>(6)</sup> Is. LXI, 1; Luc. IV, 18.

<sup>(7)</sup> Deut, XVIII, 15, 16,

<sup>(8)</sup> Deut. XIX, 4, 6.

presso a Giudei della propria divinità, non confermata da un solo testimonio umano, ma da sè e dal Padre, testimoni divini, della cui luce tutti gli umani testimoni partecipano veggendo il vero, e della cui veracità deponendolo (1).

#### € 5.

La guerra che far si dovesse era sacra. Alla testa dell'esercito perciò un Sacerdote sceglieva quel popolo, in Dio più coraggioso: gli inimici si dovevano sterminare senza pietà, come quelli che figuravano i vizi, i quali sterminare si debbono dall'uomo malvagio; o anche i tristi, i quali da' buoni per opera della grazia si convertono, e così si distruggono, ovvero se induriti rimangono, alla giustizia si rimettono dell'altra vita: come sta scritto, « che beneficando al nemico, si raduua sul capo « di lui ardenti carboni » (2): sieno carboni ardenti di carità, o d'ira divina; dacché l'uomo santo e la ogni cosa ch'egli può acciocché il reo si converta, e non convertendosi, il giudizio ne rimette a quel Signore a cui solo si spetta ogni vendetta e il fare ragione.

### \$ 6.

Dà ancora delle leggi che la cupidigia umana raffrenano (3); e fra gli atti di carità, la dolcezza del cuore inculcano, che si dee appalesare fin verso le bestie(4); acciò intendessero quei materiali, che molto più nessun degli nomini dalla carità è trapassato. Quindi si ripete l'amore ospitale pe' forestieri , sempre rammemorando che anch'essi gli Ebrei furono già forestieri in Egitto (5): il che è un'applicazione di quello, «doversi farc altrai quanto vorremmo che a noi fosse pur fatto » (6),

51

<sup>(1)</sup> Jo. VIII, 16, 18. - Aug. Tract. in Jo. XXXV, XXXVI - 1. Jo. V.

<sup>(2)</sup> Prov. XXV, 22. Rom. XII, 20.

<sup>(3)</sup> Deut. XXI, 11-13; XXII, XXIII, XXIV.

<sup>(4)</sup> Deut. XXII, 7; XXV, 4. (5) Deut. XXIV, 18, 22.

<sup>(6)</sup> Maith, VII, 12; Luc. VI, 31; Tob. IV.

Pone ancora questa profetica costituzione: « che allora « quando un nomo peccò da doversi punir colla morte, e a « morte dannato si appese al patibolo, non rimarrà però sul « legno il sno cadavere, ma sarà sepolto lo stesso di; per-« ciocché è maledetto da Dio chiunque è appeso al legno » (1); dovendo così venire scancellato dalla faccia della terra il peccatore. E l'uomo peccatore morì veramente appeso in croce, e fu scancellato dalla terra in Cristo. Perciocchè « Cristo ci a ha redenti dalla maledizione della legge, divenuto egli stesso « per noi maledizione » (2), assumendo cioè le pene de' nostri misfatti tutti. Poiche anco stava scritto: « Maledetto chi « non istà alle parole di questa legge, e non le adempie a coll'opere » (3). Di qual legge? Del Deuteronomio, cioè della perfetta legge e spirituale. Chi non è peccatore contro questa legge? Colui che figliuolo non sia di Adamo. Tutti adunque sono sotto la maledizione anche prima della legge mosaica (4). Ma Mosè dando la legge sua non trasse veruno dall'esser maledetto? Non pose egli anco la benedizione (5)? La pose, senza tuttavia dar la forza di conseguirla, non avendo egli dato se non la legge. E « la legge produce l'ira. At-« tesoché dove non è legge, non è prevaricazione (6); chè dalla « legge altro non viene che la cognizione del peccato » (7); e non basta per avventura conoscere il peccato, ma bisogna fuggirlo; poiché « non gli uditori della legge, ma gli esecu-« tori di lei sono giustificati » (8). Ora dunque se la legge non contiene in se forza che l' nomo muova ed ajuti ad adempirla, essa non fa altro che mettere anzi l'uomo sotto la maledizione. E quindi all'uomo ella dà morte, e non vita. E una

<sup>(1)</sup> Deut. XXI, 22, 23.

<sup>(2)</sup> Gal. III, 13. (3) Deut. XXVII, 26.

<sup>(4)</sup> Rom, V, 13, 14.

<sup>(5)</sup> Deul. XI, XXVII, XXVIII.

<sup>&#</sup>x27;(6) 'Rom. IV, 15. Al qual passo monsignor Martioi meritamente osserva: che « la legge non per proprio difetto, ma per colpa degli nomini ven-« detta e maledizione procura piuttosto che eredità e benedizione ».

<sup>(7)</sup> Rom. III, 20.

<sup>(8)</sup> Rom. 11, 13.

morte che nol rimette già in grazia, nol risana; anzi lo punisce in eterno, lasciandogli eternamente la sua reità. All'opposto è in Cristo, nel quale non v'è reità; dunque la maledizione e la morte sofferta per amore di Dio e degli nomini, non è veramente una pena; anzi un merito che in lui ridonda, nn credito infinito che egli incontra verso la giustizia; ed un credito infinito gli rimane anche dopo avere scontato con quel suo avere e spento tutto il debito degli uomini: a cui quella maledizione e quella morte è pena infinitamente soprabbondante e traboccante. Con questo credito adunque Cristo comperò « il chirografo dell'umano debito », e il lacerò, rimettendocene tutta la somma, e « affiggendolo », in trionfo infinito di sua liberalità, « alla sua croce ». Così egli solo francò l'uomo, e il liberò dalla maledizione della legge, donandolo sopracciò da ricco Signore veramente di beni infiniti; fecelo possente di eseguire la stessa legge, già non più per lui duro e importevole giogo, ma soave e leggero (1),

### CAPITOLO XXXV.

CONCLUSIONE SULLO SPIRITO DELLA LEGGE MORALE, CERIMONIALE
E GIUDIZIALE DI MOSE.

#### 5 1

Nel Deuteronomio ancora si parla della permissione del ripudio (2), ma per modo che si vegga « essere quello conce-« duto a durezza del loro cuore » (3); consuonando anche qui il Denteronomio col Vangelo. Poiché sposando la ripudata altro marito, ella è « abbominevole dinanzi al Signore, « e si contamina la terra » rippiliandola il marito primiero.

Ed ecco a che riduce lo spirito della israelitica legislazione anco per quello che risguarda il giudiziale e il civile. Il perché Mosè egregiamente conchiude l'epilogo di tatta la triplice sua legge, parlando a Israello: Oggi il Siguore Dio tuo ti ha ordinato e di osserrare questi comandi, e queste leggi, di custodirle, e metterle in pratica con tutto il cnore. e l'anima tua. Oggi

<sup>(1)</sup> Matth. XI, 30.

<sup>(2)</sup> Deut. XXIV, 1-4; Levit. XXI, 7.

<sup>(3)</sup> Matth. XIX, 8.

tu hai cletto il Signore, perchi egli sia il Dio tuo, e perchia tu cammini nelle sue vic, ed osservi le sue cerimonie e i comandamenti, e le leggi, e ubbidisca al suo imperci e il Signore ha oggi cletto te, affinche sia speciale suo popolo (com egli ti disse), e osservi tutti i suoi comandamenti: ed egli per laude, onore e gloria sua ti faccia la più illustre di tutte le genti create da latia affinche tus sia il popolo santo del Signore Dio tuo, com egli ha promesso » (t). È dice he « di tutto il enore, e di tutta l'anima » dee mantenere tutta la legge, colla stessa espressione che usa parlando della carità: il che doves fare intendere che questo non è già nuovo precetto, ma quel desso medesimo; chè se diverso fosse, in che modo a ciascana parte della legge dare il coro e l'anima tutta.' Anche ne precetti legali adunque, l'amore è tutto ciò che li fa razguardevia.

### § 2.

E per questo spirito di santo amore che animava tutta la legge Mossica, non è a stupire se il popolo che la possedeva venisse decorato di titoli si spirituali e divini. Quel popolo si dice unto (a) e al Signore consecrato (3); si dice santo, e glori al Iddio risplendente fra le nazioni tutte, le quali a sua esaltazione ha create, e di henedire ha promesso appunto nel-l'israellito seme.

## § 3.

Se non che questi titoli esprimono ciò che quel popolo dovea essere, anzichi quello che cra: esprimono ciò che free per quel popolo l'adio; è una consecrazione di diritto, per così dire, una consecrazione legale e figurativa, anziche di fatto, morale e vera. Perciocche la consecrazione vocazione morale e di fatto, compire non si potea se non per la buona corresponsione di quella nazione a' favori divini. E di questa viea tosto a parlare Mosè, registrando qui, dopo esposta la legge, le benedizioni e le maledizioni che conseguiteranno al mantenimento, o alla trasgessioni di essa. E predice ogni cosa avvenuta al-

<sup>(1)</sup> Deut. XXVI, 16-19.

<sup>(</sup>a) I Jo. II.

<sup>(5)</sup> Deut. XXVII, 9.

l'ebraica gente, « Poiché tu non hai servito al Signore Dio a mo, dice fra le altre cose, nel gaudio e nella letizia del « cuore, per l'abbondanza di tutti i beni; tu servirai al tuo « nemico, mandato contro di te dal Signore, nella fame e nella « sete e nella nudità e nella miseria; e sopra il tuo collo porrà « egli un giogo di ferro onde tu ne resti schiacciato » (1). Viva immagine della spirituale libertà e della carnale schiavitudine! Del solo amore egli « è fatto il gaudio e la pace » (2) e l'abbondanza di tutte le cose (3); dell'odio poi gl'impuri desideri e le enpidigie, che rodono con fame e sete tormentosa, svestono l'uomo di ogni spirituale addobbo, e nella miseria e mudità schiavo lo rendono e curvo sotto un orribile giogo. Poiche stando tutta la legge in una parola, a detta di s. Paolo, « Ama il prossimo tuo come te stesso » (4), quelli che amano non hanno contro la legge; chè contro l'amore non è legge, mentre è essa stessa l'amore (5). Onde quelli che il prossimo amano in Dio, nel gaudio e nell'abbondanza servono a Dio, non avendo nulla contro di loro, a pieno liberi e senza peso di legge: là dove quelli che di carità sono igundi, si fanno miseri servi del loro nimico, cioè della legge odiata che sta coutro a loro accigliata; e come pesante giogo di ferro li punisce e schiacciali in ischiavità, e dai loro delitti stessi loro fa trarre cruciamento assiduo e mesto rammarico. « Un cnore « paurito, e occhi smarriti, e anima consumata dal merore « darà all'indurito Ebreo il Signorc », profetizza Mosè, « e « pendente sara quasi la vita sna dinanzi a lui » (6), Che aspetto è egli quello di una tal vita di continuo sugli occhi degli omicidi! che terribile voce da quella vita non parte, la quale rode il cuore e dissecca le viscere de prevaricatori! Ebreo infelice, che Mosè ricusi d'inteuderc! quanto non sei tu lampante argomento, che la grazia sola di Cristo è quella che spargendo amore ne' cuori, fa nel gaudio osservare la legge?

<sup>(1)</sup> Deut. XXVIII, 47-48.

<sup>(2)</sup> Gal. V, 22.

<sup>(3)</sup> Ps. CXXI, 6.

<sup>(4)</sup> Gal. V, 14.

<sup>(5)</sup> Gal. V, 23.

<sup>(6)</sup> Deut. XXVIII, 65, 66.

E di che vita si parla egli qui, pendente dinanzi agli occhi dell'ebreo popolo? non forse di quella, di cui è scritto, « Egli « era la vita » (1), di quella che ha detto, « Io son la vita »? quella vita che l'ebraico popolo colle sue man proprie si appese dinanzi agli occhi inchiodatala in nn troncone commesso a forma di croce? e il cui sangue si chiamò sopra, e sopra i suoi figli?

### CAPITOLO XXXVL

L'ALLEANZA DEL POPOLO EBREO CON DIO È OPERA DELL'AMORE.

# § 1.

Finita la esposizione della legge, e la recita delle benedizioni e delle maledizioni, Mosè rinnova l'alleanza stretta con Dio e il popolo ebraico all'Orebbo (2). E il fa in nn modo, che assai chiaramente s'intenda, nè quella, nè questa esteriore e cerimoniale non essere verace alleanza, ma sl figura o al più caparra di quella verace che con Dio solo interiormente per amore si stringe (3). Perciocchè dice « che il Signore non avea loro dato fino a quel giorno un cuore intelligente, ne occhi veggenti, nè orecchie capaci di udire » (4). Ed essendo il patto fondamentale dell'alleanza l'esecuzion della legge, « Osserva, dice, le parole di questo patto, o Israele, e adema pile, affinche in tutto quello che fate siate intelligenti » (5). Dove si vede che l'esecuzion della legge o dando o supponendo intelligenza, questa vi dee essere ad ogni modo, perché quella vi sia, e questa intelligenza non essendovi stata fino allora, ne pur quella esecuzione vi fu; e tuttavia essendo l'esecuzione della legge il patto essenziale dell'alleanza, nè pure si trova esser vera ed effettiva quest'alleanza. Il perchè dice ancora, che oggi hanno essi giurata l'alleanza col Signore, onde

<sup>(1)</sup> Jo. I.

<sup>(2)</sup> Ex. XXIV, 1-8. (3) Deut. XXIX.

<sup>(4)</sup> Deut. XXIX, 4.

<sup>(5)</sup> Ib. v. g.

egli « li susciti a dover esser suo popolo, el egli sia suo Dio. Non gli avea suscitati fino allora e formati suo popolo per l'alleanza prima dell'Orebbo, ma quella era stata al tutto vana. E vede Mosè che anco questa seconda, che veramente altro non era che la prima stessa confermata, non avrebbe avato fermo vigore, perché dagli Israeliti non sarebbe stata mantenta la legge se però toglie a predire i temporali castigli che porterà seco la trasgressione, i quali castighi egli dice « se greti del Signore Dio nostro disvelat i ano i « nostri figliuoli « in perpetuo, affinché mettiamo in esecuzione tute quante le y arorle di questa legge » (1); mostrando così che queste punizioni temporali necessarie non sono, ma arbitrarie della divina Provvidenza; anzi, più tosto che pene, sumonimenti di cassa stessa Provvidenza, per ridutre gli uomini al buon sendero.

#### € 2.

Ma predice all'ultimo il ritorno d'Israello al Signore, l'alleanza stabile e sempierna clie și fară per mezzo abella circ concisione del cuore che fară il Signore medesimo, affiac che lo amino con tutto il cuore e l'anima, e possano vivere per mezzo della legge (2), c tornando, e ndendo la voce di Dio, « e adempiendo tutti gli iutimati comandamenti (3). E da quell'ora la legge sarà loro divenuta facile, per l'amore, il quale ha virtù di rendere ogni cosa leggiera (4).

#### CAPITOLO XXXVII.

SECONDO LA DOTTRINA DI MOSÈ, LA LEGGE ERA IMPOTENTE A MIGLIORAR L'UOMO, E SI DOVEVA ABROGARE.

#### 9 1

E dopo tutte queste cose, l'antico Legislatore seeglie e sostituisce nel comando del popolo suo Gesù in luogo di sèassai veritiera effigie del vero Salvatore del quale ha il nome, e dell'introduttore nella terra de viventi.

<sup>· (1)</sup> Deul. XXIX, 29.

<sup>(2)</sup> Rom. II, 13.

<sup>(5)</sup> Deal. XXX, 6, 8.

<sup>(4)</sup> Rom. X, 8.

Consegna quindi appresso a' Leviti il volume del Deuteronomio da riporre nell'arca, assai più sollecito mostrandosi della seconda legge, che non della prima (1); e tutto suggella componendo per ordine di Dio quel magnifico cantico, che dovea nelle bocche degli Ebrei servire a perpetua testimonianza e confessione delle loro ingratitudini, e della impotenza della sua legge.

### \$ 3.

Indi dice: « Ragunatemi dinanzi tutti i seniori di ciascuna « delle vostre tribù, e i dottori, e proferirò, udendomi essi, « i mici detti, e contro di essi invocherò io il cielo e la terra » (2). Tanto Mosè stesso sapeva, tanto era penetrato di questo, che il suo popolo non avrebbe serbato il patto dell'alleanza! e che quei documenti che a lui dava, non doveano scrvire se non a dimostrare all'ultimo segno l'umana impotenza! « che la legge in somma, per sè e senza Cristo, non opera che l'ira » (3)? E davala tuttavia per la gloria di Dio; la quale gloria dovea risplendere nella umiliazione di tutto l'uomo, e nell'esaltamento della grazia di Cristo, che già fin d'allora rendeva vivi e fedeli alcuni pochi che stavan nascosti in Israello, pascendoli di fede e di amore. Gli altri non servivano se non, come dicevamo, a dimostrare che « la nostra inginstizia innalza la giu-« stizia divina » (4).

### \$ 4.

Oli « abbondino dunque come pioggia i mosaici insegna-« menti, stillino come rugiada i suoi sermoni, e come gli spruzzi « in sull'erba, e come le gocciole sopra le piante! Perché

« Mosé invoca veramente il nome del Signore, che è quello

« della santità, e chiama tutte le genti a magnificarlo. Cona templa quel sommo Profeta, la perfezione delle opere di-

<sup>«</sup> vine (5), la quale sta nella carità di Cristo, che riempie noi di

<sup>(1)</sup> Deut. XXXI, 25-26.

<sup>(2)</sup> Deut. XXXI, 28. (3) Rom. IV, 15.

<sup>(4)</sup> Rom. III, 5.

<sup>(5)</sup> Deut. XXXII, 2-4.

a tutta la pienezza di Dio » (1). Imperciocche come nel corpo di Cristo reale avvi la perfezione dell'età e l'intiera statura di nomo, così è uopo, giusta la dottrina apostolica, che vi abbia pure nel corpo mistico questa pienezza ed interezza, unendosi tntti i santi nella fede medesima, e ciascuno crescendo a quella perfezione, che lo renda acconcio membro di questo perfettissimo corpo, secondo il proprio ministero che gli è destinato (2). E vennta questa perfezione di amore che nnisce, in cui Mosè contemplaya, togliere si dovea quello che disparte (3), cioè l'imperfezione e il materiale della mosaica legge, che era come l'armatura, che si toglie, compita la fabbrica. E come nel settimo giorno furono i cieli perfezionati ed ogni loro ornamento » (4), così nella settima età, quella del Vangelo, sono resi perfetti i santi, e tutti gli ornamenti delle loro virtù: e le pecore de' dne ovili s'uniscono in un solo (5), e la « Chiesa bambina si fa adulta e e perfetta, e non è più tenuta serva », ma libera e padrona della eredità sua (6); tutto per quell'amore che Cristo sparge nell'anime in virtà di quello Spirito, che dal Ciel mandato « in-« segna ai santi tutte le cose » (7). Il quale Cristo essendo già stato in terra, e disceso a' luoghi inferiori, e finalmente salito anche al Cielo, di sè può veramente riempire tutte le cose, e perfezionare tutte le opere degli eterni consigli di Dio (8). Oli con quale affetto contemplava Mosé questi ultimi tempi! quanto quell'ideale di una nazione di santi, che si dovea realizzare per Cristo, non occupava la mente del santo Legislatore! « Una a nazione è questa, diceva egli degli Israeliti, sconsigliata e a imprudente. Ah se avesser saggezza e intelligenza, e preve-« desser la fine » (q)! sospirando così dal Padre de' lumi ai suoi l'intelligenza, e il contemplamento della fine delle cose, e della perfezione loro, che per mano di Cristo doveva operare Dio « nella pienezza de tempi » (10).

<sup>(1)</sup> Eph. III, 19. (2) Eph. IV, 4.

<sup>(3)</sup> I. Cor. XIII, 10.

<sup>(4)</sup> Gen. II, 1.

<sup>(5)</sup> Jo. X, 16. (6) Gal. IV, 31.

<sup>(7)</sup> Jo. XIV, 26.

<sup>(8)</sup> Eph. IV, 10.

<sup>(9)</sup> Deut. XXXII, 29.

<sup>(10)</sup> Gal. IV, 4.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. 111.

Benedisse finalmente Mosè il suo popolo, con profesiche speciali benedizioni per ciascuna delle dodici Tribù in cui egli era diviso. Ed è l'ultima cerimonia colla quale l'antico paure prima di morire toglie comiato da quella numerosa figliuolanza, da che per amor gli erano più che figlinoli gli Israeliti, ed egli aveva pregiato più questa paternità di spirito, che la corporea. Ed ecco come incomincia la benedizione: « Dal a Sinai è venuto il Signore, e dal Seir egli a noi è sorto: apa parve dal monte di Pharan, e con lui migliaia di santi. « Nella destra mano di lui la legge di fuoco. Egli ha amati « i popoli: tutti i santi sono nella sua mano: e quelli che stanno a a piedi suoi, riceveranno della dottrina di lui » (1). Quanto è bello e sublime questo principio! Qui l'elezione del popolo fatta dal Sinai: qui la legge di fuoco: qui la predestinazione de' santi nella mano di Dio: Dio più magnifico del sol che si leva. Ma e come a un tratto da un concetto si immenso e terribile discende all'umile idea di un Dio che quasi nomo insegna, e stanno seduti a' suoi piedi quelli che vogliono apprendere alla sua scuola, com'era in costume di farsi presso gli Ebrei, che a' piedi de maestri si assidevano i discepoli (2)? più ancora, non dice che quelli i quali videro le fiamme del Sinai e udirono la voce terribile, ma si questi che vicino ai suoi piedi si stavano ad udirlo, riceveranno della dottrina sua? Non corrono qui gli occhi della nostra immaginazione a veder quella Maria di Magdalo, che figura della Chiesa, da Cristo era istruita con tanto affetto, standogli essa a piedi di null'altro sollecita che di raccorre le sue divine parole (3)?

# § 6.

Ciò non pertanto la legge si propone come « il retaggio della « moltitudine di Giacobbe, e come il re presso il popolo ret-« tissimo » (4). Chè in vero nn popolo rettissimo non ha bi-

<sup>(1)</sup> Deut. XXXIII, 2-3.

<sup>(2)</sup> Act. XXII, 3. (3) Luc. X, 39.

<sup>(4)</sup> Deut. XXXIII, 4-5.

sogno di un altro re e principe, ma la legge tien luogo ella stessa di reggitore e supremo Governante. E la legge mosaica meritava di occupare il principato fra il popolo di Dio; poichè in essa era additata la morale cristiana, in essa risplendeva quella divina sapienza che è il proprio re e capo de' Cristiani: re mitissimo e capo divino, pel quale il regno gode pienezza di libertà, e le membra partecipano di decorosa forma e di perfetta grandezza. Onesto re è da Giuda desiderato; e Mosè esclama, che la voce di Giuda sia dal Cielo esaudita. e il re manifestamente introdotto nel mondo, ne' luoghi inferiori, e nel Cielo dove è raccolto il popol suo, per lo quale questo re combatte; e sebbene nell'umane guerre combatta il popolo pel suo re; e senza il popolo che possono le mani del principe? tuttavia nel regno spirituale di Ginda, il popolo non combatte, ma è il re che combatte e vince pel lo popolo gli avversari (1). Del qual non è più che una fignra anche quel Davidde che colla fionda egli solo vinse l'avversario esercito de Filistei, atterrando il gigante, salvando Israello: popolo, alla signoria e reggimento del quale non pervenne se non condottovi fra mille traversie e rigorose asprezze.

### \$ 7.

E dopo aver favellato anche dell'altre tribù, e benedettele, beato appella finalmente « Israello, perchè nel Messia, nel « suo Signore egli ha la salute, nel sno re, nel quale solo « tutti i nemici si debellano e distruggono » (2).

### § 8.

Ma già il grande Legislatore carico d'anni e di gloria viene salendo la vetta dell'Abarin, di là mira la terra giursta, e si muore, accogliendosi al suo vero popolo, al popolo cioè di quei santi che nell'altra vitta stavano pure sospirando la loro redenzione. Così ripososi dalle immense fatiche della carità l'amato di Dio e degli uomini, da quello beneficato, di questi beneficatore, a quello avendo serbasto fede, con questi usasto mansuetu-

<sup>(1)</sup> Deut. XXXIII, 7.

<sup>(2)</sup> Deut. XXXIII, 2-9.

dine (1). « Né sorse mai più in Israello un profeta simile a Mose, « col quale trattasse lòdio faccia a faccia « (2); se non che venne poi il promesso Cristo, che solo faccia a faccia vedeva Dio veramente, godendo anche in terra come nomo la visione beatifica, da Mosé solo figurato. Questi fu che strinse la verace, la sempiterna alleauza, il che Mosé non potè: questi che diede nuovi cuori agli uomini, capaci di mantenere i patti dell'aleanza, mediante l'amore diffuso e profisso da lai ne santi snoi: questi che pose in terra e vi accese quel fuoco, il quale arse e disfavillò in tutti i climi, e fra tutti i popoli i più barbari e più gelati, e in soavissima libertà coarerti la diabolica schiavità.

<sup>(2)</sup> Ecel. XLV, 1, 4.

<sup>(2)</sup> Deut. XXXIV, 10.

### LIBRO II.

### CAPITOLO 1.

DELLA CARITA' DEL SANTO GIORDE, FIGURA DI QUELLA DI CRISTO.

§ 1.

Ouando adunque cogli occhi dello spirito l'interiore Mosè si considera, si vede in lui l'uomo del Vangelo: là dove mirato esteriormente cogli occhi della carne, non ci apparisce che un umano legislatore, il quale alla sola vita presente sembra tener fisso il guardo: la conquista della Cananea essere il termine di sue intraprese: e la felicità temporale da doversi godere in quel paese conquistato, il fine de' voti snoi, il premio proposto alle virtà; come l'opposto dover essere il castigo de' vizi, e l'unica retribuzione dell'ingiustizia. Per questo modo in Mosè quasi un doppio uomo si distingue, come nella legislazione sua una doppia legge: un nomo spirituale, e una spiritual legge; un nomo terreno, e una legge terrena: acciocché ciò che v'aveva di terreno, servisse a rappresentare quella salute che Cristo solo doveva e poteva apportare dal cielo; e ciò che v'aveva di spirituale, facesse sì nulla ostante, che di questa salute non fosser privi coloro che innanzi Cristo in Cristo credettero.

§ 2.

V'ebbe però si tempi medesimi di Mosè un altro nomo imagine di Cristo: e tale immagine, sopra cui crollasse il capo l'uomo stolto, perchè costretto a vedere in essa la cristiana virtà! Conciossiachè in Mosè l'uomo terreno può l'uom terreno vedervi e non volervi avvisare lo spiritual tipo della carnal figura: ma in questa altra immagine di cui parlo, forza è che

anch'egli vegga a dirittura l'evangelica sapienza; perche quivi non con una cosa esteriore una interior si significa, ma a dirittura la santità cristiana si rappresenta colla stessa cristiana santità.

E questi è Giobbe; il quale disceso, com'è molto probabile, da Esaù per altrettanti gradi, quanti da Giacobbe Mosé, a questo era contemporaneo; e come questi la Sinagoga in sè esternamente mostrava, così quegli Cristo a dirittura e la Chiesa sua. Accumulatosi, e quindi dileguatosi d'intorno a lui quanto esser vi poteva d'umana felicità, insegnò egli dal suo letamajo quel medesimo che Cristo dalla sua croce, cioè che nulla sono i beni di quaggià, nulla lo stesso esser disceso carnalmente da Giacobbe, nulla l'avere a sacca ricchezze e potenza e onori, e fiorita progenie: che tutte queste cose, e tutte le umane non sono degno oggetto del nostro amore; che amabile e prezzabile è la sola virtù, ed i frutti che ella rende nell'altra vita alla dignità e immensità sua convenienti, e sì nell'anima che nel corpo: il quale per la risurrezione all'anima gloriosa, glorioso si raggiunge, per virtà del Redentore che vive e vivifica. In vano la Sinagoga carnale, raffigurata nella moglie del santo Giobbe, deride la semplicità dell'uomo giusto e sublime; in vano gli amici suoi, non consapevoli degli arcani della divina provvidenza e del misterio del Cristo in Giobbe rappresentato. ingiustamente l'accusano d'orgoglio, il motteggiano, e ne snoi detti ricercano la bestemmia: in vano Elin, giovane presnntnoso, vantatore di sua sapienza, e ignaro di colui che in Giobbe parlava, si unisce cogli altri aggravandolo di calunnie e mordendolo di falsi delitti: chè l'uomo santo ed invitto, abbandonato dagli uomini tutti, ha però Iddio dalla sua, sebbene nascosto amico, ma il crede, e in lui si confida: e questi giustifica finalmente il fedele che ha sperato in lui, e il fa risorgere dal suo misero stato, e addoppia l'abbondanza e lo splendore delle dovizie e della gloria in tutti i generi de beni perduti; rimanendosi in tal fatto condannati coloro, i quali in cosa della terra posero la loro fidanza, e non in Dio.

## § 3.

La virtà rifulge nella storia di Giobbe, come il solo oggetto a noi d'amore; e Iddio, anche nascosto, il solo amico fido e ve-

race, nelle cui braccia ci sia lecito abbandonarci quasi fanciulli che dormono in seno alla madre. Quella virtù di Giobbe per vero, è tutta fatta d'interior purità, di amore tutta, è il Vangelo medesimo. « Egli fu il maestro di molti, per confes-« sione degli stessi avversari suoi, e alle braccia stanche ren-« dette vigore: furono le sue parole sostegno a' vacillanti, e « alle tremanti ginocchia diede conforto » (1). Non vedesi qui il maestro e il Redentor degli uomini? Ma a chi più che a Cristo convengono quelle parole che di sè stesso osava proferir Giobbe, sentendo in se, non v'ha dnbbio, il personaggio che vestiva? « lo liberava il povero che strideva, e il pupillo « privo di difensore. Benedizione mandava a me colui che stava « in pericolo di perire, e al cuor della vedova io dava con-« forto. Mi rivestii di giustizia, e della mia equità mi adornai « come di manto e di diadema. Io occhio al cieco, e piede al « zoppo. Io il padre fui de poveri; e delle cause a me ignote « io faceva diligentissima inquisizione » (2). Che « se io sde-« gnai di venire a discussione col mio servo, e colla mia serva, « quando essi si querelavano di me. - Se negai a' poveri « quello che dinandavano, e se delusi l'aspettazion della ve-« dova; se il mio pane mangiai da me solo, e non ne feci « parte al pupillo ( perciocché dall'infanzia meco crebbe la « misericordia, e meco essa uscì dal seno di mia madre ); se « disprezzai colui che periva perchè non aveva da coprirsi, e « il povero che era ignudo; se non mi han date delle benedi-« zioni i suoi fianchi, e se egli non fu riscaldato dalla lana « delle mie pecore; se la mauo io alzai contro il pupillo, au-« che quando mi vedeva superiore alla porta: si stacchi il mio « omero dalla mia giuntura, e il mio braccio si spezzi colle « sne ossa » (3). Oh altissima virtù di costui, che è rivestito di giustizia e ammaniato d'una equità non mutuata da verun altro, ma sua propria! Oh evangelica perfettissima carità di quello, con cui la misericordia viene insieme al mondo! Perciocche solo Cristo ha sna propria equità (onde in Giobbe forza è di veder pur Cristo); e solo Cristo coll'unzione del santo suo Spirito mette ne' cuori la vera carità, cui perciò a troppo

<sup>(</sup>r) Job. IV, 3-4.

<sup>(2)</sup> Job. XXIX, 12-16.

<sup>(3)</sup> Job. XXXI, 13, 16 22.

diritta ragione chiama egli il precetto dell'amore, « sno precetto, « novo precetto » (1). È se questo precetto si vede talore pratiacto anche prima di Cristo, come in Giobbe; egli era ciò, perchè ne partecipavano da Cristo la occulta virtù, il quale per sua infinita misericordia per mezzo della fede di quei santi trovò modo di assecere ne loro cuori, e d'ingenerare in essi la sua divina misericordia, prima che nascesse da Maria secondo la carne.

# \$ 4.

Così v'erano al mondo al tempo medesimo quasi due rappresentazioni, o diremo due quadri ove vedere dipinta l'impotenza della natura e l'onnipotenza della grazia: la debilità della lettera in Mosè, e la forza dello spirito in Giobbe. Ivi si conobbe ciò che l'nomo non può; qui ciò che può in Cristo. Ivi che il cuore umano è pieghevole alle cose mortali; qui poi che destinato è alle immortali: ivi comparve l'ombra, e qui nu riflesso del vero. Ivi tutta la grandezza della creatura, qui tutta quella del creatore, e della creatura l'annichilamento. Sicché e della mosaica vista dir si pnò: « mera vanità è ogni uomo « vivente, egli passa come immagine » (2); e del misterioso Giobbe : « Beato chi in me non si sarà scandolezzato » (3). E . consiste ogni virtù in conoscere solo queste due cose; che nulla è la creatura per sè, e nullo argomento ha di amore; e tutto è il creatore, e d'ogni altra cosa nudato, ogni argomento dell'amor nostro in sè solo rinserra.

#### CAPITOLO IL

SOTTO CRISTO LA CARITA' È COMUNICATA AGLI UOMINI PER MEZZI OR-DINARJ E STABILI, DI CHE PU FIGURA QUANTO AVVENNE AGLI ESREI SOTTO GESUÈ.

## § 1.

Altro ritratto poi dell'autore della carità fu Gesuè, successore di Mosè. Tale il rende il nome, e l'introdurre che fa nella terra

<sup>(1)</sup> Jo. XV, 12; XIII, 34.

<sup>(2)</sup> Psalm. XXXVIII, 6.

<sup>(3)</sup> Matth. XI, 6.

della promissione il popolo, ove a introdurlo non valse Mose; perché non l'ebraico legislatore, ma Gesù è quegli che introdusse gli uomini nel Cielo. Sotto di tal condottiero non è più uopo della nuvola prodigiosa nè per passare i finmi, nè per iscorta in quelle nnove e nemiche contrade; ma l'arca istessa asciuga il Giordano, e andando innanzi mostra il cammino ad Israele (1). e quell'arca è la legge di Cristo ravvicinatasi al cuore, vigorosissima ad aintarci ne passi difficili, e fatta a noi per così dire connaturale e non prodigiosa, per opera della carità. Conciossiache non siamo noi già tratti con esterior miracolo alla terra felice del Cielo, ma noi stessi col nostro libero volere vi andiamo soavemente invitati dall'arca della legge, che è Cristo che ci precede e ci avvalora. Chè sebbene l'ordine della grazia sia infinitamente più nobile e maraviglioso che non quello della natura: tuttavia egli non è già un ammasso di portenti, fra quali camminava il popolo nel deserto sotto Mose: ma per Gesù Cristo ella è fatta una regolare misericordiosissima legislazione di vita; per la quale noi siamo gradatamente a Dio condotti senza che ne la nostra libertà sia distrutta, ma anzi avvalorata, ne che nasca in noi istraordinaria cosa e fuori delle leggi da Dio preordinate. Vero è che una concatenazione di portenti pare anco l'ordine della natura, ove si miri alla potenza sopra natura che è bisognevole a porlo e a conservarlo; ma se mirasi al costante suo corso, e continnamente regolare. già non si dice oggimai poriento nè anco l'ordine della grazia dopo di Gesù Cristo: se pure portento quello appellar si voglia, che interviene fuori d'un ordine di leggi prestabilito. Laonde non più colla misteriosa e miracolosa nuvola sotto Gesù Israello cammina, ma sì coll'arca della legge portata dai sacerdoti passa il Giordano e s'innoltra nella beata terra,

§ 2.

In monumento di che, e dodici pietre si seppelliscono (a) nel mezzo del finme, e dodici si pongono in Galgala: indicandosi con si fatto rito, che, « sepolti i Patriarchi, escon gli Apostoli;

<sup>(1)</sup> Jos. III. (3) Jos. IV.

Rosmini, Prose ecelesiastiche, Vol. III.

« e come dicono i Salmi (1), « In luogo di que tuoi Padri ti » son nati de' figliuoli: tu li farai principi sopra tutta la terra.

« E nella stessa guisa come sepolti i Patriarchi, nascon gli a Apostoli, così sepolto il vecchio popolo, il popolo più gio-

« vane sotto la scorta di Gesù è introdotto nella terra pro-« messa » (2); chè sotto i dodici capi si comprende tutto Israele,

come ne dodici Apostoli tutte le tribù della terra convertite. Sicché come dal Padre discende nel Figliuolo l'amore, così da Cristo discese ne' Discepoli suoi; a lui discepoli e figliuoli venendo con ciò ad essere quegli stessi padri che del suo amore parteciparono.

# § 3.

Il quale amore è anche figurato nella seconda circoncisione, che fa Gesù in Galgala in apparecchiamento della Pasqua (3). Perciocche · il popolo nato nel deserto ne' quarant'anni di viag-« gio per quella vastissima solitudine, rimase incirconciso fino a a tanto che fossero consunti coloro che non avevano ascola tata la voce del Signore ». Essendo appunto questo non essere circoncisi l'indizio del peccato de padri loro. Così morto in Cristo, e seppellito l'uomo vecchio, il peccatore; una nuova e pura generazione, a cui si apra la terra promessa, viene da Gesù circoncisa spiritualmente e fatta degna che celebri la memoria dell'immacolato Agnello. Per il che disse il Signore « che in quel giorno aveva levato da Israello l'obbrobrio del-« l'Egitto » (4), non avendovi altro obbrobrio che quel del peccato.

# \$ 4.

Dopo il qual fatto cessa pure il prodigio della manna, e Israele si nutre de pani azzimi fatti del frumento del paese, e della farina e de frutti della Cananea. Veramente ciò è figura dello spirituale pascolo de santi, che dopo Gesù Cristo è reso ordinario e consueto, quello che avanti era straordinario ed insolito.

<sup>(1)</sup> Ps. XLIV, 17.

<sup>(2)</sup> S. August. Serm. CVI. de temp.

<sup>(5)</sup> Jos. V.

<sup>(4)</sup> Jos. V, 4, 9.

SI SEGUITA A MOSTRARE NE FATTI DI GESUE CRISTO E LA SUA LEGGE DI AMORE.

S 1.

Al anono delle trombe poi e ai sette giri dell'arca accompaganit da gridori del popolo fracassano le mura di Gerico, come al fragore del Vangelo predicato dagli Apostoli cadde e ruinò l'inimica città del Demonio. Che Gesti non vinse già il mondo con quell'armi che uccidono i corpi-e non toccano gli spiriti: ma sì «con quella voce onde atterrisce nel suo s'amo gli empj, e sotto potentissimo acettro di ferro gli « stricola come creta (1); e con quel suono uscito in tutta la terra » (2), che è insieme sì dolce agli orecchi di quelli che il voglion ricevere con amore, suono di giubileo, di remissione, di libertà, di vitoria, di cui el fondamento la fede.

§ 2.

Per questa fede non perì la medessima Rash, sebben gentile e meretirec (3), ma fu annestata come salvatico ramo in domestico ulivo (4). Vivissima perciò stesso immagine della Chiesa delle nazioni, che Gesà salvò per la fede, sebbene prima perduta ed infamer e per la fede tuttavia sinseri quest'olesatro nella dolce pianta del popolo di Gesà stesso, che è del consetto ulivo radice e tronoc. Nè ciò per una fede sterile, ma operante per mezzo della carità (5), senza la quale non si dà vera e meritoria fede. Poichè qual fede, se a questa non consentendo punto le opere, Rash avesse perduti gli esploratori di quel popolo a cui pur credeva che il Signore avesse dato il dominio della sau terra? Si come « il corpo adunque ignudo

<sup>(1)</sup> Ps. II, 5, 9.

<sup>(2)</sup> Ps. XVIII, 5; Rom. X, 18.

<sup>(3)</sup> Jos. II, VI. Hebr. XI.

<sup>(4)</sup> Rom. XI.

<sup>(5)</sup> Gal. V, 6.

dello spirito è morto, così è la fede ignuda dell'opere » (1), cioè senza la carità, che è di sua natura attiva, e che non è di dove per l'opere non si mostra. Perciochè la fede altro merito aver non paò, se non ha quello di partorire la carità madre di tente opere buone. Di che Gesuè vuole espellere l'ozio (2) e l'infingardaggine da quelli che la terra promessa ancora non hanno conquistato, come al vivere di Cristo fu annunziato che » il regno de cieili patisce violenza, e che i » violenti se lo rapiscono » (3), non gli accidiosi ed i nulla facienti.

### § 3.

Lo stesso Gesù adunque abbatte i presuntuosi infedeli colla sua grazia, e salva i fedeli; compiendo così quanto Mosè avea predetto e cominicato. Perciocotè e un solo josa della legge non a passa senza venire adempiuto » (4); e l'alleanza promessa per Mosè, fu per Gesuè fatta vira figura di quella di Cristo (5), e fu sileanza non istretta per forza, ma per amore liberalismo (6); e il Deuteronomio fu scritto sulle pietre dell'allate, le quali figurano Cristo, e il cuore de' credenti tutti, ne' quali si offeriscono i veri e accetteroli sacrifici (7). Niente delle cose per Mosè comandate, niente delle cose promesse a padri trascurò Gesuè (8) di adempire, « ne' pure un solo parola » (10.) la quale espressione a Gesuè non converrebbe, se in lui non si affigurasse il Gesà vero, al quale veracemente un tale adempimento si risserbava (11).

<sup>(1)</sup> Jac. II, 26.

<sup>(2)</sup> Jos. XVIII, 3,

<sup>(3)</sup> Matth, XI, 12, (4) Matth. V, 18.

<sup>(5)</sup> Jos. VIII.

<sup>(6)</sup> Jos. XXIV, 13-15.

<sup>(7)</sup> Ps. L. (8) Jos VIII, 35.

<sup>(8)</sup> Jos VIII, 35

<sup>(9)</sup> Jus. XI, 15.

<sup>(10)</sup> Jos. XXI, 43. XXIII, 14.

<sup>(11)</sup> Matth. V.

Per questo quelle vittorie di Gesuè, sebbene rapidissime. sono con ancora maggiore rapidità descritte che fatte (1): acciocche in quel breve e corrente stile si vegga più l'intenzione dello scrittore che il fatto, più il figurato che il figurante (2). Perciocche più di quelle di Gesue, furono rapide le vittorie di Cristo per tutto il mondo: « la cui voce velocemente corree dice il Salmista (3), e i piedi del quale sono simili a gnelli · de' cervi; le sue mani, guerriere, le sue braccia, di bronzo. « i suoi fianchi, di valore cinti a fugar inimici, ragginngerli. senza scampo stritolarli e sperderli come polvere al vento » (4). Non valse che le genti « fremessero, che macchinassero vani disegni, e s'elevassero i re della terra, si collegassero insieme · contro il Signore e il suo Cristo » (5); perocche il Signore di essi si bessa, e quelli non sanno che rendere più sonante la loro sconfitta e più precipitosa: chè con una sola vittoria si vincono così da Gesuè molti re nemici (6), come colla conquista del solo romano impero da Cristo si debellarono molti regni e popoli, i quali in un sol corpo avea- permesso che s'adunassero e collegassero, appunto perché con un solo colpo egli tutti prendesse.

### CAPITOLO IV.

DELLA LIBERTA', CHE È UN EFFETTO DELL'AMORE-

# § 1.

E quelli i quali già in sè tocchi bensi dalla fede, ma più per timore che per amor purissimo, a Cristo si danno non con

<sup>(1)</sup> Si occupano tre capi soli, il X, XI e XII, a descrivere innumereroli battaglie e vittorie, e. pare che l'una sia reguira dall'altra con incredibile prestezza. E pure al e XI, 18, dicesì che « molto tempo durò la guerra con que' regi ». Giuseppe dice cinque anni, e altri fiuo a sette.

<sup>(2)</sup> Jos. X, XI, XII. (3) Ps. CXLVII. 15.

<sup>(4)</sup> Ps. XVII, 32-42.

<sup>(5)</sup> Ps. II, 1-2.

<sup>(6)</sup> Jos. X.

tutta la sincerità del lor cuore; non perdono la vita, ma hanno la pena della servitù: essendo solo l'amore quello che rende l'nomo liberissimo, e non gli lascia sentire peso di servire; ma se non è pieno l'amore, sentiranno pure i Cristiani alcuna pena nella rigorosa e perfetta legge di nostro Signore. De' quali furono figura i Gabaoniti; i quali si resero a Gesue, non senza frode, ma per la fede pur furono salvi; poiché sebbene fortissimi contro agli nomini e valorosi (1), credettero nulladimeno d'intendere che nn Dio contro loro alla suggezione di se li chiamava. Il perchè a Dio si resero si bene per atto di ginstizia e di fede, pensando non poter fuggirsi dalle mani di lui a cui debbono essere soggetti gli nomini tutti: ma non però furono perfetti figliuoli suoi, perchè l'abbondanza dell'amore non li ha resi sinceri e pienamente purificati. Il perché essi sentono la gravezza di quella servitù, che loro non sarebbe stata imposta se al tutto staccati si fossero dalle nmane cose: perché a coloro che amano aloun poco queste cose, riesce pur sempre grave il far ciò, che a scapito d'esse Iddio loro comanda. Oude quegli serve il mondo, che ama il mondo: e a quelli che amano di tutto cuore Dio, e il timore già sbandito è in essi dalla perfetta carità, non riesce duro il far cosa veruna, che Dio contro al mondo comandi loro di fare: e il divino servizio non è a questi si fatti punto servizio, ma vera e gustosa libertà. Perché non serve, colui che fa quello che vuole; e chi ama Dio servendolo, è appunto questo servire ch'egli elegge e vuole, e questo è l'onore e la grandezza sola che ambisce, e non ama altro che appunto il regno e i fasti della potenza del suo Signore. A questo servo di Dio per amore. servono poi l'altre cose: ed egli mette il piede sul collo ai nemici suoi, come predisse già Mose; « poiche nel Signore « ella è la salute; e lo scudo di suo ajuto e la spada di sua « gloria è il Signore » (2), così come è scritto: « Il Signore « Dio d'Israello pagnò per lui » (3). Perciocchè l'uomo cristiano solo calpesta il demonio e il mondo impotente; e gli uomini stessi che veri Israeliti non sono, ma per timore più che per amore a Dio ubbidiscono, loro servi son veramente.

<sup>(</sup>t) Jos. X, 2; IX, 24.

<sup>(2)</sup> Deut. XXXIII, 29.

<sup>(3)</sup> Jos. X, 42.

poliche almeno cogli atti del culto esteriore servono e glorificano la casa del Dio loro, che essi stessi i santi edificano ed innalzano (1).

### € 2.

E dice Gesne a questo luogo, e la casa del Dio mio » (2), e non già nostro, o vostro, come diceva Mosé (3); nominando appunto per suo solo quel Dio, che gli nomini senza Cristo per loro ricusarono di riguardare. E perchè è suo Dio, alla sua voce nbbidisce, quantunque d'uomo (4), arrestandosi il sole contra di Gabaon. Nel che altri non si vede operante fuori che quel Cristo, che solo potè essere da Dio esandito; gli altri uomini essendo già condannati e a Dio ribelli, e non suoi sndditi, e meno figli; e il quale solo al Dio suo conforme di volontà, da lui poteva avere quanto voleva. E volendo egli la sconfitta del peccato, e la santificazione del mondo. il pote; pote suscitarsi un popolo amico, e immedesimarselo, e renderlosi partecipe di sua vittoria. Il qual popolo di credenti riguardi pure per sno padre Iddio, e Iddio gli torni da presso colle misericordie, « che già lo invoca con cuor verace; « faccia secondo la volontà di lui, che già il teme » (5): poichè rinnovellato, il proprio volere già conformò al divino.

# § 3.

Per lo che se Dio ubbidisce all'nomo per Gesà Crisco; quale e quanta non è ella questa libertà e signoria del servici divino, che non pure il demonio, e il mondo, ma l'onnipotente stesso ha ubbidiente! Ecco dunque come servire a Dio è reguare; e come il divino amore, nel che sta appunto tal servità, dà la somma libertà e padronanza che possa nomo, non che desiderare, ma penasre!

<sup>(1)</sup> Jos. IX, 21 - 23.

<sup>(2)</sup> Jos. IX, 23.

<sup>(3)</sup> Deut. VI.

<sup>(4)</sup> Jos. X, 14.

<sup>(5)</sup> Ps. CXLIV, 18-20.

IL RIPOSO E LA PACE SONO EFFETTI DELL'AMORE-

¢ 1.

Quella elezione adunque fatta da Gesù Cristo del popolo suo, mettendolo a parte de doni divini di cui dall'antico serpente era siato spogliato, e soprabbondantemente compartendogli spirituali ricchezze, fu effigiata nella divisione della promessa terra, che dall'antico Gesù si narra essere fatta sul mosaico disegno (1). Che se di qua dal Giordano noi ne veggiamo asseguata una parte prima di Gesuè; bene sta a rappresentare que giusti che peima di Cristo si salvarono. I quali però quel riposo godere non poterono, prima che Gesù anche agli altri loro fratelli la vittoria e la pace non desse (2). Che se Gesù adempì le promesse divine (3), non è però che anche a' fedeli che nascerebbero dopo lui riserbata non fosse la loro porzione, come Mosè medesimo profetava (4), nè mancassero nemici pe' quali fosse messo alla prova ed esercitato il loro valore. E così come dopo l'antico Gesù, nimiche nazioni ma vincibili restarono; simigliantemente dopo il Gesù nuovo e vero, restarono i nemici, ma per lui dati in mano alla nostra prodezza, essendo al nostro trionfo solo riserbati (5).

§ 2.

È però vero che da Gesù la pace, da Gesù « il compi-« mento del tutto « (6); perchè da lui è la vittoria de soprastanti nemici. Che se dal primo Gesù così appuntino ed esattamente non par vero; s'intenda dunque che sonto a quelle espressioni havvi nascosto un senso più principale e più vero, di nessun altro proprio fuorche del verissimo Salvatore.

<sup>(1)</sup> Jos. XIII - XXII.

<sup>(2)</sup> Jos. I, IV.

<sup>(3)</sup> Jos. XXI, 41.

<sup>(4)</sup> Exod. XXIII, 29.

<sup>(5)</sup> Jud. 11, 21 - 23. 111, 2.

<sup>(6)</sup> Jos. XXI, 42, 43.

Maravigliosa è anco la fraterna concordia e pace pienissima con che iu Israello fiu operata la divisione della terra secondo le paterne profezie. Tanti esami, tante misure, calcoli, e ripartimenti di si cara cosa, senza un lagno, una dissensione, un disgnato, un ostatolo, in una famiglia di forse via oltre a tre milioni di individui! Non si vede qui figurato ciò che arvinen fra santi, che senza avidità, e senza invidia, il propo celeste come a Gesù ne piace viene compartito? Quanto bene è rappresentata altresì quella dissuguale uguaglianza del cielo, nella divisione di quella terra tutta dono gratuito di Dio (1)?

### CAPITOLO VI.

CRISTO E LA SUA LEGGE D'AMORE FIGURATA REGLI ULTIMI FATTI DELLA VITA DI GESUÈ.

### S 1.

Finalmente che cosa Gesué morieute raccomanda al popolo suo, onde possa egli sterminare le restanti nazioni simicihe, e a pieno possedersi la felice terra? forse più cose? Anzi una sola. Ed ecclo a: « Solo quosso diligentissimamente vi sita a « cnore, di amare il Signor Dio vostto » (a). Da quest'unica cosa egli fa dipendere tutta la loro sorte. Per questo unica comore, egli dice, voi altri » adempirete la legge », per questo odierete santamente gl'isimici d'Iddio, e fra voi fatti un corpo solo, prospererete ampiamente (3). E non consuona questo appunto col vero, col divino Gesú? E l'antico e il nnovo non danno la stessa voce? e non è un punto solo quello su cni si regge e volge la legge, la promessa, la minaccia dell'uno e dell'altro? Non è il primo dunque chiaro specchio del secondo? Questo amoroso spirito tien l'uomo a Dio stretto, e null'altro.

<sup>(1)</sup> Jos. XXIV, 13, 14.

<sup>(2)</sup> Jos. XXIII, 11.

<sup>(3)</sup> Jos. XXIII, 6-12.

ROSMINI, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

Onde perché più quello a questo consensisse, dice la Scritura che « Israello servì al Signore tutto il tempo della vita « di Gesné e de 'Seaiori, i quali vissero lungamente dopo « Gesné » (1): il qual tempo appunto quello della nuora Chiesa di Gesà Cristo significa; nella quale può bensi qualche membro particolare cadere, ma non la Chiesa tutta, ricca già el Paraeleto che non la lascia ne errare minimamente dal vero, ne rimanersi priva di santiùa. E così errò Acan al tempo di Gesud (2); ma tutto il corpo di Israele, in quella ettà ferrorosissima, dimostrossi fedele al sno Dio ed alla santa sua legge. L'uno anzi con fraterno amore zelò per l'altro, amandosi come un solo corpo: il peccato di uno riguardarono qual peccato di tutti, il che svea insegnato loro il Signore colla punizione di Acan (3).

### § 3.

Quindi allora segnatamente, che Ruben e Gad e mezo Manasse vennero in sopetuo di aver abhandonaci il Signore, esercitarono essi il precetto evangelico della correzione fraterna, e con ispirito tutto cristiano attepopero la salnte spirituale do propri fratelli ai loro vantuggi temporali, offerendo di cedere loro delle proprie terre, più tosto che lasciarli prevaricare (3): ma quella non era prevaricazione, ma gara anzi di religione. Cose inandite sono queste sotto Mosè, dove lo stesso corpo della nazione ndissi più volte avere dal suo Dio fornicato cogli stranieri; poichè in questi fatti sotto Gesué non l'ebraica carnalità, ma risplende lo spirito di Cristo.

# \$ 4.

E non era Gesuè il conquistatore di tutta la terra? E pure amò anco di esser povero ed umile, e domandò in fine di tutti una magra ed arida porzione: sicchè santa Paola, al dire

<sup>(1)</sup> Jos. XXIV, 31. e Jud, II. 7.

<sup>(2)</sup> Jos. VII. (3) Jos. VII, XXII. 20.

<sup>(4)</sup> Jos. XXII, 19.

di s. Girolamo, visiuandola, si supiva altamente ch' egli domandato avesse si tristo sito. Ma quale stupore di questo distacco, se per ciò dovea assomigliarsi a quel Gesà, a cui tenca volti gli occhi della sua fede, il quale, Signore essendo dell'universo, misera e bisognosa vita s'elesse nel mondo.

#### \$ 5.

E non amò questi anche d'esser vergine, come l'esemplar suo, sebbene rara virtà fosse questa e quasi al tuto ignota all'ebraica gente di affetti e pensieri tutta corporea? Chi non vede adunque in Gesuè, e ne' tempi suoi, il ritratto vivissimo dell'amoroso Salvatore, e della monva alleanza che l'uomo unisce a Dio col santissimo e libertalissimo vincolo della carità?

## CAPITOLO VII.

LA CARITA' CONSIDERATA NELLA STORIA DE PRIMI GIUDEI D'ISRAELLO.

## § 1.

Quand'io vengo mostrando le figure di Cristo nell'antico patto delineate, intendo sempre della carità favellare; e render palese, come ciò che alla mente nostra Cristo disvela, al nostro auimo l'amore persuada: compiutamente venendo a noi proposto in Cristo e l'oggetto, e il motivo, e il modello di tutte le teologiche virtù.

# § 2.

Ecco adunque succedere a Gesuê Ottoniello, che sposa Axa, premio del suo valore (1); come Cristo sposa la Chiesa col valore acquistata. Alla quale, col suo spirito di orazione che le infonde, suggerisce d'impetrare dal celeste Padre una dote ubertosa, un pingue retaggio; come da Caleb Axa per avviso dello sposo dimanda e ottiene una terra irrigua e feconda.

# § 3.

Aod, che d'ambe le mani è forte e destro egualmente, vince non meno per astuzia che per forza il pingue re Moabita, che

<sup>(1)</sup> Jud. III, I, 13.

i suoi tenea in servaggio. E così Cristo coll'umanità e colla divinità, quasi con due mani pugnò per noi; sebbene il colpo vibri colla mancina, morendo in croce qual nomo, e destramente sconfiggendo il nemico di lunghe rapine impinguato, in quell'atto appunto nel qual meno lo si aspettava (t).

## \$ 4.

Sagmar che con rustico ordigno seicento Filistei mette a morte, addita Cristo che con un tronco l'innumerabili podestà tenebrose sconfigge (2).

## § 5.

Barac, al solo presentarsi col sno esercito, volge l'inimico in fuga (3); e così parimente Gedeone, chiamato « il fortissimo e degli uomini » dall'Angelo di Dio (4).

### \$ 6.

Tola, Jair, Jefte, Abesan, Ajalon, Abdone e Sansone, sono, e per le loro vicende, e pel loro valore, e per la loro forenteza, e per la loro dignità, e pe' loro fatti, figura viva di Cristo; e acciocchè più facilmeute si riconoscano, alcuna volta nelle divine Scritture Salvatori si chiamano d'Israello (5). Col qual nome non solo si effigia la vita loro piena di carità, ma s'accenna ancora la grandezza delle lor opere, nelle quali s. Paolo e la fede e la santià ne commenda (6).

### \$ 7.

E così alcnna volta furono generose quest'opere in salute di Israello, che i beni loro più cari, e la vita sacrificarono, a simiglianza del grande esemplare di tutti i ginsti: come fece

<sup>(1)</sup> Jud. III. (2) Jud. III.

<sup>(3)</sup> Jud. 1V, 15.

<sup>(4)</sup> Jud. VI, 12.

<sup>(5)</sup> Jud. III, 9, 15.

<sup>(6)</sup> Hebr. XI, 32, 33.

Jeste, che die la figliuola sna unica; e Sansone, che stendendo alle colonne che tutto il tempio reggevano, le nerborute braccia, potentemente l'edificio tutto ne scommosse, e nella propria morte sotto le rovine seppelli gl'innumerevoli avversari che lui schernivano (1) e il popol sno ne opprimavano.

#### € 8.

In Debora veggiamo la Sinagoga che comincia la battaglia contro il nimico: in Jahele straniera, la Chiesa nostra al bnon ceppo innestata, che uccide il nimico del popolo di Dio, d'nn chiodo trapassandogli le tempia con fortissima mano e più che virile.

### CAPITOLO VIII.

AMORE INVITA I FEDELI DI CRISTO A PAR CAUSA COMUNE CONTRA L'INFERNO, COMBATTENDO GLI UNI PER GLI ALTRI NON TIMIDAMENTE NE DILICATAMENTE.

# § 1.

Nel cantico poi ove la Profetessa celebra la vittoria riportata, e di Jahel il terribile fatto, a Dio da lode d'ogni vigore (2), come a principio ed origine vera di ogni energia dell'animo nostro: e clemenza di lui appella quel sanguinoso evento verso i forti d'Israello, forti questi essere non potendo se non per lui. E questi tuttavia ella onora, i quali col Signore combatterono (3), e il loro generoso affetto volto alla salute fraterna, « che le lor vite volontariamente al pericolo e offersero, e Barac che s'è co' suoi gittato nel rischio quasi in « un precipizio e in un baratro: dice ella d'amar questi prin-« cipi d'Israele per simile fatto; e non a vantarsi però, ma a benedire il Signore gl'invita e li provoca » (4).

<sup>(1)</sup> Jud. XVI, 30.

<sup>(2)</sup> Jud. V. (3) Jud. V. 13.

<sup>(4)</sup> Jud. V, 2, 9, 15, 18.

Rimbrotta quindi a Ruben le dissensioni tra fratelli, per le quali al soccorso contro al nemico comune non venne; e quasi dileggiandolo gli dice: " Per qual motivo stai tu tra due con-« fini intento ad udirc il belare de' greggi » (1)? A Galaad rimprovera aucora l'amore al riposo; a Dan e ad Aser l'affetto al lucro del marittimo loro commercio: " Galaad, canta « essa, stava in riposo al di là dal Giordano, e Dan badava « alle suc navi: Aser si stava lieto nel lito del mare, e si « tratteneva ne' porti » (2). E maledice la terra di Meroz, comandandolo l'Angelo di Dio, « perchè di là non sono venuti a « recare l'ajuto del Signore, in ajuto de' fortissimi suoi »: mostrando in tai parole sì come la divisione debilita e l'unione fortifica; e l'ozio all'amore operoso verso ai fratelli s'oppone, e i cuori disnerva; e l'avidità e la sollecitudine de' beni umani stoglie dalla premura de' beni divini; e la voglia di arricchire attiepidisce il cuore a' bisogni altrui: e finalmente avervi un obbligo strettissimo a' fratelli di far causa comune, mettendo sè nella stessa sorte de' propri fratelli, e in lor soccorso offerendo sè medesimi, quando la gloria di Dio e la salute de' suoi eletti in cimento e guerra vien posta.

# § 3.

La qual guorra, a dir vero, accesa veggiamo e sfavillante in ciascuna one; e quindi a noi spetta, se siamo di alcuna delle tribà di Cristo, d'armarci e combattere; e non solo a nostro, ma si anco ad ajuto de' confratelli, tutti a Cristo carissimi; che, nel battesimo istesso, d'un padre nacquero, e ad una medesima eternità ottennero diritto, e d'una medesima via tendono a vivere, e da una sola morte tutti ritiggnono. Il che è quanto dire, che di ogni Cristiano è ufficio il provvedere allo spiritual giovamento del fratel suo. Nella quale santa e nobil tenzone la timidità si espella, e la dilicatezza; come nella scelta de soldati, da Gedone esser fatto vergiamo (3) per divino co-

<sup>(1)</sup> Jud. V, 16:

<sup>(2)</sup> Jud. V, 17.

<sup>(3)</sup> Jud. VII, 1-3, 4-7.

mandamento: chè la timidità è troppa scarsezza di amor divino e di fede, e la dilicatezza è troppa pochezza di amore umano. Imperciocche chi e stretto in amicizia coll'Onnipotente, non teme; e chi è sviscerato amatore pe suoi fratelli, ad asperità non guarda ne a gravezza, iu ciò che in pro loro di fare viene proposto. Ma quegli che spera pure in sè, non può non essere conscio di sna manchevolezza, e perciò sara trepidante; ed il molle e dilicato non conoscerà punto mai che sia il forte e generoso pugnar per altrni. All'incontro coloro cui l'amore ha fatti una cosa sola con Dio e cogli uomini, pugnano per entrambi così soavemente, che nulla sembra loro di sofferire ne' più duri scontri e pericoli : c tntt'altre armi usando che non soglia il mondo, la vittoria hanno sempre colla confessione di Cristo, superiori agli oltraggi e alla morte istessa, mercè della quale quel lume in essi sfavilla manifesto e glorioso che in un corpo di creta chiudevano. Tale i trecento di Gedeone, immagine degli eletti, non colle arme dagli uomini usate sbaragliano l'inimico, ma colle voci tremende « che Dio « esaltano e il condottiero, e di Dio la spada annunziano e « del suo ministro » (1), e col percuotere insieme i vasi di terra, facendo, rotti quelli, apparire le faci in essi nascoste, e del loro splendore improvviso tutto isgomentando e confondendo il campo de' Madianiti (2). Questo è quello ancora che Debora addimanda al Signore, conchiudendo il sno cantico: « O Signore, periscano così tutti i tuoi nemici: ma coloro che « ti amano, siano ammantati di luce, come risplende in snl suo a nascere il sole » (3). Il duca però che i trecento conduce. va, e vindica, ritornato dalla vittoria, il peccato di quelli che non vollero assistere agli stanchi campioni (4), contro la carità in tal modo peccando; e sopporta la superbia de' suoi fratelli verso di lni, anzi con dolcissime risposte la placa (5), dando di carità un luminosissimo esempio in sè stesso.

<sup>(1)</sup> Jud. VII, 18, 20.

<sup>(2)</sup> Jud. VII.

<sup>(3)</sup> Jud. V, 31.

<sup>(4)</sup> Jud. VIII, 5-12.

<sup>(5)</sup> VIII, 1 · 3.

L'AMORE DI CRISTO RENDE GIUSTO E DOLCE IL GOVERNO DE RE DELLA TERBA.

#### § 1.

Ma questo capitano, questo Cedeone, figura del verace capitano, di Cristo, sapeva di non essere egli il capitan vero, il qual solo è Cristo: e perciò ributta la preminenza, e la reale dignità da quel popolo offertugli, sopra cui il solo Cristo devere esser capo e Signore, che solo dagli avversari, col proprio valore li liberava (1). Ed ama in cito assai più la giustizia e Cristo, che non l'ambiniosa elevazione e sè stesso (3). Guai adunque a coloro che buttano giù dalle spalle il giogo di Dio, per assumere quello d'un uomo! Troppo celebre è quanto a Samuele e a Dio medesimo dispiacesse che gli Ebrei dimandassero un re, come avvenno le nazioni (3).

#### S 2.

Il che però e vie peggio fa ciascuno, il quale all'amore di Dio rinunziando, allo amore si getta delle creature. Essendo quel primo giusto e soavissimo, questo secondo ingiusto e tirannico.

# § 3.

Nê re o principe della terra, che altri uomini simili a lui tega soggetti, creda di essere al tutto re e signore; essendo anch'egli anzi rero suddito e servo dell'unico Sorrano, del quale al mondo egli non tiene il diritto, ma la vece. Che se nu nom mortale, innaltato su gli altri uomini, ministro non si reputa dell'Altissimo, ma proprietario de'snoi soggetti, sopra cni sta veramente il solo Dio; e di loro dispoticamente si serve, non come fine, cíascuno a sè, riputandoli, ma come mezzo tutti a sè; questi è spoglio della giustizia, ed usurpatore del diritto di Dio, e perciè a Dio è i nimico e al mondo tiranno.

<sup>(1)</sup> Jud. VIII, 21.

<sup>(2)</sup> Jud. VIII.

<sup>(3)</sup> Reg. VIII, 7-22. XII, 12-22.

Tale comparre Abimelecco, il quale postasi sotto a' piedi ogni legge, colla prudenza della carne seppe venire in grazia de' Sichimiti; e, trucidati su di una stessa pietra i settanta fratelli snol, e fatto re per una cotal benevolenza e popolarità guadagnatasi da meiato e velenoso parlare di falsa politica, soli tre anni non si volsero interamente del suo regno, che l'affetto mutossi in odio, e uno spirito pessimo insorse tra Abimelecco, e la gente di Sichem; di che in ultimo con atroce morte termipò il tiranno.

#### € 5.

Quanto poco adnnque è a ripntare quell'amore che dal sangue c dalla carne procede (1)! Quanto a creder poco stabile quell'amicizia, che l'ambizione e avidità delle cose umane fa dimostrare a tempo', la qual finge di legare insieme gli uomini
sternamente!

# § 6. Bel documento contiene in questo medesimo concetto la parabola di quell'unico rampollo di Gedeone, Joatam, che, eletto

Abimelecco, dalla cina del Carizim coò gridar giù a Sichimiti così « Cli alberi andaron per ugnersi un re, e dissero all'ulivo: Sii tu nostro sovrano. Ma quegli rispose: Posso io abbandonare la mia pingnedine, che serve agli dei e agli uomini, e venire ad essere superiore agli altri? E gli alberi dissero al fico: Vieni, e regna sopra di noi. Ma egli rispose: loro: Poss' io lasciare la mia dolcezza, e i soavissimi fratti, e per andare ad essere superiore agli altri alberi? E gli alberi dissero alla vite. Vieni, e comandaci tu. E quella rispose loro: Poss'io abbandonare il mio vino che letifica e Dio e gli uomini, per essere fatta reina alle piante? Dissero allora tutte piante al roveto: Vieni a comandare a noi. Ed egli a

a loro rispose: se veramente mi fate vostro re, venite a ripo-« sarvi sotto la mia ombra; ma se non volete, esca fuoco dal

" roveto, e divori i cedri del Libano ".

<sup>(1)</sup> Jud. IX, 2.

Ecco qua, come l'ambizione e l'avidità di magiorreggiare esclude quelle dolcerza che piace a Dio ed agli uomini quell'amore, che quasi con due braccia stringe il Creatore e le creature; il quale a somiglianza dell'olio presta il dovuto culto alla Divinità ardendo innanzi sgli altari, e all'umanità il servigio di cibò, di medicina, e di blandimento; e a somiglianza del fico contiene natrimento e soavità; e quasi prezioso vino rallegra e rinforza, toglie l'accidia, e dà opere alle mani, e parole alla linguar è oltracciò il vino a Dio gratissimo, o che nelle libazioni lo si offerisca e spanda in onore di Dio, come uel tempo antico, o come nel nuovo egli enopra colle sne specie il sangue stesso dell'Agnello immacolato, sola vittima degna del ciclo, e seco tenga e rinserri tutto quell'ineffabile misserio dell'i more.

#### § 8.

Cosl parimente colui, il quale a gran ricchezze che ha nelle mani apponga il socuore, e credasi di loro esser possessore, e non piutosto essere esse al tatto roba di Dio, sè poi amministratore e fattore solo a bene adoperarle onde la casa del divino padrone più bella risplenda di ornamenti convenevoli a lei, cioè di opere buone e di santificate persone: questi ha già perduto la sua dolezza, il suo amoro, versandolo fuor di sò nelle transitorie dovizie, che pure sono vasi vill e fragili inetti a contenerlo e serbarlor e spoglio di tutto agli occhi dello spirito, sebbene a que della carne oreduto di tutto abbondevole, è da Cristo già dannato in quel detto: « In verità e ve lo dico: Ella è cosa più agevole che una gomena trapassi a pel foro di un ago, di quello che un ricco entri nel regno celeste » (110).

#### \$ 9.

E allo stesso modo chi cerca di star sopra gli altri uomini, e di loro esser padrone, non è a vero dire che uno spino o

<sup>(1)</sup> Math. XIX 24; Marc. X, 25; Luc. XVIII, 25.

rovajo incapace di tenerli sotto l'ombra suas senza vera dolcezza, e di triboli de dasprezze solo tutto ripieno. E all'opposto
un re o un superiore baono e dolce secondo lo spirito di Dio,
questi non ama la pericolosa ed apparente altezza del posto
e reggendo i soggetti, il fa per doverce, e sa di non avere altro
níficio, che a' loro bisogni soccorrere, e giovare il loro fine.
Per cni egli sente di essere uon per avventura sovrano a cni
servano gli altri, ma veracemente ufficiale e ministro che serve
gli altri. E questo servigio è opera piena di carità; e sebbene
abbia presso il mondo una conal involtura e cortecci di gloria
e di fasto, tuttavia presso al savio e caritatevole signore tiene
in sè tutto il peso d'una immensa e quasi importevole servità,
e solo amore può renderlo tollerabile.

#### CAPITOLO X.

IL GOVERNO ECCLESIASTICO È ISTITUITO DA CRISTO COME UN MINISTERO DI AMORE,

#### S 1.

Salla forma della quale cristiana maggioranza, fu da Cristo istinita in terra la ecclesiastica gerarchia, i cui principi non dominano i soggetti, ma li servono: e i primi sono gli ultini, e gli ultimi i primi; datone l'esempio primo dal Figliuolo dell'uomo, che venne « non ad essere uninistrato, ma a ministrato, tra care fino la vita sua per altra in (1).

## § 2.

Cost la carità presso il cristiano, e massime l'ecclesiastico, tiene il luogo della potenza, quel della ricchezza, e quel di ogni hene. Di maniera che quanto il mondano fa pascolo dell'ambisione, e il cristiano della carità; quanto fa il mondano seca dell'avariza, e il cristiano il fa della carità; quanto del diletto il mondano, e il cristiano della carità. Il cristiano, e fra i cristiani il principe costituito da Cristo, cioè il vescovo, è dunque nmile nella grandezza, è povero nell'abbondanza, à de dunque nmile nella grandezza, è povero nell'abbondanza, à

<sup>(1)</sup> Matth, XX, 28.

disagiato negli agi. Ma questa mnitià di cnore per la quale sa il cristiano principe di servire, questa povertà di animo per cui sa il cristiano ricco di amministrare, questa anaterità interiore per cui sa il cristiano agiato di usare e non di godere, tale ha per lni soddisfazione degna e pura, quale a nn millesimo il mondano non assaggia mni in pascendosi della apparenze delle cose. Conciosistnè questi delle creature godendo, la privazione del Creatore paissee; laddove a quello, fruendo il Creatore sesso nelle creature, nulla cosa manca giammai. Chè sebbene il mondo estimi che nulla egli goda, gode però assai di quello che il mondo panto non vede nè sa ri quello in cui tutte le cose o potenti o ricche o deliziose eminentemente trovanzi contenute.

#### € 3.

Ecco nel prodigioso Sansone l'esempio vivo di queste evangeliche dottrine. Le stesse nozze colla Filistea non hanno a fine la voluttà, ma il poter aver modo di vincere i nemici di Israello (1). Ne quel fortissimo toglie le vesti a trenta uccisi di Ascalona per cupidigia, ma perché tolte agli indegni e dal ciel condannati, quelli le avessero, i quali conobbero l'enigma del leone, sebbene per ispiegazione avutane dalla Filistea sua consorte (2). Né cercò per le volpi mandate col fnoco nelle biade de nemici, e per lo macello di essi, di erigersi in podestà e dominio; che anzi ricercato da Filistei, in salute de suoi fratelli si lasciò legare, e come un agnello dare in mano all'inimico (3). Ne finalmente la sua vita medesima pregiò di conservare, fuori che alla gloria di Dio, come rilevasi dalla dimanda delle acque che fece al Signore per non morire di sete, quando gl'incirconcisi avrebbero per tale avvenimento detratto alla divina potenza (4), e dalla tremenda eroica sua morte (5).

<sup>(1)</sup> Jud. XIV, 4.

<sup>(2)</sup> Jud. XIV, 12-19. (3) Jud. XV, 13.

<sup>(4)</sup> Jud. XV, 18.

<sup>(5)</sup> Jud. XVI.

<sup>(3)</sup> Jug. A41.

Nel che quanti fedeli lineamenti di nostro Signorc! Chi non vede in quella Filistea la Chiesa di Cristo, che strappato dalla sua bocca il fatale segreto del leone, lo comunica a' suoi, e così hanno da Sansoue le vesti? Poiche in quel leone vedesi morto l'uomo peccatore che spirò coll'umanità di Cristo, e ciò per decreto della propria divinità, che nella smisurata robustezza di Sansone apparisce. Dalla bocca poi di lni esce il dolce cibo della sua parola: il quale enimma e misterio quelli che il sanno, hanno la veste unziale, e gli amici dello sposo lo sanno, a cui la sposa lo rivela, assentendo essi alle parole sue colla fede. In quel lasciarsi poi legare volontariamente con doppia corda da'suoi fratelli, affinche l'ira de nemici in lui solo si scarichi, chi non ravvisa Cristo che alle funi mansuetissimo si concede di tutta sua volontà? E nella sua morie, chi non trova quella fortezza del Signore, la quale egli esercita sopra gli nomini non coll'orgoglio del dispotico dominare, ma colla carità eccessiva e ragionevolissima fino alla morte medesima? Che se per Dalila peccò Sansone, e per la tonditura delle sue chiome, le quali erano segno della sua consacrazione al Signore; mostrasi con ciò, che la debilezza e la morte dell'nomo s'origina dal deviare il proprio affetto dal Creatore alle creature, e dallo sconsacrarsi quindi da quella consacrazione di cui di sua origine e natura l'anime umane sono a Dio consacrate (1). La quale sconsacrazione ignominiosa l'ebbero tutti gli nomini per lo peccato adamitico; esente il solo Cristo, a cui non passò, e la Madre sua che ne restò immune per grazia da Cristo derivatale: il quale perciò è in Sansone dalle crescenti chiome figurato. Che se questi mostrò col suo peccato di non essere il vero Nazareo: questo suo peccato stesso tuttavia valse a rappresentare quella colpa, di cui Cristo fu coperto, non però imbrattato, e per la quale volontariamente alla morte si sottomise, come volontariamente Sansone scoprendosi a Dalila, si pose in balía de' nemici (2). Perchè vedea bene Sansone, per varie patentissime pruove, l'animo reo della

(2) Jud. XVI.

<sup>(1)</sup> Jud. XIII, 5; XVI, 16, 17.

donna, che l'anties Chiesa, cioè la Sinagoga in questo figurare, e tuttaria dopo averle mostrato di conoscere il suo tradimento, vinto ciò non pertanto dall'amore per la traditrice stessa, le si discuopre, e alla morte si espone. Laonde il fallo stesso di quell'omoro portentoso espiniene tutto al vivo il purissimo cd eccedente amore di Gesà Cristo per la sposa sua, dalla quale e per la quale volentieri si lascia tradire, e come sconsacrato de empio a ignominiosa morte tradurre.

#### CAPITOLO XI.

LA CARITA' DI CRISTO ASSUME IN SÈ E NOBILITA TUTTI I VARJ GENERI DI AFFETTI UMANI.

#### S 1.

Tenerissima poi è la storia di Ruth, io non so sotto qual Giudice avvenuta, e pienissima di que' domestici affetti, che dalla legge di Dio sono non meno regolati che avvigoriti. Perciocché schbene una sola e semplicissima sia la carità, che tutta di sè ingenera e anima la legge, non pertanto diverse forme ella prende, e quasi sembiauti: e ora mostrasi guerriera contro i nemici del Signore; ora affabilissima verso gli amici di lui: talora il distacco porta in mostra di tutti i beni umani, e sopra un nudo tronco fa ascendere e stare confitti gli eroi, e coll'ultimo loro fiato trionfare; tal altra sa abbondare, apparentemente par fornita ed accompagnata dagli umani beni. sebbene ad essi tenga mai sempre partito ugualmento lo spirito. Aucora prende alcuna volta le foggie di quella che amicizia chiamano gli nomini: anzi pur tutta la vaga schiera de' diversi amori, che dal mutuo conversare degli uomini o d'una stessa casa o di diverse, o d'una o d'altre indoli vengono generati; e così pure gli affetti tutti che ne vari nodi di parentevole congiunzione hauno principio; anzi qualunque anche favorevole sentimento dell'animo, o sia quel della stima o quello della gratitudine, o quello fino de' mutui vantaggi: se v'ha in somma vincolo alcuno, fra i cuori umani, che illecito e dannato non sia, dalla carità di Gesà Cristo non che venga distrutto o addebolito, ma in lei anzi mirabilmente assorbito, e mirabilmente nobilitato, pigliando forma e natura dalla stessa carità di Cristo. Di che avviene che conservando egli il medesimo aspetto di fuori, mutisi quanto è all'interior sua natura sella stessa purissima carità divina, da questa ricevendo così quella divinità di natura, o quella dnevolezza, e quel merito che è tutto proprio della sola cristiana carità.

#### CAPITOLO XII.

LA CARITA' DI CRISTO CONSIDERATA NEGLI AFFETTI DELLA SOCIETA' DOMESTICA.

#### 6 1

Nel libro adunque di Ruth il sacro amore forma e compone una bellissima scena di domestiche, semplici e pure affezioni; scena vagamente più che dir si possa colorita, e lumeggiata da costumi, dalle leggi, e dalla religione di quelle antiche orientali nazioni.

#### § 2.

La buona suocera Noemi, privata del marito, orbata de' figliuoli, con religioso amore vuol tornare al suo popolo e nella sua terra di Betlemme, donde la fame avea allontanato Elimelec (che così chiamavasi il marito suo) colla famiglia. e nella regione Moabitide trasferitolo. Ma alle due sue nuore Moabite, ambedue vedove, Orfa e Rnth, non patisce il cuore di abbandonare la cara suocera in questo lungo viaggio, nella quale, per la sua virtù e per l'amorevolezza, giverivano una vera madre, e come a madre le stavano ubbidienti e soggette. Ed oh quanto non è ella dolce e amorosa l'esortazione che fa la buona vecchia Noemi a quelle sue figliuole, perché non vogliano abbandonare per lei le loro case, ed esporsi a' disagi del viaggio! « Andatevene, dice loro, a casa di vostra madre: « il Signore sia misericordioso con voi, come voi siete state « con que' che ora son morti, e con me: ed egli faccia che « troviate pace nelle case de' nuovi mariti che vi toccheranno ». E le baciò. Ed elle, dice il sacro storico, singhiozzando forte, « diedero in pianti, e dissero: Noi verremo con te nella tua « gente. Ma Noemi rispose loro: Tornatovone, figliuole mie; perchè venire voi meco? ho io forse ancor nel mio seno de' figli, onde sposar da me de' mariti? Tornate indietro, figliuole mie, e andatevene; perocchè io sono già sfinita dalla vec-

chiezza, e inetta al nodo congiugale; e quand'anche potessi
concepir questa notte, e partorir de figliuoli, se li voleste

concepir questa notte, e partorir de ligition, se il voleste
 aspettare finché crescessero e compissero gli anni della pu bertà, voi sareste prima vecchie che maritate. No, figliuole

bertà, voi sareste prima vecchie che maritate. No, figliuole
 mie, di grazia non fate: perciocche la vostra angustia ag-

« grava la mia, e la mano del Signore si è estesa contro di « me» (1). Può egli darsi amore più tenero, più dilicato, più

« me « (1). Può egli darsi amore più tenero, più dilicato, più materno? Ed egli abbisogna sapere, a quel tempo d'allora essere sata la figliuolanza tenuta come il maggiore di tutti i beni terreni, e il numero grande de nati la benedizione significare del Signore.

#### § 3.

E non per altro fine il matrimonio veniva abbracciato da' buoni, se non per dare al mondo de' figliuoli. E quanto questa ragione non è nobile e scevra di bassa passione? Perciocchè se l'nomo naturalmente ama di possedere case, vigne, e valsente, come non amerà più, s'egli è ragionevole, di esser possessore e causa di altri nomini suoi simili, in quel modo che di nomini si può essere possessore? conciossiaché ogni titol possibile tiene alcnno sopra ciò, a cui diede l'esistenza. Non v'ha dunque cosa che così strettamente sia posseduta da alcun uomo, quanto i figliuoli che egli ha generati: non di quel possesso, che ne possa egli godere, ma usare in quanto a se come dell'altre cose; e non però come mezzi, il che può dell'altre cose, ma come fini a sè medesimi. Quest'uso però delle cose create è nobile, ma de figlinoli soli quell'uso è di tutti nobilissimo. Prima, perchè quanto è più nobile la cosa, tanto più nobile è l'uso che di lei si può fare. Onde degli uomini solo è che si fa nobilissimo, anzi divino uso, per mezzo dell'amicizia, che di più fa uno: e massime di quella che presta l'ajuio scambievole di laudare Iddio. Nel che se tutti gli uomiui debbono fare un solo corpo; è però più stretta, e più facile al-

<sup>(</sup>t) Ruth I, 8-13.

meno l'unione del padre col figlio. Sicche quella famiglia, che dispersa per tutta la terra ha in cielo il vero padre, è in picciola immagine rappresentata nelle case degli nomini probidove un pio padre si vegga da de buoni figliuoli circondato. A questi a cui ha dato la vita del corpo, infonde egli ancora la vita dello spirito co' buoni e salutiferi documenti; e gode il cristiano genitore di pregare ed esaltare l'Onnipotente colle preghiere e colle laudi del figliuol suo, che sopravvive a lui; simile anche in ciò a Dio stesso, il quale come Creatore diede l'esistenza agli nomini, e come Santificatore ama, ed ora, e geme negli animi loro. Qual puro diletto non dee dunque sentire quel padre pietoso, il quale trovandosi come nomo limitato, sentendo di pur non onorare Iddio a sufficienza com'egli si merita, e secondo il sno affocato desiderio, acquista però un modo di moltiplicare i snoi religiosi trasporti celebrando Iddio anche coll'anime de' suoi figliuoli? Ne' figliuoli adunque l'uomo virtuoso dilata se stesso e diffonde la propria virtu; e il desiderio fortissimo di lodare il Signore con infinite bocche, con infinite mani, e con infiniti cuori, ha nella pia figliuolanza, e nella pereune discendenza di lei, in qualche modo refrigerio.

# \$ 4

Avvi oltracciò un sentimento nella natura, per cui all'avvicinamento della morte ci pare di venir meno noi stessi, sebbene una sola parte, e la materiale di noi si discioglie: ma qual conforto il padre trova da questo orribile senso d'un apparente annichilamento, in vedere trasfuso ne vegeti figliosè stesso, ed egli ne propri figli e nel proprio cassto sopravivere, riavendo quasi, almeno per dolce luniga, l'immortalità primitiva dell'innocenza? I quali sensi seminati nell'uomo dalla natura, sono dalla religione dell'amore confermati; la quale faceva si l'atriarchi sentire quelle promesso, « io cres scerò te in una grande nazione, io ti moltiplicherò assai, « ti farò crescer fuor di modo » (1); nelle quali parole, quei

<sup>(1)</sup> Gen. XII, XVIII, etc. Coal pure dice ad Heli di riprovare la sua casa, cio è i suoi discendenti. Ecce dies vaniunt, et praecidam brachium tuum, et brachium domus patris tul, ut non sit senez in domo tua. Et videbi acamulum tuum in templo in universis prosperis Israel: et non erit senex in Rossmis, Prosa ecceleriastiche, Vol. III. 56

Patriarchi medesimi si dicono ne' figliuoli loro a dirittura trasfusi e moltiplicati.

# § 5.

Sebbene un più nobile ed elevato sentimento, che il naturale non sia, vii sotto è nascosto, il sentimento ciod a dire della generazione spirituale, per la quale que vecchi padri a Cristo incorporati con tutti i credenti nati da Cristo lor figliuolo secondo la carne, un solo corpo formavano, e formano tuttava, pel quale ogni santo vive in Cristo, e tutti per l'amore vivono in tutti, e sono così fuor di misura con preclarissima benedizione moltiplicati. Onde quel sentimento naturale ceda a questo soprannaturale; e a questo quello volentieri sia sacrificato, come fu già fatto da Maria Vergine con inaudito eroismo; la quale della generazione spirituale oltremodo sollecita, anche della carnale ma purissima fecondità fa benedetta dal cielo.

#### CAPITOLO XIII.

DELLA MATERNITA E DELLA VERGINITA.

#### § 1.

Bella adunque la maternità, più bella la verginità, bellissimo poi senza modo dell'una e dell'altra l'ineffabile accoppiamento.

# § 2.

Che se questo a sola Maria appartiene, a molte però può convenire di produrre spiritual progenie, non meno che colla loro verginità, con nna santa maternità. Così spiritual fo il nodo che da Ruth qui si descrive stretto; perciocchè stretto per motivi religiosi, o pieni di buono amore alla casa di Elimelecco. E in quanto all'atto misterioso col quale essa cercò

domo lua omnibus diebus. Verumtamen non auferam penitus virum ex te ab altari meo: sed ut deficiant couli tui, et tabevent anima tua: et pars magna domus tuae morietur, cum ad virilem aetatem venert (l. Reg. II, 31). Dove Dio parla ad Iteli de' suoi disceudeuti, com s'egli stesso fosse loro.

le nozze, sebbene nell'apparenza ed a presenti costumi tutto non paja tenere il decoro e la verecondia, pure si fu, secondo il rito di quella religione e la bontà de costumi di quella donna, assai puro e religioso, e fino commovente a tale, che Booz ne fu edificato e intenerito, e le disse: « Figliuola, bea nedetta sei tu dal Signore, e la pristina tua bontà hai su-« perata con quella d'adesso ». E le promise sposarla come parente secondo la legge, ma prima volle addimandare un altro più prossimo ch'ell'avea, e non le era noto, se mai di lei egli si facesse conto. E sentito che no, egli la si prese solennemente a sposa per suscitare il seme di quella casa di Elimelecco, che per la morte de due figliuoli era già in sullo spegnersi, niuno rimanendo di quella linea che al bel tempo sopravvivesse del Salvatore (1). Per queste nozze richieste si saviamente da Ruth secondo il consiglio della prodente sua suocera, ebbe quella donna moabita la ventura ed il premio grandissimo di essere ad Israello innestata, e più ancora di aver della sua figlinolanza chi non pure vedesse il Salvatore, ma chi desse vita al Salvatore medesimo.

# § 3.

E s'avyerò per tal modo la benedizione de'seniori e del popolo, che al virtuoso maritaggio fur testimonj, e consapevoli delle amorevoli intenzioni di Ruth: « Noi siamo testimoni di equesto matrimonio, dissere essi: il Signore faccia che questa donna, la quale entra in case tua, sia come Rachele e come Lia, le quali fondarono la casa d'Israello; ch'ella sia esempio di virtù in Efrata, ed abbia un nome celebre in Betleem: e sia la casa tua come la casa di Phares (il quale fa parorito a Giuda da Tamar), in virtà della discendenza che il Signore ti darà da questa giovane » (a): E da Phares venne il Cristor e in virtà perciò di questo gran discendente sono pari queste due case, o anzi sono la stessa casa. E in questo veramente fu fondata la casa del vero Israello, di cui quella di Rachele e di Lia non era per avventura che rimoto principio.

<sup>(1)</sup> Ruth. IV, 10.

<sup>(2)</sup> Ruth. IV, 11, 12.

Per la qual cosa è da dire, che sì come in Maria fu onorato l'amore ad essere vergine, in Rnth guiderdonato veggiamo l'amore ad essere madre; poiché sebbene quello fu ancora più eccellente, bnono pure fu questo amore; e sì nell'uno che nell'altro la purità del cnore fu conservata. Onde si all'una che all'altra concesso venne per così dire di essere parente di Dio, sebbene l'nna con diverso modo dall'altra. Poiche sembrò che a Maria tale maternità fosse ornamento, e a Ruth fosse premio: essendo dato a Maria il Cristo a titolo di esaltazione al suo verginal pudore, e venendo a Ruth con esso concednto nn mezzo di purificazione al sno matrimonial desiderio. Di che questo naturalmente lecito, ebbe adito a divenire virtù soprannaturale, e quello già per se virtù superiore a natura, ebbe onde venire anche dall'umana natura celebrato. E cosl per quello, Ruth coll'amor degli nomini acquistossi l'amore di Dio; e per gnesto, Maria coll'amore di Dio divenne cara agli nomini. Tanto s'abbracciano fra di loro questi dne amori, ove tutti e due procedano dal buono spirito.

# **§** 5.

Alla stessa maniera s. Paolo dice che « la moglie fedele santifica il martio infedele » (1), profinendosi la stalne dell' l'uomo dall'amore che la moglie ha a Dio, che si lega e quasi continua coll'amore che la imartio alla moglie onde dell'amore di Dio e dell'amore alla mell' amore alla moglie onde dell'amore alla moglie effetti: E così discende di l'artia che divinamente ama Dio. In Maria facendo comparsa un amore, che trasvolando tutte le create cose, nel seno di Dio direttamento si sancia, più di a comprensore che da viatore; in Ruth dimostrandosi un amore che delle creature al Creatore fa scala, nelle creature appunto rittovando e noncando il Creatore

<sup>(1)</sup> L Cor, VII, 14.

#### CAPITOLO XIV.

#### DEL RETTO AMORE DI MADRE.

#### § 1.

Somigliante all'amore di Ruth per la fecondità, fu quello di Anna moglie di Elcana, nel L libro di Samuele descritto; la quale sembrò e che curasse iu ciò rettissimamente il proprio buon nome, veuendo allora tenuta la sterilità peua di alcuna secreta colpa (1), e che amasse di essere madre in modo che più al cielo partorisse figliuoli che uon alla terra. La quale purezza di desiderio a Dio ella palesa nella preghiera che gli fa chiedendogli figliuolauza: « Signore degli eserciti, se tu a volgerai l'occhio a mirare l'afflizione della tua serva, e ti a ricorderai di me, e non lascierai dimenticata la serva tua, e e darai alla tua serva un figliuol maschio, io lo offrirò al « Signore per tutti i giorni della sua vita, e il rasojo non a passerà di sopra il suo capo »; quasi dica: Esaudiscimi, che io domando il figliuolo per l'onor tuo, non per lo mio piacere. Io ne starò priva al mondo; ed egli servirà a te nel tuo tempio. Ecco le condizioni della mia preghiera.

#### 3 2

La qual forte donna quale non fa disonore a quelle poco degne madri, e più di unome che di sensi cristiane, alle quali pare pure di perdere quel figliuolo che al santuario di Cristo consacrano? Caruale, autimalesco, diabolico è il loro amore per la figliuolaza, e unul'altor frutterè che effetti consimili. Nè per essere amareggiata e dolente della sua sterilità, lassi a credere che o di acquetamento alla Provridenza, o di fede ella mancasse. Poichò ella volca muovere la provridenza di Dio a suo favore, radendo da sè ogni colpa co'dolore e colle lagrime, se mai alcuna colpa avesse che cagionasse la propria sterilità; e della fede qual più lumiuosa prova di quella, che dopo fatta Torazione, alle parole del vecchio Heli e Va in

<sup>(1)</sup> I. Reg. I, 6.

• pace, e il Dio d'Israele ti conceda l'effetto della petizione e che hai fatto a lui, • se ne va ella la donna, e il volto di lei, dice la scrittura, • non fu più ora di un colore, e ora di un altro •, mutamenti propri de combattuti da vari affetti, ma a pieno fu da quell'ora trauquillata, a pieno sicura iu Dio, che dovesse essere esaudito il legittimo suo dimando, o comucchessia, che la divina Provvidenza al tutto materuamente trattar la dovesse.

#### € 3.

Concepito poi ch'ebbe, e partorito il figliuolo, non fu page, nè andò tosto al tempio ad offerime l'ostia, e sciorne il voto; ma bensì attese fino che il bambolo avesse svezzato, certa per la sua fede, che il figliuolo le sarebbe stato conservato da quello che dato gilelo aveva, e non le parendo averlo ricevato, ed essere stata della sua orazione essudita, se non allora che potesse ella sessea al Signore nel tempio il caro pegno offerire (1).

#### \$ 4.

Allorché poi ivi portò il piccolo Samuele, ella fece invite al cuor suo di « esultare interiormente nel Signore»; e lostica « che la gloria sua « era innaltata nel suo Dio; che « era « aperta la sua bocca sopra i suoi avversari, perché rallegrata « io mi sono nella salta la quale viene da te » i facendo in questo apparire di godare nel Signore che dà i doni, meglio che ne' doni medesimi.

# § 5.

E quasi dal Signore, colla grazia fattale, giustificata, gode di avere d'onde tutelare la sua innoceuza coutro alle calunnie de suoi malevoli. E protesta insieme la savia douna, che nulla vè a desiderare, o millantare, fuori del Signore: « Non vha a chi sia santo come il Signore, essa esclama, poiché non a vha santo fuori di te, e non v ha chi sia forte come il

<sup>(1)</sup> I. Reg. I, 22-28.

· Dio nostro. Non vogliate venir parlamentando di grandi cose: non più nelle bocche vostre l'antico stile; poiché il Signore « è il Dio delle scienze. A' suoi disegni si volgono i nostri a stessi pensieri. Si è spezzato l'arco de grandi guerrieri, e a si sono i deboli cinti di robnstezza. Quelli che prima erano « colmi, si sono allogati per aver pane: e i famelici furono « satolli; e fino la sterile ebbe molti parti, e quella che aveva « molti figlinoli perdè sua virtù ». Molti parti dice di avere avuto chi un solo ottenuto n'aveva; sia che la fede sua veder le facesse certo e fatto il futuro, chè dopo Samnele Anna n'ebbe cinque, là dove l'emula Fenenna non si legge che altri n'avesse; o sia meglio, che nel solo Samuele contasse di averne molti. per effigiare più al vivo quella Maria che nel solo Cristo figliò tutto intero il mondo. In vero Samnele salvò l'israelitica gente. e ad essa fu padre col suo reggimento: cui ributtando, Dio stesso ributtarono (1); giacché in Samuele quell'nomo doveano vedere, che alla divinità era intimamente conginnto.

\$ 6.

Il profetico cantico adunque di Anna stende l'ali al solito segno a cni le stendono tutti i profeti, cioè a Cristo, e s'avviene con quel di Maria, la quale disse: « Esaltò gli umili, ... e « vacui rimandò gli abbondosi » (2). Concetto nel quale è tutto il gran sistema della divina sapienza, e tutta la condotta di Dio cogli uomini, o più tosto colle creature tutte, dovendo ogni cosa terminar qui, che s'annienti quanto non è Dio, e in tutte le cose Iddio solo trionfi. Di che avviene. starsi ogni male nel presnmere qualche cosa chi è pur nulla, e ogni giustizia nell'annichilarsi al divino cospetto: avviene che è della giustizia di Dio ributtare il superbo ed esaltare l'umile, giacche il primo è ingiusto, e giusto il secondo. E questa umiltà per la quale ogni giusto è giusto, e soggetto di esaltamento alla divina essenziale bontà, videsi massimamente in quel ginsto per eccellenza, e solo verace giusto, fatto a tutti specchio, acciò seguano « le sue vestigia » (3).

<sup>(1)</sup> I. Reg. VIII, 7.

<sup>(2)</sup> Luc. I, 52, 53. (3) I. Petr. II, 21.

Conciossiache qualsivoglia cosa avvenne in Cristo prima, per similitudine e comunicazione avviene poi ne santi, partecipando questi di tutto quello che ha Cristo (1). Laonde Cristo si esinani, e morì, e discese nel sepoloro e fin nell'inferno; ma poi risorgendo rivestissi di vita e di gloria ed entrò nel cielo. Dalla mendicità trapassò alla ricchezza, dal dispregio alla gloria, dalla servitù al regno. Or così l'umiliazione e l'esaltamento di Anna fu foggiato sulla stessa idea, essendo si fatta vicenda a tutti i santi comnne: e la gran donna dallo spirito portata, nel grande esemplare già le pupille affissa, il quale dopo spento risorse da morte, le primizie avendo di tutte le cose: e però segne con alto concetto dicendo: « È il Signor che a dà morte, e rende la vita: che conduce al sepolero, e fuori ne « trae. Il Signore che dà la povertà e la ricchezza, che nmilia « ed esalta. Dalla polvere egli solleva il mendico, e dal letamajo « innalza il povero; acciocchè segga insieme coi principi, e « occupi un trono di gloria: imperciocché del Signore sono « i cardini della terra, e sopra di gnesti posò il mondo. Go-« vernerà egli i piedi de santi suoi; ma gli empj nelle loro · tenebre saranno mnti: perciocchè non sarà forte l'nomo per a la propria sua forza. Il Signore sarà terribile co' suoi av-· versari, e contr'essi tuonerà egli dal cielo: il Signore giu-« dicherà la terra quant'ella è grande, e darà l'imperio al « suo Re, ed esalterà la gloria del suo Cristo » (2). Espressioni nobilissime, di cui ridondano i Salmi, e tutte a Cristo adattate a punto, ne ad altri quanto a lui. Poiche chi morì, e chi risorse? chi fu tratto da' luoghi inferiori? Non forse il solo Cristo? e non è forse questa la grande immagine a cui tutti i santi sperano, e veracemente sanno di venir conformati? Da questo adunque non dipende tutto? Non è qui la sommità per così dire delle divine opere, la pienezza de' divini consigli? Per il che questa morte, e questa risurrezione è sì spesso nominata e celebrata nelle antiche scritture (3). E in vero a

<sup>(1)</sup> Ephes. III.

<sup>(2)</sup> I. Reg II, 6-10.

<sup>(3)</sup> Deut. XXX, 12, 13. Rom, X. Deut. XXXII, 59-43 Tob. XIII, 2, 11-23. Sop. XV, 13, 14, etc.

chi potevasi riferire, se non a Cristo, esemplare de' morti e de' risorgenti, e avanti il quale nessuno de' figlinoli mortali avea ricaperato dalle mani di Dio la vita immortale, e per la quale ricupera egli divenne al possesso del regno sno? nel quale stabiliti de' principi (1), in mezzo egli a loro si asside, padrone del cielo e del mondo che egli solo librò sni cardini suoi , cioè della Chiesa che su Pietro e sugli Apostoli ha fabbricata? Li quali Apostoli scelti infra la gente più ignobile secondo il mondo, egli ha però diretti ne'loro passi col santo suo Spirito, acciocche nessun uomo si glorii, ma ciascuno riconosca da Dio la fortezza, da quel Dio che giudicherà e sbigottirà all'ultimo i snoi ostinati nemici, compiendosi allora la gloria del suo Re e del suo Cristo. Ecco a quai sentimenti sublimi conduceva in Anna un amore di prole, che sembrerebbe al tutto cosa terrena: ecco quanto ella con Maria conveniva. Ecco come nelle cose di quaggiù non si fermava la pia, ne agl'interessi restringevasi di sua casa: ma da questi partendo, si slanciava lo spirito suo nel suo Redentore, a pensare alla salnte del mondo, alla gloria del cielo, al terrore dell'inferno. Grande virtù della carità divina, che allarga l'animo umano all'infinito! e non v'ha cosa vasta ch'ella non abbracci ed istrigna, dilatandosi così sempre, come è sua natura, senza partirsi giammai da quel centro semplicissimo della divina unità, che ogni cosa iu sè cape, e alla santità modera, e all'amore santo armonicamente rivolge.

# § 8.

Che so in Anna si vuol vedere la muova Chiesa fecondata, e in Fenenan la Sinagoga isterilita, vi si trova certo un'egregia conformità e similitudine: e i sensi di Anna mirabilmente in su' labbri della Chiesa risuonano. In quell'Eleana poi, che consola l'amarezza della sua prediletta Anna, quanto bene non si afligura Gesà, che consola la sua Chiesa desolata per gli apatti non suoi figli! « Auna, gli dice, perchè piangi tu e e perchè non mangi, cioò tieni vista ed atti di aflitta? Perchè si all'atta de la consola l'aman al' acot tuo? Non sono io qualche cosa di

<sup>(1)</sup> Psul. XLIV, 17. Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

a meglio per to che non dieci figlinoli (1)? È la Chiesa per vero nello sposo suo Cristo ha per valore infiniti figliuoli; laonde anche se non avesse che lui solo, d'infinita ricchezza e fecondità ella sarenbe decorata: e quelle lagrime che di tenerezza materna le cadono in amore de traviati, avrebbe ella in Cristo donde asciugarle, come farà un tempo, ed in riso trasmutatei: Escendo lei contenta il dolee amore che lo aposo divino le porta, sopra quello che portar le potrebbero tutti i migliori figliunoli del mondo.

#### CAPITOLO XV.

DEL FALSO AMORE DE GENITORI NE FIGLIUOLI, CHE NON È AMORE.

# § 1.

Ora se in Anna un amore vedeumo alla figliuolanza accompagnato di altissimi sensi, e per essi santificato, veggiamo al contrario nel vecchio Heli gl'infansti effetti di quell'amore a figli, che al divino onore si oppone. « Ta hai avuto, Iddoi e gli rinfaccia, tu hai avuto maggiore rispetto pe tuon ligliuoli e che a me » (a): parole gravi, che i genitori cristiani devrebbero di continuo meditare, e che mostrano la mediamità della legge antica c della nuova, alla quale appartengono quelle di Cristo, che alle sopra citate consounane: « Chi anna i ligliuoli più di me, non è deguo di me » (3). Tale dee essere la subordinazione dell'amore pateruo e materno alla carità di Cristo.

#### § 2.

Nè bastò che quell'infelicissimo padre ammonisse la sua giorentò, il che pure egli fece, e che loro mostrasse quanto male era il peccare, segnatamente di scandalo, contro il culto divino, nel quale si chiede la misericordia (4). Iddio punì il

<sup>(1)</sup> I. Reg. I, 8.

<sup>(2)</sup> I. Reg. II, 29. (5) Matth. X, 37.

<sup>(4)</sup> I. Reg. 11, 25.

<sup>(4)</sup> I. Reg. 11, 25.

padre non bastevolmente severo colla morte d'entrambi i suoi figliuoli, Ofni e Fines, avvenuta nello stesso di in atrocc battaglia; il vecchio stesso di dolore cadde tracollando dalla sua sedia, e morì all'ndire l'infausia novella de' figliuoli morti, e dell'arca presa da nemici infedeli; e di casa sua fn rimossa la suprema sacerdotale dignità. E pure quanto pio e quanto venerabile non ci è egli dipinto quel vecchio sacerdote nelle Scritture? Di quanto valore piene non sono le sue benedizioni (1)? Quanto affetto non mostra egli al Santuario? Quanta cura che non sia profanato (2)? Quanta tenerezza per l'arca, e maggiore d'assai che non quella per gli stessi figli (3)? Quanto non serba in petto, nelle cose del Signore, di senno e di virtà (4)? Ne' divini castighi medesimi quanta rassegnazione (5)? In somma non pare per avventura da ogni cosa nu gran santo, un uomo vero di Dio? E pure pe figliuoli, a cui con forte mano non seppe por freno, viene in sì memoranda foggia dal Signore punito.

# § 3.

Vero è che quel castigo fa di questa vita, col quale non si puniscono degnamente i falli interiori dell'eterno fuoco meritevoli. Ma ponendo anco il peccato di Heli essere materiale anzi che formale, e non provenuto da vera malizia, ciò non toglie che la riprovazione di quella casa, e la morte di quel sacerdote e de figlinoli, non debba mostrarci quanto a Dio dispiaccia quel peccato, che la carne ed il sangue, allo spirito amando antepone.

#### \$ 4.

Per lo qual peccato di anteporre la carne dell'uomo allo spirito di Dio, l'nomo già in Adamo (6) da Dio partito, fu fatto

<sup>(1)</sup> I. Reg. I, 17, 18; II, 20. (2) I. Reg. I, 14; II, 23-26.

<sup>(3)</sup> I. Reg. IV, 13, 18,

<sup>(4)</sup> I. Reg. III, 9.

<sup>(5)</sup> I. Reg. III, 18.

<sup>(6)</sup> Gen III, 6, 12.

indegno e in nessun modo capace del sacerdozio, le cui funzioni consistono in offerire a Dio le pure oblazioni degli uomini, e in riportare agli uomini da Dio le divine volontà (1). Poiche rotto, come diceva, per quel peccato l'adito a Dio, ne l'uomo più a Dio potca andar coll'offerte, ne da Dio agli nomini potea venir co' comandi. Di che in riprovando Heli, non tanto di esso Heli Iddio parla, quanto di Aronne stesso, eletto da lui in Egitto, ma trovato incapace a tal sacerdozio. « Per a questo dice il Signore Dio d'Israele: Io avea detto e ri-« detto, che la tua casa, e la casa del padre tuo avrebbbe « avuto il ministerio dinanzi a me in eterno. Ma adesso dice a il Signore: Lungi da me tal cosa: perocchè chiunque darà « gloria a me, farollo glorioso: ma quelti che mi disprezze-« ranno saranno abietti » (2). Quasi egli voglia dire: Io ho sopportato fin ora un sacerdozio esteriore cd umano, cioè l'aronnico, e l'ho approvato, non come valcvole a riconciliare gli uomini, ma come una cotal ombra ed immagine di quello che solo è valevole. Ho voluto che si faccia esperimento di voi, e si vegga in voi che cosa l'uomo possa in questo fatto. L'esperimento mostrò gli uomini inetti al sacerdozio. Ben se in tal ministerio voi mi foste stati fedeli, a voi esso era promesso in perpetuo: ma nello stesso Sacerdozio essendo voi della mia maestà oltraggiatori, dovete già sgombrare e dar luogo a chi mi onori. Perciò non più di famiglia sarà il sacerdozio, ma sarà proprio di tutti quelli che mi daranno gloria. « Una schiatta eletta, « una gente consacrata », terrà il mio « saccrdozio reale » (3), « non limitato da' termini di un genere e di una casa, ma tanto esteso come esteso fia quel « popolo di conquista », che a me dara gloria. Questo solo popolo avra un sacerdozio verace ed interiore, lo mi creerò « il saccrdote fedele, il quale farà « secondo il cuor mio e secondo l'anima mia: e io fonderò « a lui una casa durevole, ed egli camminerà sempre dinauzi « al mio Cristo ». Certamente che questo Cristo è Gesù, solo re. come solo sacerdote, della di cui dignità tutti quelli partecipano che danno gloria al Signore; e quelli poi segnatamente che a dar questa gloria vengono ordinati da peculiare conse-

<sup>(1)</sup> Hebr. V.

<sup>(2)</sup> I Reg. II, 27-29.

<sup>(5)</sup> I. Petr. II, 9.

crazione: e questi sono non Sadoc, ma coloro clue (riprovato il servigio d'Heli e di Aronne) si promettono secondo il cuore di Dio, eredi dello spirito di Gesà, e fra quali esso Spirito santo premnemente rimane, cioà in mezzo alla loro congregazione. In particolare poi se fra questi alcuno vi avrà che al Signore non dia gloria, sono essi di quei tristi figliacoli ancora di Heli, che dal sacerdozio non sono interamente rimossi, e che vi stanno per trarne il vitto terreno, e invidiano i primi posti della Chiesa altrui affidati (1).

#### § 5.

Così Adamo amò malamente i figlinoli peccando, come Heli ono correggendoli peccanto.' Onde l'uno e l'altro procacciò loro morter non come Anna e Maria, che amandoli legitimamente, dier loro la vita; c quella diede al tempio divino un Sacerdote qual dar potera, in figura; questa riportò in terra ancora il vero ed effettivo sacerdozio quando l'uno e l'altro di que' due dal sacerdozio erano stati riprovati, potendo solo avere esso sacerdozio colui che dà lode a Dio sopra tutte le costl che tutto nel fatto di Heli (ogni cosa considerata) riluce; lasciando noi però che quel vecchio, senola ed esempio dei padri per quanto in terra gli avvenne, possa esser in cielo unito al Signore, secondo l'interiore giustizia, le cui mirabili sentenze non lice ad uomo di persecutare.

#### CAPITOLO XVI.

L'UOMO DI DIO FRA LE INGRATITUDINI NON RALLENTA LA SUA CABITA' NÈ IL CORAGGIO DI ADEMPIRE IL SUO MINISTERO.

# § 1.

- Veggiamo poi crescere nel tempio il giovanetto Samuele, caro a Dio ed agli uomini » (2), come quegli che ama l'uno
- e gli altri, essendo solo l'amore che dà l'esscre amato. In que-

<sup>(1)</sup> I. Reg. If, 33, 36.

<sup>(2)</sup> I. Reg. II, 26.

sta maniera con esso il Signore dimorava (1), da cui aver poteva con che agli uomini farsi giovevole: il conoscimento delle cocea avvenire, i divini avvisi, e l'impetrazione delle grazie, e gli stessi portenti (2) volti non meno ad avvalorare il popolo di Dio a lui unito, che ad addebolire e frangere i presuntuosi avversari.

#### € 2.

Che se egli è rigettato, in guiderdone de suoi benefici, dagli stessi beneficati, d'una parte non è ciò meraviglia, essendo da questi prima rigettato Iddio: dall'altra è a vedere, come egli pertanto non si ristesse dal beneficare, dal profetare, e dall'ammonire, e dal fare, e dall'orare continno in pro de suoi malevoli (3). Però se questi, rigettato Dio, rigettano Samuele; Samnele all'opposto che mai Dio non ributta, mai non ributta nè pure gli uomini. Anzi egli giunge (consultatone prima Iddio) a piegarsi alla loro debolezza: e a dar loro nn re, il quale per mancanza di fede avean dimandato. Egli scrive in un libro la legge del regno (4), lascia i più salutevoli documenti al re ed al popolo: e terribile ai nemici è quel re stesso da lui consacrato (5). În quello che il popolo carnalmente desidera, egli spiritualmente unge un'immagine del Salvatore, e secondando al popolo, compie i negozi di Dio. E queste sono le parole che adopera, dopo sparsogli l'olio in sul capo, e datogli il bacio segno di pace non meno che di vassallaggio: « Ecco, il Signore « ti ha unto a principe sopra la sua eredità, e tu libererai a il popol suo dalle mani de' suoi nemici, che gli stanno d'at-« torno » (6).

## § 3.

Dovo chi ben considera quale sia l'eredità del Signore, quali i veri nemici di quel popolo, e chi di francarlo possa aver vi-

<sup>(1)</sup> I. Reg. III, 19.

<sup>(2)</sup> I. Reg. VII, 3-17. (3) I. Reg. VIII, IX, XII.

<sup>(4)</sup> I. Reg. X, 25.

<sup>(5)</sup> I. Reg. XI.

<sup>(6)</sup> I. Reg. X, 1.

goría; non potrà a meno che non vegga, come tali parole letteralmente prese riguardino quell'esemplare, cui da Saule effigiato vedeva il Profeta.

#### \$ 4.

Ma il re prevaricò due volte, e due volte riprovato, per dette la gloria di assomigliare all'unico liberatore d'Israele: il perchè Samuele il piange inconsolabilmente (1), dopo-avergli intimato che il Signore non più lui, « ma s'era già cercato « un unomo secondo il cuor suo, a cui ordinato avea d'essere « il condottiero del popol suo, giacchè egli non aveva osservati gli ordini del Signore» (2).

#### § 5.

La prima volta, Saule avea sacrificato egli stesso, în vece di aspettare, seconda o'rodino, Samnele: la seconda, serbato della preda amalecita che strugger dovera, col pretesto d'immolarne al Signore in Galgala (3) le primitic. Così di un esterior rito di religione disordinatamente sollectio, interiormente mancò, e meritossi il grave rimprovero del profeta: e Domanda forse il Signore degli olocausti e delle vittime, e non pinttosto che si ubbidisca alla san avoce? Che ell'e migliore l'ubbidienza delle vittime, e il porger docili orecchie val più che l'offrire il grasso dell'arieti « (1): conciossiaché intuitle è orali cossa.

# § 6.

senza il cuorc: a questo solo guarda il Signore.

E però anche la grandezza del corpo di Saule, altro soddisfar non potè che solo gli occhi del popolo (5), non que del Signore, che in Sanle stesso aveva scelto « il figliuolo di Je-« mini, della minima tribò d'Israele, e dell'nluma famiglia di

<sup>(1)</sup> I. Reg. XV, 25. XVI, 1. (2) I. Reg. XIII, 14. XV.

<sup>(3)</sup> I. Reg. XV.

<sup>(4)</sup> L. Reg. XIII, 13. XV, 22.

<sup>(5)</sup> I. Reg. X, 24.

a essa tribù » (1), acciocché nessuno avesse a gloriarsi. E per questo stesse soggiunes Samuele al riprovato re: « Colui che in el Sraello triona non perdonerà, non si unoverà a pesulimento: » perciocché egli non è un uomo che abbia a pentirsi »: no strandogli con tal detto a chi si convenira l'arco trionalie che Saule aveva fatto crigere sul Carmelo a sè stesso (2), ma veramente che spettava a colui che solo trioni porta.

#### \$ 7.

Ora il novello condottiero da Dio eletto al suo popolo, era il minimo fra i figliuoli d'Isai (3), per nome Davidde; travasandosi così l'immagine del duce vero di persona in persona pioichè l'uomo non che fosse, ma nè pure figurar sapera appena in sè stesso lui, che era il duce. Così e Saule e Davidde si colla loro primitiva piecolezza come colla loro posteriore grandezza colui significavano, in cui e l'umana viltà e la divina gloria dovea congiungersi.

# CAPITOLO XVII.

L'AMORE È FRUIZIONE DI BELLEZZA.

#### § 1.

E quanto poi a questo Davidde, « di pelo rosso, e di bello aspetto, e di viso avvenente, forte insieme e guerriero; sonatore dell'arpa, al cui dolce tasto l'immalincomito Sanle » i rallegra ed alleggia della sua tristezza, lasciandolo il mal- vagio spirito » (4), quanto non assomiglia all'amabilissimo Maestro Divino, che mosse gli uomini con fortissima soavità di accenti al mondo, secondo la nuova celesse armonia della sua legge di amore? Poiché l'amore, quasi un dolce tintimo d'arpa temprata in soave nota, penetra vigorosissimo il cuore

<sup>(1)</sup> I. Reg. IX, 21.

<sup>(2)</sup> I. Reg. XV.

<sup>(3)</sup> I. Reg. XVI.

<sup>(4)</sup> L Reg. XVI, 12, 18, 25.

umano, e lo si conquista: portandovi e lasciandovi dentro Cristo, e indi scacciato il demonio.

#### € 2.

Cristo veracemente tutto il mondo conquistò colla grazia. la quale è pure nu medesimo colla carità. Ed essendo essa carità un godimento ineffabile di divina bellezza svelata a' cnori nostri dal santo Spirito, invita egli stesso il reale Salmista lo sposo bellissimo della Chiesa a ad avanzarsi e combattere. « c regnare colla sua indicibil beltà » (1). Sicehè la bellezza. e la carità fruizione di essa bellezza, fu il farmaco con cni Cristo guarl il mondo ammorbato, fu l'arme con cni conquistollo perduto, e la cetera con cui rallegrollo cupamente intristito.

# € 3.

Ne solo Davidde coll'arpa sua, ma colla fionda ancora è bella figura di Cristo, che disprezzato e calcato dal gigantesco orgoglio del mondo (2), è pure sempre vincitore coll'umile legno (3), e coll'arma semplice delle bianche pietre nel torrente raccolte (4). Ed ecco che rispose allo spurio gigante, quando giurando pe' suoi dei di terra e di legno, millantava di « dar « le carni di Davidde agli uecelli dell'aria, e alle fiere del « boseo: Tu vieni a me eolla spada, e eolla lancia, e collo « sendo: e io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, « del Dio delle schiere d'Isroele, alle quali oggi hai detto vil-« lanie » (5). Del quale portento di fedele coraggio nulla può averci che più avvicini, o somigli almeno il eoraggio di Cristo, il quale per vincere si diè in mano degli avversarj: con ciò facendo solennissimo il divino trionfo, riportandol pienissimo nella massima apparenza della sconfitta-

<sup>(1)</sup> Ps. XLIV, 4.

<sup>(2)</sup> I. Reg. XVII, 42.

<sup>(3)</sup> I. Reg. XVII, 40.

<sup>(4)</sup> Ibid.

<sup>(5)</sup> I. Reg. XVII, 44, 45.

E a questo atto di croica carità per la gloria di Dio, fu promessa la figlia del re in isposa per premio (1). E veramente poi Micol, la figliuola minore, a Davidde; e a Cristo la nuova Chiesa, non già la primogenita Sinagoga fu data: avendolasi e l'uno e l'altro a prezzo della propria vita ricompeneta, sebbene l'uno coll'averla esposta, l'altro coll'averla spesa. E così in Davidde si vide delineato quell'unto di Betlemme, il quale coll'atto eccessivo di un amore di sangue si meritò le delizie e gli amplessi della bella figliuola di Sionne. Felice commbio! cui cantò più volte Davidde, e allora particolarmente che disse allo Sposo, oggetto perpetuo de' suoi carmi ispirati, « al più bello cioè fra i figliuoli degli uomini: Ai « tuoi fianchi si assise la regina con aurato vestito, e circon-« data di varietà d'ornamenti » (2). Il quale sposo felice è lo stesso senno del padre, increata sapienza, che disse: « Io amo « quei che mi amano,... e sono le mie delizie l'essere co' « figliuoli degli uomini » (3). Così l'amore di Cristo è il fine di tutte le azioni della Chiesa; e l'amore della Chiesa è il fine in un cotal modo di tutte le azioni di Cristo.

## CAPITOLO XVIII.

DELL'AMICIZIA.

§ 1.

Në questo amore scambievole della Sposa c dello Sposo, di Dio e degli uomini, che a fondo risquardato s'immedesima colla divina grazia, sia che nella fonte si vogheggi, o ne'snoi rivoli cioè negli uomini; è così dalla natura umana separato e alicno, che col suo infinso essa natura e i suoi seutimenti amorosi impieciolisce e distrugge. Beu è vero che egli è alto, e alla natura oltre ogni pensiero superiore questo suor santo. Ma come cosa per quantunque ingrandita non si dice già

<sup>(</sup>t) I. Reg. XVII. (2) Prov. VIII. 31.

<sup>(3)</sup> Ps. XLIV, 9.

spenta o annichilata, ma si bene nobilitata e resa maggiore; così intravviene alla limitat natura dell'uomo, che perdendo i suoi limiti, par che perda sà stgasa nel mare immensurabile del divino affetto, e con Dio immedesimandovi, acquisti perezione che le musa l'aspetto, e quasi dicea la sostanza primiera: ciò che però non è uno opprimerla e sperderla, ma anzi uno socregeta al debito e compiuto sono pertezionamento. Così chi arricchisee e amplifica una picciola exas. e in vasta disatruta, ma magnificata, quantunque delle prime sue forme ella forse nulla più aerba, ne si stacia riconoscere qual era dinanzi. Simigliantemente veggiamo dalla carià di somma perfezione fregiati ne' santi i domestici affetti di sposo e sposa, di figlio e padere; e non già frigidamente distrutti.

#### 6 2.

Ora Gionata e Davidde ci presentano pure nna bella mostra di santa amicizia. Ella è l'amicizia quel bel nodo d'amore, il quale s'intreccia per eagione della similitudine delle anime, e dello abbattimento di simiglianti virtà, di pari temperamenti, abitudini, propensioni, e per consorzio di lunga vita comune, massime se in anni giovanili, o di travagliose vicende accompagnati: di che se n'ha quella totale armonia e consentimento di pensare e di sentire, quell'avvincolamento di affetti e di memorie, ehe sa l'un uomo trovar nell'altro sè stesso, e per avventnra un se migliorato. Indi è ch'egli pare in questa scambievolezza di affetti, che amicizia si noma, che l'una anima conginngasi all'altra, e all'altra quasi si continui, all'altra risponda; come per avventura a vicenda si rispondono e chiaman le voci di dne egregi cantori, o di due ben accordati stromenti in soave armonia egregiamente modulati; se non che egli è ben più facile a maneggiare dne voci, che non due anime: e quest'arte di quella è infinitamente più malagovole. E perchè più bella, spessissimo è anco più enpidamente desiderata, e voluta incautamente professare da chi n'ha meno perizia, ed esperienza della sua difficoltà; sicchè questi cotali imperiti s'avvisano di conciliare sovente delle amistà non solo disarmoniehe, ma tali ancora, che ogni concerto dirompono e sconvolgono della vita.

Ne' quali pericoli non incerre chi segue la Religione, e ode la voce del suo consiglio; ne armonie impossibili, o fatne e fallaci s'immagina e tenta, ma quelle sole di cui essa Religione è maestra e guidatrice. E tale fn quella dell'amicizia di Gionata e di Davidde, giovani prodi e religiosi. Con che vivissime espressioni non si dipinge questa lor caldissima amicizia nelle Scritture divine! Davidde, dopo la vittoria del Filisteo, introdotto da Abner alla presenza di Saule, in mano recandosi la testa dello spento gigante, dissegli il re. « O giovinetto, di « quale stirpe sei tu? E Davidde: Io sono figlinolo del tuo « servo Isai di Betleem. E avvenne che, finito appena di a parlare così a Saule, l'anima di Gionata all'anima di Da-« vidde si conglutino, e così l'amò Gionata come l'anima sua « propria » (1). Di che non si può dire più avanti. Poichè non bastando l'espressione efficacissima, che l'anima di Gionata fu incollata con tenace glutine a quella di Davidde; ci si dice ancora quell'anime immedesimate, e auzi l'anima dell'un amico esser l'anima propria dell'altro. Sicehè Gionata amava l'anima di Davidde per sua. E veramente, che conformità di indoli non era fra quelle due belle anime! Ambedue alto elevate per nobil sentire in virtù della fede e della religione, ambedue soverchiavano col timore di Dio ogni basso timor del mondo. E quella prodezza che dalla bocca a' leoni toglieva le agnelle, e nella fronte d'giganti figgeva le pietre, era nna medesima con quella che su per gli scogli appuntati de' monti facea arrampicare, con prodigio di coraggio e di valore, due soli nomini in fra schiere di armati nemici, e alle destre di questi due dava tanta fortezza, da sconfiggere, conturbare, mettere a sogquadro un esercito intero, a Israello tutto formidabile (2). Dal datore della forza adunque, e dall'eroica virtà del cuore era discesa la dolce similitudine e il dolce nodo che avvolgeva insieme le anime di Gionata e di Davidde. Non interesse, non vantaggio terreno, non secondario motivo; ma una semplice, una misteriosa ragione, un pio scntimento di piacerc, al primo vedersi consocio, legò questa coppia di

<sup>(1)</sup> I. Reg. XVII, 58; XVIII, 1.

<sup>(2)</sup> I. Reg. XIV.

autici. La Scrittura non ne dà altra cagione: dice che parlò quel Davidde che avea superato il gigante, e tosto ne resiò innamorato quel Cionata che il campo filisteo avea scompigliato. Questa recondità convenienza e affinità di due anime, che simpatia si potrebbe anno chiamare, non è ella vaghissima contemplata in immagine sì pura, sì innocente, sì virtuosa come clla risplende ne due magnanimi garzoni di cui paraliamo? È vi è adunque, ed è resa pregevole dalla Religione una amicizia.

#### \$ 4.

Come poi vince gli umani interessi la santa amicizia! Sanle odia a morte Davidde, e con Saule tutti il perseguitano, Gionata solo, al qualc il trono venir dovea in eredità, Gionata che tencrissimamente ama il genitore, cui non abbandona mai, ed cgli il genitore non ha sccreto che tutto al suo Gionata non riveli, che gli è fedele fino alla morte, questo Gionata l'ama il suo Davidde, il difende, confortalo nelle traversie, e con innocenti stratagemmi lo scampa da morte. Indarno il padre ambizioso e nero fa ogni cosa per ispargere nell'animo del candido Gionata il sospetto di dover perdere per Davidde il trono (1). Anzi il buon Gionata già sa e crede, chè una voce divina glielo ha annunziato, che non egli, ma sì Davidde è l'eletto successore al reale dominio: e non ne ha rancore alcuno, non ne sparge lamento; anzi scrba con alta cd umil fede in cuore questa divina volontà. Ne punto sì fatta cognizione affievolisce o amareggia l'amore del dolcissimo suo Davidde: chè egli stesso nell'amico gode la futura grandezza; perché è come la sua propria, quell'anima dell'amico (2).

# 6 5.

Che amaro distacco l'un dall'altro su allora, quando Davidde si dec fuggir da Saule, nel quale l'ira non tien più modo! a Baciandosi l'un l'altro, dice la Scrittura, piansero a insienze ». Ma Davidde (3) avea ben donde esser più com-

<sup>(1)</sup> I. Reg XX, 31.

<sup>(2)</sup> I. Reg. XX, 15, XXIII, 17.

<sup>(3)</sup> I Reg. XX, 42.

mosso per tanta generosità dell'amore di Gionaia. « Addio Da-« vidde, dice Gionata, Gionata, addio, risponde Davidde ». Amara, e pur sacra ragione divide due animi fatti per vivere eternamente insieme. Ma sacro pure stringono un patto: con quel patto si ginrano mutua protezione delle loro stirpi: oli quali parole sante, quali parole magnanime non sono quelle di Gionata in questa occasione! « E se io vivrò, gli dice, tu userai « di tua gran bontà verso di me: che se io morrò, non la-« scierai di avere compassione in perpetuo della mia casa, « allorché il Signore sterminerà l'un dopo l'altro dal mondo « i nemici di David » (1). Rinnovano poi quel patto ogni qual volta le aspre loro vicende quasi a ventura li ravvicinano (2). Ed oh istanti fortnnati! Quanto è impaziente Gionata di trovar il suo sommo perseguitato amico! Egli inoltrasi ne' deserti del suo ritiro, dentro le boscaglie della sua fuga, e non cessa di venirlo investigando. E quando per una selva della solitudine di Ziph il rinvenne, oh con che fedeli, e pie e longanime parole non l'incoraggia! « Non temere, gli dice, o mio « Davidde, perciocché Saule mio padre non ii metterà ad-« dosso le mani, e un regnerai sopra Israele, ed io sarò il tuo « secondo: e ben sa ciò anche Saule il padre mio » (3). Qual fede! che sicurezza dell'esaltamento del fuggente amico! Il prevede re voluto da Dio; ed egli si gode di essere minore di lui! Questo è specchio di amicizia. Non so se mai più tenera, più generosa, più operativa, se più santa, e se al volere divino più conformata si possa un'amicizia pensare. Veggasi come la fede e l'amore divino consacra gli amori naturali, e gli appura, li regola, li perfeziona!

#### \$ 6.

Anche quell'uomo che amò tanto gli uomini, che cominciò ad amarli di suoi più accaniti inimici, cni più amar non poteva, avendo dato in loro salute la vita; quell'uomo che essuri tutta l'arte, e tutte l'opere dell'amore, sicchè piare che a tutti desse tutto; auche quest'nomo, il più sablime degli uomini,

<sup>(1)</sup> I Reg. XX, 14¢ 15.

<sup>(2)</sup> I. Reg. XX, XXIII.

<sup>(3)</sup> I. Reg. XXIII, 17.

di cui Davidde era pur sola un'ombra, potè però riserbare certa sua predilezione e un'amistà per un suo diletto, che portò assai acconciamente nome di grazioso, e cui graziò di particolari frutti di amichevole amore, fino a farlo posare in sul proprio petto nella memoranda tenerissima cena che la sna morte prevenne. Questa coppia ineffabile di Cristo e di Giovanni, su veramente il modello, su il più bel tipo dell'amicjzia: chè pur si doveano tali amici nella umana temperatura. e nella purità degli affetti rassomigliare quanto esser poteva, mentre Cristo giudicò quello il più atto de suoi discepoli a tenere il proprio luogo presso la madre. Sicche ed egli a Maria fu da Gesù in croce commendato qual figlio, e Maria a lui qual madre. Di che non so pensare tratto di maggiore e più dilicata pietà verso la madre, che il provvederle un figlio, quanto poteasi, secondo l'umanità, al perduto somigliantissimo; ne tratto di amicizia più singolare verso all'amico, che, in istaccandosi, dare a lui quella in madre, la quale era la persona all'amico di cnore più vicina. Sicche dovendo torsi alla madre, medicò quanto era possibile la piaga di lei in lasciandole nell'amico una cotale immagine di sè stesso: e dovendo torsi all'amico, tentò alla meglio di sanare il colpo lasciandogli una madre che sempre il partitosi amico dovessegli ricordare; e al vedersi di tanta adozione onorato, il sopravvivente amico si compiacesse santissimamente di ravvisar pure in sè un' effigie o simbolo almeno di quell'amato divino oggetto, in cui per una amicizia dal cielo discesa erasi trasformato, e di cui tenea luogo presso alla madre. Oh avventnrosissimi amici! Oh finezze di amore! Oh singolari prodigi di un fuoco celeste!

#### CAPITOLO XIX.

DELL'AMORE CHE SI DEVE AI PRINCIPI CRISTIANI ANCHE MALVAGI,
CONSIDERATI COME UNTI DAL SIGNORE.

# § 1.

Or poi quell'antico esempio di amicizia, quel Gionata, si gentile di animo, e sì degno di godere una vita avventurata e felice, per la colpa del tristo padre perì giovanetto in battoglia! Così quella bellissima amicizia fu involta nel lutto! Alla nuova della morte di Gionata deli quanto dovette risentirne l'animo di Davidde! Quale sdegno doveva nascergliene in cuore verso lo scellerato padre che condusse a perire si atrocemente tanto amabile e pietoso figlio! Se non che il dolore e lo sdegno di Davidde su rallegrato almeno dalla morte di Saule, cagione di tutte la sue sventure, e che morendo lasciavagli libero un trono. Tutto l'opposto. Abbiamo nel contegno di lui un esempio stupendo in questo fatto: un modello meraviglioso che mostra in che ordine gli affetti dell'animo nostro debbano essere disposti e regolati. Pereiocché se l'amore di Davidde a Gionata fu tenerissimo, se quegli amò la propria salvezza e la vita che uscia di pericolo, tuttavia cedevano questi sensi il più alto luogo e il dominio alle più gravi e più importanti affezioni. L'amore al suo principe in cui vedeva l'unto del Signore, l'amore al suo popolo che era il popol d'Iddio, cran questi sentimenti che nella divina gloria più immediatamente si rifondevano. Prevaleva, anzi nell'anima di Davidde ciò che imperava era la sola eausa del Dio suo. Alla novella perciò che Saule cra spento, e con esso Gionata, e che l'esercito israelitico era stato sbaragliato, aliine quanto egli si turba! Stracciasi le vesti d'attorno, si batte il petto, piange, non prende cibo fino a notte, « a eagione, dice il sacro testo, di Saule, e e di Gionata, e del popolo del Signore, c della casa di « Israello, perchè eran periti di spada ». Fa di più metter a morte di presente l'uomo amalecita elie gli porta, aspettandone premio, la dolente novella, perché egli aveva finito di necider Saule, a ne avea sentito ribrezzo di stender la sua mano sopra il Cristo del Signore » (1)! Un funebre canto quindi appresso intuona il pietoso croe, affinche l'apprendano a mente i figlinoli di Giuda, e lo tramandino a posteri: « Ria pensa, dice, o Israello, a coloro che sono stati uccisi sopra a i tuoi colli! Gli eroi d'Israello sono stati necisi sopra i tuoi a monti. Deli come caddero i forti! Non si rechi la novella a « Gcth, non si rechi nelle piazze di Ascalona, perchè festa e non ne facciano le figliuole de l'ilistei, e le figlinole non « esultino degl'incirconcisi. Monti di Gelboc, nè rugiada nè e pioegia cada sopra di voi, ne campi abbiate de quali of-« scrire si possano primizie. Poiche la gittossi per terra lo

<sup>(</sup>t) H. Reg. I, 12, 14.

« scudo de forti, lo scudo di Saul, come egli non fosse stato « unto coll'olio. Nel sangue degli uccisi, nelle pingui viscere « de forti non lasciò mai di saziarsi la saetta di Gionata; e

a la spada di Sanl non rientrò giammai nel fodero senza frutto. Saule e Gionata, amabili e gloriosi nella lor vita, nè pur

Saule e Gionata, amabili e gloriosi nella lor vita, nê par nella morte furon divisi: più veloci dell'aquile, e de'leoni più forti. Figlie-d'Israele, spargete lagrime sopra Saule, il quale vi rivestiva di delicate vestimenta scarlatte, e vi son-

quale vi rivestiva di delicate vestimenta scarlatte, e vi som ministrava aurei fregi onde adornarvi. Oh come caddero i

a forti nella tenzone! Come è stato neciso Gionata nelle tue alture! Te io piango, o fratello mio Gionata, bello oltre-

modo e amabile più d'ogni amabil fanciulla. In quella guisa
 che la madre ama il figlinolo unico, così io te amava. Oli

« come caddero i forti, e perirono le loro armi guerriere » (1)!

# S 2.

Quanto poco adunque la carità pensa a sè stessa, quanto poco cerca le cose proprie Davidde francato da una vita ta, pina e raminga e piena di mortali pericoli, non si allegas però, piange anti in sull' unto del Signore, e in sulla sua casa, e sal popolo di Dio! Non adunque la propria gloria, il proprio vantaggio, non la propria vita, non la stessa amicizia, che fra i beni infiniti dell'uomo e il più caro; ma i negosi di Dio egli considera in prima e la sua gloria, secondo l'ordine della vertace carità; e solo in fine del cantico, dopo sparsi i lamenti pei motivi più sacri, dona pure una lagrima all'amico estinto miscramente; e con pochi acceuti rammemora la tenerezza dell'anicizia: nulla giell'ionalzamento della propria ventura: che se l'amicirizia contar si può anche fra beni proprj, ella però a sò appartiene in modo, che appartiene egualmente ad altrui.

# S 3.

Laonde e il pregio, e il modo, e l'ordine di quest'amicizia, a pieno s'impara dagli atti di Davidde. E ad un tempo in questi atti i precetti si mostrano, come moderare e schermire

<sup>(1)</sup> II. Reg 1, 18-27.
Rosmini, Prose Ecclesiastiche, Vol. III.

466 le occasioni d'inimistà, delincando così in un tempo la vita di Davidde il modo di conversare cogli amici, e cogl'inimici: con quelli, nel contegno sno verso Gionata; con questi, verso Saule. Perocche rispetto a cotesto, quanti non furono gli oltraggi che n'avea ricevuto? E quanto grande in Davidde la mansuetudine, la pazienza, e l'amore stesso e il rispetto con cui costantemente li ricambiava! Una sola parola non usci dalla bocca del pio Davidde verso Saule, che amorosa e rispettosa non fosse. E pure avea gente Davidde, e potea non solo dire amare parole, ma guerreggiare altresì con Saule (1). Non perciò combatter volle mai col suo principe, non trasse mai spada contro l'unto di Dio, ancorchè unto già riprovato, e quasi direi dissacrato. Consideriamo il timorato croe nella spelonca d'Engaddi. Colà Davidde può disfarsi sicuramente dell'avversario che gli attentava la morte; ma egli non gli taglia in quel cambio che l'estremo lembo della veste; e poi uscito quegli della spelonca, gli grida dietro, chiamandolo per nome: « Saule, Signor mio re ». Adoratolo, cioè inchinatolo fino in terra come suo re, ecco come gli parla: « Perchè dai tu retta alle parole di coloro che dicono: Davidde cerca farti del male? « Ecco oggi hai vednto cogli occhi tuoi, come il Signore ti « avea dato nelle mie mani in quella caverna, e io ebbi il a pensiero di ucciderti, ma ti ho risparmiato: perciocche ho « detto, non istenderò la mia mano contro il Signor mio, « perchè egli è l'unto del Signore. Anzi, osserva, padre mio, « e mira un pezzo della tua clamide: non ho voluto stendere « la mia mano contro di te: osserva, e intendi come le mie « mani sono monde dal male e dalla iniquità, e non ho pec-« cato contro di te, ma tu mi tendi insidie per tormi la vita. « Sia gindice il Signore tra me e te, e il Signore mi faccia « ginstizia riguardo a te: ma contro te non si stenda la mano « mia, come per antico proverbio si dice: Dagli empi verrà « l'empietà: la mano mia adunque non si stenda contro di « te. Chi è colui che tu persegniti, o re d'Israele? chi per-« seguiti tu? Tu perseguiti un cane morto, e una pulce. Giu-« dice sia il Signore, e pronunzi tra me e te: disamini e giu-« dichi la mia causa, e mi liberi dalle tue mani ». Al qual satto e discorso il cnor medesimo di Saule su intenerito per

<sup>(1)</sup> I. Reg. XXII.

forma, che così gli rispoies « É ella questa la tus voce, figlinolo mio Davidde? « E qui Saule, dice la Scrittura, gittò un grido, e pianse. Poi soggiunses « Ta sei più ginsto di me: perocché « tu mi hai fatto del bene, e io ti lio renduto del male. E « tu mi hai oggi fatto vedere qual bene mi hai fatto mentre « avendomi dato il Signore nelle tue mani, tu pur non mi hai ucciso. Imperciocché chi mai, « avendo in suo potere il « suo nemico, lo lascierà andarsene in pace? Ma renda a te il contraccambio il Signore per quello che tu hai fatto oggi « a me ». E poi dice d'essere certo cli egli reguerà, e lo prega di non isserminar la ana stirpe (t.)

## \$ 4.

Simile caso fu allora che nella collina di Hachila furò destramente Davidde al dormiente Saule la lancia e la coppa dell'acqua: che poi da lunge svegliatolo, mostrò come potendolo nccidere novellamente, il salvasse. Disse che della propria vita ne faceva bene a Dio sacrificio, se egli la voleva; ma che quegli uomini, che ingiustamente il perseguitavano, e il discacciavano così dal popolo e dalla conversazione de' santi, non potevano scampare l'ira divina. E appareggiando la piccolezza sua alla grandezza di Saule re d'Israele, che indarno il perseguiva, richiama con somma umiltà quel pazzo re a conoscere l'ajnto divino che visibilmente stava presso a lui: onde anche allora il re intenerito, convinto e confuso, confessando il proprio peccato, la propria stoltezza e ignoranza, si disarma, e ritorna nuovamente alla pace, anzi prorompe fino in benedizioni sul magnanimo Davidde: « Sii tu bene-« detto, dice, figliuol mio Davidde. Certamente tu farai cose « grandi, e sarai vigorosamente possente (2).

## § 5.

Or non è questo il trionfo dell'amore sopra dell'odio? Non è questo quel vincere col bene il male? Che nobile vendetta non è ella cotesta! Che eccelsa vittoria! Mutare il cuore nel

<sup>(1)</sup> I. Reg. XXIV, 9-23. (2) I. Reg. XXVI, 25.

petto dell'avversario, e spremere un pianto di tenerazza da chi lo perseguitava a morte, e strappare dalla bocca di lni la confessione del proprio fallo, e parole di benedizione da un monarca firente, che non qualche leggiero danno, ma l'esterninio con tutti glineggni gli macchinara e tendeva! Tu solo, o celeste amore, hai questa meravigliosa potenza; tu solo hai virtà di operare somiglianti prodiet fra gli uomini.

### € 6.

Laonde la carità è di natura penetrante e diffusiva, e giunge a vincere e annullare le inimicizie. Sicchè alla presenza sua gli inimici si disfanno, e in amici si cangiano. Ne solo al vivente Saule beneficò Davidde, ma quanto potè, anco dopo morto, alla sua stirpe. Ché e mandò a benedire quelli di Jabes, perché aveano seppellito il corpo di Saule, dicendo « che di « ciò loro era grato egli stesso » (1); e fece nn gran pianto sopra Abner, che governava la casa di Saul, quando egli fu ammazzato (2); e gli uccisori di quello Ishoset, figliuolo a Saule consimile, che a Davidde continuava guerra, puni di morte (3): e sedate le cose, ancora seco medesimo venia dicendo: « Chi sa se siasi rimaso alcuno della casa di Saule, « a cui io possa far bene per amore di Gionata (4) »? E trovato il tristo Mifiboset, figliuolo di Gionata, sebbene storpio d'ambe le gambe, l'accarezzò quasi figlinolo, l'arricchì, e il volle alla propria mensa: beneficando così i suoi nemici, anche nella loro discendenza, per ragione di quell'amore che, contento e beato di sè medesimo, non viene da ingiuria alcuna superato. Che se l'amore di Davidde fosse potnto essere superato dalle ingiurie, l'avrebber superato gl'ingratissimi fatti di Assalonue; ma pure altro non fecero che rinfiammarlo; perciocché è cosa singolare a vedere quale fu il pianto e la desolazione di Davidde alla perdita di questo suo figliuolo snaturato (5). Nè all'amore sacrificò Davidde mai la giustizia, come ne diè pruova

<sup>(1)</sup> II. Reg. II, 6.

<sup>(2)</sup> II. Reg. III.

<sup>(3)</sup> II. Reg. IV. (4) II. Reg. IX, 1.

<sup>(5)</sup> II. Reg. XIII, XIX

assai volte (1); essendo un medesimo il fonte della giustizia, c di quell'amore. Vedemmo in tatta questa condotta la religione de' patti conservata; la venerazione a principi come unti di Dio mantenuta; la santità della smicizia fedelmente guardata; la magnaminità circa le offese e gli offensori fatta risplendere; e nelle Inghe e sagaci acampi di Davidde anche adempita la carità di sè stesso.

### 6 7.

Che se ancora un esempio si cerca di altra maniera di carità in Davidale suddito, eccolo nella spelonea di Odollam fare l'accoglitore de' poveri, il ricettatore degli afflitti e degli angustiati e questo re de miseri, manisorio e pacifico a' suoi fratelli, è solo guerriero e terribile agl'inimici di Dio (a), da' quali ricava il sovvenimento pe' servi del Signore: facendo che quello che si cattivi è giustizia, sia carità alla gente eletta. Al che la divina Provvidenza ordina sempre i castighi de malvagi; acciocobè ancor nelle pene si trovi essa beuefica e caritativa.

## CAPITOLO XX.

DELLA CARITA' NE MONARCHI.

# , § 1.

Che se si considera Davidde già in sul trono promessogli, tutta la vita sua è fatta di carità di Dio e degli uomini: o sia che, deposte le spoglie reali, balli alacremente innanzi all'arca del Signore, vincendo ogni umano rispetto (3); o sia che mediti, e spassimi di potter edificare al suo Dio una casa (3); o sia che faccia libazione al Signore di quell'acqua che i tre campioni portarongli dalla cisterna di Betlemme, cui pur tunto assetato bramava (3); o sia che perdoni a' suoi più ficri av-

<sup>(1)</sup> II. Reg. XIX, XXL

<sup>(2)</sup> I. Reg. XXII.
(3) II. Reg. VI.

<sup>(4)</sup> II. Reg. VII.

<sup>(5)</sup> III. Reg. XXIII.

versarj (1); o sia che sconfigga i snoi nemici colla virtu della sua fede nell'eterno Signore (2), a cui solo ne riferisce ogni gloria.

### § 2.

Che se una fiata il suo cnore apre l'adito all'amore delle cose terrene, e pecca grandemente (3); vi fu però ancora la scintilla delle celesti cose, che tosto, per divina grazia, disfavillò e inceneri ogni corruzione intromessasi (4). È fu tanto rapidamente, che una sola parola disse: « Ho peccato contro il Signore », e subito s'ndl rispondere dal Profeta: « E il « Signore ancora ha trasportatio da te il tuo peccato ».

### § 3.

Cadde ancora altra volta, e senti egli stesso la sua colpa di ambizione, e ne domandò pietà prima ancora che Dio gli mandasse il profeta (5). Le quali cadute poi lungamente rimondò colle lagrime di tutta la vita; e sebbene certo di remisione, non era però mai stanco di essere mondato ancora via più a Deh mi lava più dalla mia iniquità, e mondami del mio a peccato » (6). Sembrandogli forse, che le tracce e quasi i solchi che dopo sel lasciano i peccati, impediscano all'anima convertua di adequare il primitivo candore dell'innocenza. Delle quali espressioni di amore senza pari, di sempre maggiore giustiria, pieno è il Salterio, divenato già voce di tutti i penienti e di tutti gli amanti di Dio, divenato voce della Chiesa che instancabilmente in ogni nazione e in tutti i secoli lo va ripetendo fra i pericoli e le angasti edella travagliata carriera.

<sup>(1)</sup> III. Reg. XXIV.

<sup>(2)</sup> III. Reg. V, VIII, X, XII, XXI, XXII.

<sup>(3)</sup> III. Reg. XI, XXIV.

<sup>(4)</sup> III. Reg. XII, XXIV. (5) II. Reg. XXIV. Paral. I, c. XXI.

<sup>(6)</sup> Ps. L, 4.

L'OBAZIONE, ESPRESSIONE DELL'AMORE DIVINO, È OTTIMA, FATTA COLLA CHIESA, CIOÈ NELLA CARITA DEL PROSSIMO.

#### § 1.

In quelle inspirate canzoni però, o sia che esprima Davidde la carità sua col pentimento de falli, o co propositi di non aderire più all empietà, o che pregui, o che ringrazi delle grazie ottenute; egli però il più delle volte perde il santo re quasi direlbesi sei stesso di vista, e il canto modula per si fatta guisa, come se la Chiesa di Dio in lni favellasse, e viene allo canto a sostenere la persona della Chiesa in sei stesso, che la Chiesa tutta porta in sei e con sei contiene come germe e radice.

### § 2.

Per lo che già qui stesso da sè partendo, vola in seno a Cristo coll'ali del divino amorre, e per Cristo trova gli nomini fatti col Redentore nna cosa per opera della grazia. Perciochè in quella guisa che tutti i fedeli sono in Gesà Cristo quasi tralci della vite stessa, e a lui incorporati, a somiglianza di quella unione di che esso Cristo è al padre congiunto (1); così dello stesso volo e della forza stessa e a Cristo e al prossimo ci avviciniamo, quando da noi ci toglie il Paracleto, e fuor di noi alla Chiesa e a Dio ci trasporta.

# § 3.

Laonde quando dice Davidde: Pietà di me, o Dio, secondo a la grande tua misericordia » (2), favella non istaccato, ma unito membro della società de fedeli, la quale per li membri suoi, come per altrettante sue bocche, a Dio innalza le sue supplicazioni: favella unito al capo, favella per la vita che riceve dal capo, e col fiato che dal solo capo pnò essere così

<sup>(</sup>t) Jo. XVII.

<sup>(2)</sup> Ps. I., 1.

mosso che formi le intelligibili paroles sicchè come allora che essendo altrui feritu la mano, egli è per virtù di tutto il corpo e della teste che essa mano sente il dolore, e indi mette a lagnarsi iu movimento la lingua; così nel corpo della Chiessa insertito il profeta reale parla a Dio di perdono, e sebbene a sè il chiegga, il chiede però colla voce del corpo suo, colla voce del capo suo; per lo che egli viene essandito anco allora che meno di essaudimento sarebbbe per avventara meriterole.

### \$ 4.

Parlando adunque in Davidde la Chiesa, di tutti egli tratta la causa pur in trattandola di sé solo; chè così è congiunta la sorte di ogni membro con quella del corpo, che se il corpo non è sano e salvo, non può avere sanità e salute alcun membro. Onde per opera dell'amore è fatta comune la causa particolare: e in quella questa si perora, e viceversa. Quindi del fallo comune si chiede in quel Salmo la remissione; di quel fallo che portiamo dalle viscere materne, che si trae da'sangui; di quel fallo che solo fu attualmente commesso da primi iu cui peccò tutta la schiatta; di quel fallo da cui trae sua giustificazione e suo splendore il consiglio della divina provvidenza e della divina giustizia (1), che sta sempre innanzi all'uomo, l'affligge e il castiga continuo (2); di quel fallo che, essendosi l' nomo degradato e annientato spiritualmente, ha resa necessaria nna nuova creazione, una infusione di una nnov'anima, per così dire (3), per avere una nuova vita spirituale; di quel fallo insomma, che avendo l'uman genere tutto corrotto, atterrò al suolo le mura di quella felice Gerusalemme che di pietre vive si costruisce, cioè degli uomini e di creature intelligeuti che il Dio della santità venerano per loro re. Queste mura egli prega il Salmista che si riedifichino, nel tempo che la Gerusalemme materiale tuttavia fioriva superbamento: ma il santo profeta trasportasi a que giorni della cattività, quando diroccate le mura sante, un'immagine viva rendevano della

<sup>(1)</sup> Ps. L, 5, 6, 15.

<sup>(2)</sup> Ib. 4.

<sup>(3)</sup> Ib. 11.

città di Dio dal primo peccato atterrata (1) Prega adunque il fedele Israeliu (2), che queste mura ancora risorgano, e si rifaccia il tempio, sicchè egli possa a Dio offerire il sacrificio della giastizia, le oblazioni e gli olocansti; periocchè es il vincitore non riscatta il suo popolo, e non rifabbrica la sua città, non può esservi sacrificio a Dio aggradevole; chè aggradevole non è a la lode in locca dell'unomo peccatore ».

### § 5.

Perchà adunque alcuno de fedeli possa offerire a su salvezza un accettevole sacrificio, fa hisogno che sia edificata Gerusalemme, che sia innalazta cioè quella Chiesa dove simmoli. La fondazione adunque della Chiesa, operata da Cristo col suo meritare, era la sola grazia che render poteva possibile la divina misericordia verso si singoli peccatori. Questi potean solo a Dio render culto in Gerusalemme, non già in Babilonia, dove altare non v'era, nè tempio, nè volto del nume propizio (3). E prima di Cristo mediatore, se'bolto del nume e contrizion del cuore, tuttavis mancava anorea la consumazione dell'ostia divina, l'olocasto dell'allenza, ostia ed olocasusto da cui parte ogni benigno sguardo del cielo sulle obla-

Rosmini, Prose ecclestastiche, Vol. III. 60

<sup>(1)</sup> II. Esdr. IV,

<sup>(2)</sup> Se anche il salmo Miserere non è di Davidde, certamente a lui può (secondo le cose dette) convenire: e resta tutto vero quanto qui sopra si ragiona, non essendo questi i sentimenti del solo Miserere, ma di tutto il Salterio.

zioni e sulle offerte di tutta la gente adamitica di tutti i tempi. Conciossiaché ogni offerta e oblazione che dal cuor parta, ogni atto insomma di divino amore è riunito già a Cristo: e con lui e da lui fu sulla croce presentato all'eterno Genitore.

## § 6.

Certo però il penitente che parla in quel Salmo, di parlare colla bocca del corpo e del capo a cni aderisce; certo ancora perciò medesimo che questo corpo esiste, che esiste questo capo adorabile; egli che per sè fino al nulla s'abbassa, partecipe di quei pregi, di quel corpo e di quel capo, fino al cielo ancora s'innalza. E di penitente mutato in profeta, con certissima fede rammenta i più profondi misteri a lui disvelati, e il segreto più ascoso della sapienza di Dio a lui manifestato: l'isopo con cui saranno mondate le macchie, e resteranno i fedeli puri, e lavati in acque di salute verranno bianchi vie più che neve; la letizia della salute compiuta, e uno spirito di altezza e di principato confirmato nell'anima sua, cioè nell'anima della Chiesa. Esso già fino d'allora, sebben avanti Cristo, da Cristo partecipa i doni del santo Spirito (1). Promette con sicurtà, che per l'abbondanza di guesto, al felice tempo della redenzione, non si terrà quasi sotto la cenere quello spirito ardente nella casa d'Israello, ma disfavillerà e incenerirà tutto il mondo: « insegnerà le vie del Signore agli iniqui, ed « essi non potranno resistere a quella energia, ma correranno « a lui convertiti: la sua lingua esulterà con gaudio cantando « la giustizia di lui, e la sua bocca ne annunzicrà le lodi; e « fra i muri già eretti di Gerusalemme offrirà il gradevole « sacrificio, cioè Cristo », co' rendimenti di grazie, e colle oblazioni e offerte di tutti i cuori, che sul medesimo altare (2), in questa nostra avventurata età di redenzione, si sacrificano con Gesù ciascun di e con lui s'immolano, quasi vitelli, per l'universal salvamento.

<sup>(1)</sup> Ps. L, 12.

<sup>(2)</sup> Osea XIII. Hebr. X.

Così nel Salmo LXX, la Chiesa è la cantatrice del Salmo, e Davidde non è che un suo membro, di cui si serve come di strumento ad esternare i sentimenti di cui è ricolma. « Fino « dal primo mio nascere », ella dice, fino dalla prima promessa di riparazione che facesti all'uom peccatore, « in te « solo, nelle sole tue braccia, o Dio, io posai abbandonata. · Perchè io era perduta, nè altro appoggio mi sosteneva. « Te perciò fin d'allora io cantai, avendo così da te la vita e e la favella: dalle mani degli nomini lacerata, pareva a molti « nn portento: ma un forte difeusore sei tu. Sia piena la « bocca mia di laude, affinché io canti la gloria tua e la tua « grandezza per tutto il giorno. Coloro che appongon calunnie all'anima mia, sicno confusi e s'annientino; di confusione « e di vergogna ricuopransi quelli che a me cercano il male. « Ma io sempre spererò, e laudi aggiungerò a tutte le laudi « tue. E perchè uon conobbi la saggezza del mondo, m'in-« ternerò io nella potenza del Siguore; della sola giustizia tua. a o Signore, io mi ricorderò. Tu, o Dio, fosti mio maestro « fiu dalla mia più tenera infanzia, e io annunzicrò le mara-« viglie fatte da te fino a guest' ora. E tu fino alla vecchiezza e e alla età cadente non mi abbandonare: fino a tanto che io « a tutta la generazione che verrà, annunzi la tua fortezza! « e la potenza tua e la tna giustizia, che va fino agli altissimi « cieli, e le magnifiche cosc fatte da te. Quante facesti pro-« vare a me tribolazioni molte ed acerbe! e di nuovo mi rav-« vivasti, e dagli abissi della terra di bel nuovo mi ritraesti » Dove si scorge che l'amore, il quale unisce insieme i membri della Chiesa, e la Chiesa al suo capo, e il suo capo a Dio, è di essenza alla cristiana famiglia; sicchè nè parlar possono i cristiani all'Eterno, senza di questo, ne senza questo offerire a Dio sacrifici; ne discendere con Cristo nel sepolero, ne risorger con lui esultando coll'anima redenta, e le lodi del Signore cantando compartecipi del dominio celestiale.

\$ 8.

Sullo stile modesimo tutto il Salterio è composto da Davidde, e da altri santi a cui come Davidde aveva il divino Spirito

messi in petto i grandi sensi della santa congregazione, c del santissimo suo capo: in modo che per tutto è la Chiesa e Cristo che favella, e insieme i membri, i quali colla lingua appunto di cssa Chiesa c di esso Cristo esprimono i sentimenti del proprio cuore. Perciocché che è la Chiesa se non i membri raunati insieme? E quali debbono aver sentimenti i membri, o la Chiesa che essi formano, se non quelli di Cristo? Non dee a questo modello essere conformata la Chiesa? conformati i fedeli? Corto qui mira tutta la predestinazione degli eletti (1). E però v'ha forse carattere che s'avvenga a Cristo, e non si avvenga a' giusti? Di tutto Cristo essi partecipano: « Con Cristo « ci vennero donate, dice l'Apostolo, tutte le cose » (2). Perché appunto Cristo di tutto l'uomo partecipò (3), ed « esinani « sè medesimo pigliando la forma del servo » (4). Cristo è giusto (5). Ma fa giusti ancor gli altri: « Cristo è quegli che a giustifica » (6). Cristo è consecrato, è Sacerdote (7). Ma unto, ma sacerdote è pure il cristiano. Cristo è re (8). Re è parimente il cristiano: il suo sacerdozio, insegna il capo degli apostoli, è un « sacerdozio regale » (9). Cristo è maestro e luce del mondo (10). Ma e i cristiani ancora son maestri e son luce: « Voi luce nel Signore » (11). Cristo del mondo è salute, è medicina (12), E anche il cristiano: « Voi siete il sale della terra (13), Cristo è anche giudice (14), È giudice anche il cristiano: « Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? « Non sapete voi che noi giudicheremo gli Angeli? quanto più

<sup>(1)</sup> Rom. VIII, 29. (2) Rom. VIII, 32.

<sup>(3)</sup> Isai. LIII, 3, 6.

<sup>(4)</sup> Philip. II, 7.

<sup>(5)</sup> Ps. V, 13. X, 4.

<sup>(6)</sup> Rom. VIII, 37.

<sup>(7)</sup> Ps. CIX, 4.

<sup>(8)</sup> Ps. II, 6.

<sup>(</sup>q) I. Petr. II, q. (10) Ps. XCVI.

<sup>(11)</sup> Eph. V. 8.

<sup>(12)</sup> Ps. LXI.

<sup>(13)</sup> Matth, V, 13.

<sup>(14)</sup> Ps. IX.

« delle cose del secolo (1)? È lo Spirito santo che abita ne' santi, « che gindica delle cose tutte, senz'essere gindicato » (2). Cristo è predicatore della legge divina (3). Predicatore di questa legge è anche il cristiano: « Chi mi avrà confessato in faccia agli « nomini, e io lo confesserò in faccia al mio Padre celeste » (4). Cristo oltracció è figlio di Dio! Ma « sì quello che santifica « come quegli che viene santificato, da uno tutti. Per la qual « ragione non ha rossore, dice l'Apostolo (5), di chiamarli « fratelli, dicendo: Annunzierò il nome tuo a' miei fratelli: can-« terò lode a te in mezzo alla Chiesa (6). Vedete qual carità « ci ha dato il Padre, di venire appellati e di essere figlinoli « di Dio » (7). Cristo è ancora l'erede (8). Ma « se con lni « noi pare siamo figliuoli, anche noi con lui siamo gli eredi: « eredi certamente di Dio, coeredi poi di Cristo » (9). E finalmente Gesù Cristo ha in se stesso la divinità (10). Ma il primo degli Apostoli su ciò dice francamente anche dell'uomo cristiano, che per Cristo e è fatto consorte della divina na-« tura » (11). S. Giovanni il dice « nato (12) di Dio »; e perciò come il figlio trae la natura paterna, così l'uomo la divina. Anzi se volete più rassomiglianza fra Cristo e il discepolo sno, udite portento di carità. Ella coll' nomo immedesima Dio: Ecco Cristo che prega l'edificazione della sua Chiesa, ed ecco il modo come egli la chiede al Padre: « Che sieno tntti una « cosa sola, come tn sei in me, o Padre, e io in te; che sieno anch'essi una cosa sola in noi, onde creda il mondo che « tu mi hai mandato. E la gloria che tu desti a me, la ho « io data ad essi: affinché sieno una cosa sola, come una cosa a sola siamo noi. Io in essi, e tu in me: affinché sieno con-

<sup>(1)</sup> I. Cor. VI; 3.

<sup>(2)</sup> I. Cor. II.

<sup>(3)</sup> Ps. II, 6. (4) Matth. X, 32.

<sup>(5)</sup> Hebr. II, 11-12.

<sup>(6)</sup> Ps. XXI, 23.

<sup>(7)</sup> L. Jo. III, 1.

<sup>(8)</sup> Ps. II, 8,

<sup>(9)</sup> Rom. VIII, 17. (10) Ps. CIX, 3.

<sup>(11)</sup> II. Petr. I. 4.

<sup>(12)</sup> Jo. I, 13; I. Jo. IV.

\*\* sumati nell'unità : a sfinchè conosca il mondo che tu mi 
\*\* haii mandato, e hai anato loro, come hai aruna une \*\* (1).
Onde restar non può oggimai più cosa verana, cui avendo 
Cristo per natura e per giastizia, uon l'abbia ancora il seguace 
di Cristo per partecipazione o per grazia. Sicchè oggi cosa che 
dir si può dell'Uomo-Dio, si couviene già parimente al cristano ed a quella Chiesa che tutta è in Cristo immedesimata. 
Nè resta men vero per questo, che \*\* uno è il Maestro, uno 
il Signore (2), uno il giudice, uno il legislatore (3), uno il 
\*\* Dio \*\* (4)); perocchè tutte queste cose è Cristo, e sono per 
lui e in lui tute le geuti cristiane.

### \$ 9.

E converso, altro prodigio di amore è couoscere sì come l' uomo, per uatura figlio d'ira, non ha costa di cui Cristo non voglia entrare egli pure a parte. Egli uomo (5): egli pieno di tutte le angesce dell'umanità condannata, non uomo ma verne (6): egli coperto aucora (sebbene iunocentissimo) di tutti i peccati dell'umanu genere (7): sicchè sulla crocc parla al-l'eteruo suo Padre coll'abito di peccatore, e como la condema vittima della giustinia d'ivita. « O Dio, o Dio mio, volegiti a me, perchè mi hai tu abbandonato? La voce de miei delitti allottana la mia salutte da me » (8)! E discesse in

<sup>(</sup>s) Jo. XVII, I. Jo. IV. Ne' riti del Battesimo esprime sante Chiesa di eligitali crisitana col sale, potto in bocca di chi vine battezanto: e mostra con ciò che il Gristiano ha in sè quanto preserva dalla mondana corratione. Call'ismoine pi difficilo del catecumeni l'unge quale attest di Dio, e coll'unicone del crisma dopo battezzatolo lo consacra re a seseredote. Gli mette la veste cancida che significa l'unom nuoro, cioè Cristo cui veste mette la veste cancida che significa l'unom nuoro, cioè Cristo cui veste che secona il lume che ricevette e che dee spanifere il battezzato fra le tenche del mondi.

<sup>(2)</sup> I. Cor. VIII, 6. (3) Jac. IV, 12.

<sup>(4)</sup> I. Cor. VIII, 4.

<sup>(5)</sup> Ps. XXI, 23. Matth. I.
(6) Ps. XXI, 7.

<sup>(7)</sup> Is. LIII, 6.

<sup>(8)</sup> Ps. XXI, 2. Matth. XXVII, 46. Marc. XV, 34.

vero nel sepolero come uom peccatore, ma risorge con lui l'uomo tornato giusto: acciocchè in tutto, l'nomo ed egli simili si ritrovassero. Sicché ne v'ha cosa che dell'uomo si dica, la quale non si confaccia a Cristo, « che per tntte le « cose si è voluto far simile agli uomini, per loro propizia-« zione » (1), poiché tutta l'imperfezione dell' nomo Cristo volle tenere; almeno l'esterior apparenza, o portar le pene: ne v'ha cosa che di Cristo si dica, la quale non si confaccia all'nomo. E sono esse par le massime maraviglie dell'amore, Cristo reso similissimo all'nomo, l'uomo e la Chiesa similissimi a Cristo! la Chiesa e l'nomo sì pari fra di loro, che ogni uomo si possa dire una piccola Chiesa! tutti quelli che entrano nella Chiesa, molti o pochi che sieno, compire il corpo di Gesù Cristo, il quale ne per molto numero, ne per poco, delle membra resta mai imperfetto (2), essendo in sè sempre perfettissimo: sebbene per la divina gloria Dio abbia voluto che di tutto le genti dell'universo, esso un magnifico corpo si raccozzasse!

### \$ 10.

Dal che apertamente si chiarisce, come l'unico interprete del libro de Salmi è l'amore l'oristo, della Chiesa, e del fedele, che di queste cose fa una sola, e l'uno quasi sicambia coll'altro. Per cui s'intende, come in quel libro divino non gl'interessi carnali di Davidde si trattano, se non forse come figure e rappresentante delle cose spirituali; ma che vi si canta per tutto di Cristo, della Chiesa e del fedele. E per conseguente non ha la chiave d'intendere quel libro del Salmi uomo di molta eradizione aggravato, ma solo chi sappia intendere quella maraviglia dell'amore, e della Chiesa, e del fedele; e di tutti e tre s'interpreta convenevolmente, poi-chè in ciascamo di que tre soggetti le cose stesse si rinvengono. Questi solo intenderà, per esempio, come il Salmo convenga messo in bocca al fedele; poiché egli può considerare

<sup>(1)</sup> Hebr. II, 17.

<sup>(2)</sup> I. Cor. VI, 15. Eph. V, etc.

il fedele nell' alta sua dignità, cioè come avente in sè Cristo, e in sè la Chiesa come convenga in bocca a Cristo, reche egli il sa contemplare nella sua alta provvidenza, come avente in sè la Chiesa e perciò il fedele: c come convenga pure in bocca della Chiesa, poichè egli mira questa Chiesa nella sua alta ventura come formata da Cristo qual capo, e dai fedeli quali membra, e però cotale che essa in sè porta ad un tempo e Cristo e i fedeli. Qui s'appiana ogni difficoltà principale ell'intelligenza de sentimenti che ne Salmi racchiane lo Spirito santo. E chi le meraviglie dell'amore ignora, sempre mai sarà in lizza con sè melesimo, e disputerà se Davidde entri un quel Salmo, se v'entri Cristo, se v'entri la Chiesa: poichè divide quello, che in sorprendente foggia amore ha in-sieme congiunto.

### § 11.

Uno spirito è questo amore, che fa le somiglianze e le minoin delle cose. E « quegli a cui fu data la parola del Cri- « sto del Dio di Giacobbe, cioè l'egregio Salmista d'Israello », fu da questo Spirito mosso a parlare: « Lo Spirito del Si- « goore », così protestò egli stesso negli milimi momenti della sua vita, quasi con ciò lasciando l'arte d'intendere le sue parole, « Lo Spirito del Signore per me paròle, « la Davidde, non poteva parlare di carne a d'intendere la sue parola di » lui fu sulla mia lingua » (1). Ora questo Spirito che favella in Davidde, non poteva parlare di carne a d'interessi tercini, non poteva parlare di terre can can la cione del sulla da u solo, perchò egli è quello Spirito di Dio che svisifica, mentre a nulla giova la carne cal d'insague « (2). « Nel quale Spirito « tutti uniti siamo in un corpo » (3); c « in esso tutti i bnoni « camminano e camminano ca sunta carne di santa Città (3): « e di questo Spi- così formano la spirituale e santa Città (3): « e di questo Spi-

<sup>(1)</sup> II. Reg. XXIII, 1-2.

<sup>(2)</sup> Jo. VI, 64.

<sup>(3)</sup> L Cor. XII, 13.

<sup>(4)</sup> II. Cor. IV, 13; XI, 4; XII, 18.

<sup>(5)</sup> Philipp. II,

« rito, che è Dio (1) stesso, Cristo a noi tutti diede (2). E iu « ciò conosciamo che in lui posiamo, ed egli in noi. E Dio « posa in noi, se ci amiamo scambiévolmente. Chè Dio è a carità (3), e Dio è Spirito » (4). È questo Spirito che mise tale uniformità negli altissimi sensi (5) de Salmi, perchè sono sensi suoi; i quali uno hanno l'oggetto, come uno hanno il principio: cioè dall'amore vengono, e dell'amore parlano, e solo l'amore gl'intende.

#### CAPITOLO XXII.

DALL'AMORE DELLA SAPIRNZA CONSEGUONO TUTTI GLI UMANI BENI.

S 1.

Dopo Davidde comparisce in sul trono del santo regno d'Israello il figlinolo suo Salomone. Nel quale risplende esempio vaghissimo di amore ordinato, in principio della vita sua; e disordinato e reo nella fine. E quell'amore che mostrò Salomone al cominciare del suo reggimento, e pel quale meritò si gran lode, a che fu altro rivolto se non alla sapienza. alla ginstizia, alla beneficenza degli nomini ed al culto del Signore? Ecco quanto gli sta a cuore di avere, quanto dimanda a Dio apparitogli in sogno. « Tu, o Signore, gli dice, avesti « in verso al tuo servo Davidde mio padre una misericordia « grande: e conforme egli camminò al tuo cospetto nella ve-« rità e nella ginstizia e nella rettitudine del cuore verso di « te, tu conservasti a lui la tua misericordia grande, e gli « desti un figliuolo che sedesse sopra il suo trono, come av-« viene oggi. E adesso, Signore, tu hai fatto regnar me, tuo « servo, in luogo di Davidde mio padre: e io sono piccolo « fanciullo, che ignoro il mio ingresso e la mia uscita. E il « tuo servo sta in mezzo al tuo popolo eletto da te, popolo « infinito, che non può noverarsi, nè ridursi a calcolo per la

<sup>(1)</sup> Jo. IV, 24.

<sup>(2)</sup> I. Jo. 1V.

<sup>(3)</sup> I. Jo. 1V, 16.

<sup>(4)</sup> Jo. IV, 24.

<sup>(5)</sup> Luc. I.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

« sua moltitudine. Dà dunque al tuo servo un cuor docile, e affinché possa render giustiña al tno popolo, e distinguere « îl bene dal male: imperciocché chi mai potrà render giustiña a questo popolo, a questo popol tuo cosi grande » (1)? Il desiderio adanque di Salomone è di giovare al suo popolo, 
è il desiderio della giustiña. L'amore dunque degli altri, l'amore retto degli altri è la regola che ha il virtuoso Salomone nel asso governo: e in questo amore e in questa retitudiue sta la sapienza; e per questo Iddio gli dice: « Hai domaudato la sa» pienza per discernere il giusto» (a).

#### € 2.

Ma questo amore degli altri era egli in Salomone lo stesso amore di Dio? Da per tutto si vode, se Salomone allora amava Dio in quel popolo; e questa è la ragione che il muove a dimandare a Dio stesso quella sapienza, dicendogli che egli sta in mezzo al popolo eletto da lni, e che gli dimanda quel dono per poter render giustizia « a quel popolo suo così grande »; e con molta tenerezza e pietà non nomina il popolo mai, che non lo chiami popolo di Dio, e che non accenni la moltitudine di lui, come quella che formava la gloria di Dio, e un nnovo motivo di venire esaudito: acciocché cioè in quel glorioso ingrandimento d'Israello non potesse rivocarsi iu dubbio la divina mano, mentre alla moltiplicazione vi si aggiungeva la sapienza del reggimento, e all'opera del divino potere quella di un divino sapere. E perciò tutta questa narrazione della sapienza impetrata da Salomone, la comincia aoconciamente il sacro storico da quelle parole: « Or Salomone amò il Signore, a e mise in pratica gli avvertimenti del padre suo Davidde » (3). così fin da principio accennando, quanto in appresso viene colla narrazione de' fatti più distesamente manifestando. Ne l'umana sapienza vuole questo re, ma la divina: chiede la verace giustizia che viene solo da Dio; chiede nn cuor docilo, cioè della voce divina; chiede insomma quella intelligente virtà

<sup>(1)</sup> III. Reg. III, 6-9.

<sup>(2)</sup> III. Reg. III, 11.

<sup>(3)</sup> III. Reg. III, 3.

verace, di cui nessun nomo è fornito senza Dio; sicche a ragion dice: « Imperciocche chi mai degli uomini potrà render « ginstizia a questo popolo, a questo popol tuo così grande »?

## € 3.

Onesto è dunque il fonte di tutta la buona vita di Salomone: l'amor di Dio, vero ed efficace, che nell'amor del prossimo distilla, e in tatte le opere della virtà. Quinci mosse l'abbondanza di grazie divine fatte da Dio piovere sopra questo umile ed amoroso sno servo (1): la sapienza nel giudicare, che era la richiesta grazia, e la ricchezza, la potenza, la gloria e la pace, che dovean formare il corteggio di quel principal donativo. Quinci s'originano pure le magnificentissime imprese di luis la fabbrica del tempio di Dio, e della casa del re vicario di Dio; la casa ancora della regina, fatta a posta acciocche la sacra abitazione reale, dove l'arca del Signore era entrata, colla figlinola d'un re d'Egitto profanata non fosse (a): Palmira, e altre molte città da lui fondate (3): opere tutte stapende pe' secoli vegnenti: nelle quali non il popolo santo, ma l'idolatra (4) seuza numero travagliava: acciocchè tutto a Dio desse onore, o immediatamente, ovvero nel popolo suo.

# \$ 4.

Vano è descrivere l'ampiezza e la munificenza di tante opere ne santi libri-nartate; vano è rammentare la sapiente distribuzione de' tanti ordini di persone al tempio inservienti, de' sacerdoti, de' Leviti, de' portieri, de' cantori, e di tutti gli altri afficiali innumerevoli, gil da Davidde in gran parte disposti e disegnati; la molitudine de' principi; ministri, sopraintendenti, cortigiani, e di tutto il servidorame in classi bellamente distribuito per lo servigio della real casa, e della real mensa; e tutte le ricchezze e il lasso immenso del più opu-

<sup>(1)</sup> III. Reg. III, 12.

<sup>(2)</sup> II. Paral. VIII, 11.

<sup>(3)</sup> III. Reg. 1X; II. Paral. VIII, 4.

<sup>(4)</sup> III. Reg. IV, 21; II. Paral. VIII, 7-9.

lento e del più saggio dei re, di quello insomma che doveva essere fatto immagine del sapientissimo Monarca di tutto il mondo. L'affluenza e la ridondanza di tutte le cose più preziose e rare sì grande era divenuta in Gerusalemme, che tutto nel reale palagio « lucea smaltato o foderato d'oro massiccio; « e dell'argento non si facea nessun conto al tempo di Sa-« lomone, abbondando in Gerusalemme, dice la Scrittnra . « come le pietre : e il legname di cedro in quella città erasi « reso comune come i sicomori che nascono nella primavera »(1), Sicchè a tale splendidezza era pervenuta la città santa, che i più fastosi re forestieri accorrevano a vedere quel portento, e vedere quella sapienza che era di tanta opulenza cagione, come fece la regina di Saba. La quale veggendo poi via oltre non solo a quanto avesse veduto mai, ma ne puro immaginato, « restossi fnori di sè, e non avea fiato da respirare » (2). E in tanta pompa e profusione di ricchezze ammirò però quella saggia donna la gloria di Dio, e: « Benedetto, esclamò, sia il « Signore Dio tuo, il quale ti ha amato, e posto sul trono · d'Israele: perchè il Signore ha mai sempre volnto bene ad · Israele, ed egli ti ha fatto re, affinche tu eserciti l'equità e « la giustizia » (3). Così riconobbe ella il fonte vero ed occulto di tutte quelle esteriori grandezze. Fiorirono pertanto sotto il regno di Salomone tutte le umane cose, e si vide in quel regno una compinta felicità terrena. L'arti, il commercio (4), la dottrina, e il culto esterno della religione, tutto fiori: Ivi la pace, ivi l'abbondanza, ivi la gloria. « Vivea, dice il « sacro storico, Israele e Ginda senza timori, ognano all'om-« bra della sua vigna e del suo fico, da Dan fine a Bersabea, « per tutto il tempo che regnò Salomone » (5).

§ 5.

Chi non vede pertanto nella bellezza di questa pace effigiata vivissimamente la pace migliore e più bella ancora, vo' dire

<sup>(1)</sup> III. Reg. X, 21; II. Paral. I, 15.

<sup>(2)</sup> III. Reg. X, 5.

<sup>(3)</sup> III. Reg. X, Q.

<sup>(4)</sup> III. Reg. IX. (5) III. Reg. IV, 25.

la pace di Cristo, quella incffabile pace che è appunto figlia e frutto della carità (1)? E quel Cristo, pace nostra (2), chi nol vede adombrato in quel re che fu pace ad Israele?

#### CAPITOLO XXIII.

DELL'AMORE DISORDINATO DELLE DONNE, E DE MALI SUOL

### ¢ 1.

Ma egli è da rivoltare la tela di questo quadro, e vedere Salomone non più re di pace, ma seme di dissensione e di guerra, seme di scissura nel regno d'Israello, e della ruina del popol sno. Quale cosa fu cagione di sì reo fatto? « Salomone ». così comincia la Scrittura il tristo racconto, « Salomone amò « grandemente molte donne straniere (3);... a tali donne si a nnl Salomone con ardentissimo affetto;.. queste donne gli « pervertirono il cuore ». Qui sta la radice de' mali, l'amore disordinato alla creatura, odio vero di sè stesso e di lei. Anzi non v'ha odio simile in ferocia a questo amore cieco e bestiale, pel qualc non s'ama più Dio nella creatura, ma la creatura seuza di Dio. E pure a tale l'uomo s'inganna, che molte volte con miserabili cavilli cerca di difendere quest'amore come umano e gentile; non conoscendo, che se gli togli il nome, se gli levi di sopra la corteccia, altro non resta, come diceva, che un odio inumano e snaturato.

# § 2.

Il che sta ben detto a coloro, che si vantano per savi, e filosofi, e per gente amica della nmanità. Sono amici di quanto v ha di difettoso nell'uomo, e nemici di quanto v ha di perfetto: quasi l'amare il difetto e l'imperfezione in una cosa, non sia il medesimo che amare la rovina e la distruzione della cosa medesima, e amare la distruzione della cosa medesima, e amare la distruzione della cosa non sia un

<sup>(1)</sup> Coloss. III, 14, 15. (2) Ephes. II, 14,

<sup>(3)</sup> III, Reg. XI, 1.

vero odiarla tanto, che più non si possa; poichè si può egli voler più male a checchessia, che volendol distrutto?

### § 3.

Così pertanto amb Salomone quelle donne, disamando Iddio che proibito gliel'avea (1): e d'uno in altro eccesso degradandosi e perdendosi, ginnse ad erigere templi agli dei falsi e bugiardi, e tutto alienarsi dal Signore, perdendo affatto il senno; e volea fino tor del mondo quel Jeroboamo, a cni la parola del profeta Ahia avea per parte di Dio promesse le dieci tribi (2). Egli perdette dunque fino la fede alle parole del Signore, come Saule l'avea già perdata volendo dar morte a Davidde: e nella sua cecità sperando d'interrompere, co mezzi naturali, i sopramaturali e divini divisamenti. Tanto è vero, che come il retto amore del prossimo con quel di Dio s'immedesima, così l'amore falso e perverso coll'odio s'identifica del Signore. Coal è fatta la natural relazione della creatura al creatore!

#### CAPITOLO XXIV.

DELLA ELEMOSINA, E CURA DE POVERI.

## § 1.

Ne' libri rimastici di Salomone, orme risplendano di unana e divina sapienza. Ivi sono dipinti i costumi unani, e le diverse passioni dell'uman enore. Sopra tutto poi vi è commendata la beneficenza, l'amicizia e la carità (3). Segnatamente vi si vede quanto d'accordo procedano in questo punto l'antico ed il nuovo testamento: e come l'uno e l'altro ha rivolta la mira a edificare un uomo spirituale, del qual sia vita la carità. « Non si distacchino dal tuo fianco, vi si legge, la mi-a seriordia e la verità i anne monile al tuo collo, e portale

<sup>(1)</sup> III. Reg. XI, 2.

<sup>(2)</sup> III. Reg. XI, 40.

<sup>(3)</sup> Prov. III, XI, XIII, XIV, XV, XXI, XXII. Eccle. IV, X.

 scritte nelle tavole del tuo cuore » (1). Queste tavole, non quelle di pietra, in cui lo Spirito santo veramente scrive, riducono in opera la legge: fatto, che al solo tempo di grazia attribuiscono i profeti (2).

#### § 2.

 Chi ha misericordia del povero, dà ad interesse al Sie gnore; ed egli gliene renderà il contraccambio » (3). E chi è questo Signore che riceve ad interesse, se non colni, il quale vesti ogni nostra infermità, e quindi disse: « Qnanto avete fatto a cotesti minimi, lo avete fatto a mo stesso » (4)?

## § 3.

E quando il Savio natico insegnara: « Non ti rallegrare della caduta del tuo nemico (5): Se il tuo nemico ha finne, dagli « a mangiare; se ha sete, dagli acqua da bere » (6); non in-segnava egli, quasi direi, intenepestivamente quella legge perfetta, che udita dagli antichi ma non intesa, fu dal Savio vero così promulgata « Lo poi vi dico Anate i vostri nemici, fate « del bene a quelli che vi odisno » (7)? Tauto consentivano le due leggi, sebbem difictivano le orecchie che le secoluzano. Poiché tutto il libro de Proverbj a quest amore appar riferirsi non solo da queste sentenze, ma ancora dal solo sapere quella moralità aver egli per suo tema immediato, la qual dentro ne' due precetti si contiene di guisa, che quanto è fuori di essi, già è da essa riprysato.

<sup>(1)</sup> Prov. III, 3.

<sup>(2)</sup> Jerem, XXXI.

<sup>(3)</sup> Prov. XIX, 17.

<sup>(4)</sup> Matth. XXV, 40.

<sup>(5)</sup> Prov. XXIV, 17. (6) Prov. XXV, 21.

<sup>(6)</sup> Prov. XXV, 2
(7) Matth. V.

#### CAPITOLO XXV.

#### DELLA SCIENZA E DELLA CABITA'.

## S 1.

Lo stesso si può dire dell'Ecclesiaste (1). In esso la vanità di tutte le cose umane predicata, e fino della medesima umana scienza, che altro significa e a che altro para, se non a definire quello che amabile è, e quello in cui l'amore resta deluso? Il perchè, dopo aver trovato bensi fra tutti i beni della terra essere il sommo la scienza e la virtù naturale (2), anche questa però condauna di vanità (3). « Riconobbi, dice, che a tanto più avanti va la saggezza della stoltezza, quanto la « luce è distante dalle tenebre. Il saggio ha occhi in testa; a lo stolto cammina al bujo » (4). « Vidi ancora sotto il sole una sorte di saggezza, ch'io reputai grandissima. Era una piccola a città poco popolata: un re grande andò a campo sotto di « lei, e aperso trincere, e alzò de fortini attorno, e la strinse « d'assedio. E vi si trovò dentro un poyer nomo, ma saggio, il « quale col suo sapere liberò la città... Or io concludeva. a che val più la sapienza che la fortezza, . . . . val più la sa-· pienza che le armi guerriere » (5).

## § 2.

E pure che riflette Salomone su tale sapienza? « Io appresi, « conchiude, che e il saggio e lo stolto vanno ugualmente a a morte. - E dopo averla discorsa coll'animo mio, conobbi-· che questa stessa è vanità. - Quell'uomo saggio, che salvò la città, fa obbliato da tutti » (6), non chbe premio di sua

<sup>(1)</sup> Quantunque l'Ecclesiaste, per consenso de' più, a Salomone appartenga: pure quand'anche si revochi in dubbio, non si toglie punto alla forza del mio discorso. Poichè è sola mia cura il fare vedere come tutte le divine scritture alla carità si riportino. Tenue cosa è il nome dell'autore de' libri, quando si sa che dettati sono dallo Spirito santo.

<sup>(2)</sup> Eccle. II, 12-14. IX, 13-18.

<sup>(3)</sup> Ibid. II, IX, X.

<sup>(4)</sup> Ibid, II, 13-14. (5) Ibid, IX, 13-18.

<sup>(6)</sup> Eccle, II, 14, 15; IX, 15, Prov. XVII.

virtà al mondo, « e uno stolto è messo in altissiua diguic tà \*(1). Tale è quella scienza che sta sotto il sole (2), che ha per fine cotesta misera vita (3), o la gloria di lei (4). La quale sapienza non iscuopre all'uono « il suo fine » (5), nè può seguire « il re suo Creatore » (6).

## § 3.

Quale è dunque la sapienza, non vana, non limitata a questo vivere fuggevole, a questo breve orbe mondano, ma che si stenda in nn fine eterno, immutabile? Quella che ne' due ultimi capitoli dell'Ecclesiaste s'insegna. Poiche, riprese tutte le cose sotto il sole, così ivi si consiglia colui che cerca il vero: « Spargi il tuo pane sopra le acque che passano » (7), sopra i bisognosi; chè sebben essi sieno come uomini transitori al mondo, tuttavia la tua elemosina frutterà come il grano sparso in umida terra: « e tu, dopo il suo giro de' giorni, tel « troverai. Non gnardare, se i bisognosi sien pochi o molti; « danne a tutti, quando tu puoi: come le nuvole quando son « gravide, che scaricano pioggia sopra la terra », senza distiuguer lnogo da luogo. Danne in abbondanza, sicchè il tuo dare giovi a' bisogni futuri che tu non sai, mentre or tu n'hai pure il modo. Verrà il tempo che non potrai farlo. Allora se « l'al-« bero cade verso il mezzodì, o verso settentrione, dovunque « cada ivi rimane ». Quando sei morto, quel che è fatto è fatto-

## \$ 4.

Se vuoi trovare scuse, ne avrai di troppe per non dare elemosina. « Chi bada ai venti, non semina; e chi fa attenzione « alle nuvole, non mieterà ». Pensa che non quel povero a cui doni, ma Dio stesso ti rimuncrerà. Non sai come? E che

<sup>(1)</sup> Eccle. X, 6.

<sup>(2)</sup> Eccl. J, 14. II, 17. IX, 13.

<sup>(3)</sup> Ibid. II, 14. VIII, 1. Prov. XVII, 24. (4) Eccle. IX, 15-16.

<sup>(5)</sup> Ibid. IX, 13.

<sup>(6)</sup> Ibid. II, 12.

<sup>(7)</sup> Ibid. XI, XII.

ROSMINI, Prose Ecclesiastiche, Vol. III.

400

fa ciò? « Sì come non sai onde entri nel corpo umano l'anima, e « in qual modo le ossa si assodino nell'utero della donna in-« cinta; così non conosci le altre opere di Dio facitore di « tntte le cose. Spargi danque di buon mattino la tua semenza, « e ne men la sera sia oziosa la tua mano, perche non sai « se quella o più tosto questa semenza germoglierà: e se verrà « bene l' una e l'altra, tanto meglio. Appunto perchè tn non conosci i divini giudizi, tu dei in abbondanza e continuamente diffonderti in carità, accioochè se molte opere sono per tua imperfezione imperfette, alcuna fra le tante almeno piaccia al Signore.

#### CAPITOLO XXVI.

AVVISO ALLA GIOVENTU' DEL MODO COME DIRIGERE I LORO AFFETTI PER GIUNGERE A LIETO FINE.

## S 1.

Pensa che questa grazia del Signore è troppo miglior cosa che la vita. « Dolce, io nol niego, è la luce, e dilettevole la vista a di guesto sole. Ma se l'uomo viva pur anni molti e questi « tutti lietissimi; però dee ricordarsi di quel tempo tenebroso, « e di que' lunghi giorni, venuti i quali, tutte le passate cose « saranno convinte di vanità. Goditi pure adunque, o giovine, « di tua fresca età, e lieto sia pure il tuo cnore ne' giorni di « tua giovinezza, e segui le inclinazioni del tno cuore, e quanto « piace ai tuoi occhi! Ma sappi che per tutte queste cose ti « chiamerà Dio in giudizio. Ah! discaccia piuttosto, se hai senno, a dal tuo cuore l'ira, e v'entri la carità: e ogni male tien « lungi dalla tua carne; poiché vanità sono (se credi) giova-« nczza e piaceri ».

### § 2.

Quale è dunque la si grande ragione per la quale l'uomo si muova a beneficare i suoi simili? Non forse questa, che tutte cose essendo vanità, quello si dee fare per conseguente, che piacendo all'immutabile, immutabile e non vano bene ci partorisce? In questo immutabile dunque, fra cose mutabilissime nelle quali viviamo, noi dobbiamo volgere il pensiero dei il cuore: se alcuna stabile felicità a noi preme di procacciare. Dall'aggradire a Dio, il bisogno ne scatarisce di giovare al prossimo. Ameremo il prossimo, se il cuore terremo inteso a Dio, e a quel grande evento che, dissolvendo quanto vha intorno a noi di solubile, all'indissolabile il nudo nostro spirito ricondurria. e Ricordati adanque del tuo Creatore, o giovane, ne signori di tua giovanezza; prima che arrivi il tempo di affinione, e si appressimo gli anni, de quali diria: Anni nojosi ».

## € 3.

Qui con vivissime immagini la vecchiezza descrive, e il lento consumarsi di quanto ha intorno l'uomo di caduco e di frale. Se n'odano l'enfatiche, ma veracissime immagini: « Ricordaa tene prima che oscnro divenga il sole e la luce e la luna « e le stelle, e dopo alla pioggia tornino le nnvole: allorché « tremeranno della casa i custodi, e i fortissimi vacilleranno, e e quelli che macinavano, ridotti a pochi, non lavoreranno e più, e verranno a ottenebrarsi gli occhi, che veggono pe' a loro fessi. E le porte della piazza si chiudono, e la voce a di quello che macina attenna, e al cantar di un necello a l'nomo si leva: l'assordano le cantanti donzelle. Hanno ana che timore de' luoghi elevati, e per le vie sono paurosi, fioa risce il mandorlo, la cavalletta s'ingrossa, il cappero si a sperde; perché l'uomo se ne va verso la casa di sua etera nità, e lo attornieranno per istrada que' che lo piangono. Prima a che la funicella d'argento si rompa, e la tenda d'oro si cor-« rughi, e si spezzi sulla fonte la brocca; e la rnota sulla ci-« sterna si stritoli, e torni la polvere nella sua terra d'onde e ebbe origine; e lo spirito ritorni a Dio di cui fu dono. -« Figlinol mio, non cercar nulla di più. Qui sta ogni sapienza. « Ascoltiamo tutti la fine d'ogni discorso: Temi Iddio, e os-« serva i suoi comandamenti; perché questo è tutto l'uomo. « E ogui cosa che si faccia la chiamerà Dio in giudizio per a qualunque errore commesso in essa, o sia ella buona ov-« vero mala ». Per timore di questo giudizio, ultimo fine nostro, noi dobbiamo pure a Dio stare attaccati, il prossimo be-

neficando. Ecco la saviezza non vana. Questo è il fine di ogni

discorso: questo i comandamenti di Dio: questo tutto l'uomo, cioè quanto nell'uomo v'ha di meritevole di alcun prezzo.

#### CAPITOLO XXVII.

LA SAPIENZA È LA MADRE DELLA CARITA'.

§ 1.

E perchè questo sentimento di bello amore è fitto in noi. e germoglia dal nostro cuore e dalla nostra mente fruttifica . per questo sta scritto ne' Proverbi(1), " che la sapienza grida, e a la prudenza alza la voce sua a: per tutto ove sono nomini. grida essa. « Nello cime più alte e più rilevate, lango le \* pubbliche vie, ai capi delle strade ella si sta, presso alle · porte della città c sulle porte medesime ella ragiona; e dice: · o nomini, a voi io grido: imparate, o pargoletti, la prudenza. - La sapienza vale più che non tutte le cose le più prea ziose, e non è da paragonarsi a lei qualsivoglia cosa più cara. Io, la sapienza, abito tra i buoni consigli, e presiedo a a savi pensieri. Il timor del Signore odia il male, e l'arro-« ganza, e la superbia, e la via torta c la bocca bilingue io · detesto. - Per me regnano i regi, e i legislatori ordinano a il giusto: per me i principi comandano, e i giusti ammini-· strano la giustizia. Io amo quei che mi amano; e quelli che « di buon mattino si svegliano a ricercarmi, mi troveranno.-« Nelle vie della giustizia io cammino - per far ricchi coloro a che mi amano, e riempire i loro tesori. Il Signore mi ebbe · seco nel cominciamento delle opere sue. - Quaud'egli dava · ordine ai cieli, io era presente. -- Con lui era io dispoa nendo tutte le cose, ed cra ogni di mio diletto lo scherzare « dinanzi a lui continuamente, lo scherzare nell'universo: e · mia delizia lo stare co' figliuoli degli uomini ».

## § 2.

Quanto non fece questa cterna Sapienza per essi! In che bel modo non mostrò essa questo esser sun delizia lo abitare col genere umano! fino incarnatasi e fatta uomo! « La Sa-« pienza, prosiegono i Proverbj, si è fabbricata una casa »,

<sup>(</sup>t) Prov. VIII.

ciol la mana natura. Ella ha lavorate sette colonne », che sono i doni del santo Spirito, su coni si regge la sua casa. In essa ha immolate le sue vittime », Cristo paziente in carne umana, i martiri, e tutti i santi che a Cristo congiunti con lui si offeriscono e sofirono: « ha inanequato il suo vino e imbandito la sua meusa », a memoria del Sacrificio, e Sacrificio essa sessa, nutrimento, fortezza, letiàs di tutti quelli che ne partecipano. « Ella ha mandate le sue aucelle », le figlie di Gerusalemmen, gli apostoli, « ad iuvitare a quella sua casa tutte le genti, a quel tempio, rocca fortissima, ed inespugnabile. Chianque è fancinllo, venga a me; e a' menteccatti diere Venite, mangiate il mio pane, e bevete il vino che home secolato per voi. — Per me saranno moltiplicati i tuoi giorni, « e cressecranno di numero cili anni della tua vita ».

### € 3.

Quanto è altro tale Sapieuza dalla lusinga delle cose esteriori! Questa è descritta come « una donna senza cervello, « loquace, piena di smorfie, e che non sa nulla (1). Con inganno e artificio ella si sbraccia a trarre a sè il debole mortale. Quanto sono diverse le smancerie e i lezi di questa lusida e vil femminaccia, da casti amplessi di quella savia e dignitosa donna, la quale avviva l'nmanità coll'unirvisi e coll'accendere in essa ogui favilla di santo amore! Poichè in vero, di ogni amore soprannaturale verso Dio e verso l'uomo, quella sola può essere la fonte, che alla bassa umanità diede ali per tornare al cielo dopo la prima cadata. Da Dio è l'amore di Dio: ché Dio è inaccessibile a noi; ma noi siamo accessibili a Dio. Onde sebbene noi a lui non potevamo andare, pure egli potè venire a noi, per quella Sapienza che vesti nniana carne. E dell'amoroso conginngimento, o sposalizio della natura diviua colla umana, ci lasciò Salomone il più sublime epitalamio, e il più tenero che mai fosse composto, in quella canzone detta per la sua eccellenza il Cantico de cantici (2).

<sup>(1)</sup> Prov. IX, 13.

<sup>(</sup>a) I Proverbj sone come tre collection delle sentenze del Saggio, e quasi tei biri. Il primo dal c. I al X si secondo dal X al versicolo 17 del cap. XXII ino al versicolo 17 del cap. XXII ino al versicolo 51 del c. XXXI. Ora dove finisce la prima parte di questi libri, ivi comincia, quanto alla continuazione del sentimenti, la Candica.

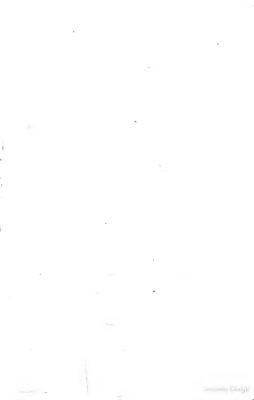

### LIBRO III.

### CAPITOLO I.

DELL'ULTIMA E PIÙ PERFETTA OPERA DELL'AMORE, LE NOZZE FRA LA NATURA DIVINA E L'UMANA.

## § 1.

Nella Cantica Iddio, il pacifero Rege (1), l'amico del genere nuano, mostra l'amor sso, presone il simbolo e la figura dagli amori dell'uomo e della donna. Prende egli sembiante d'inamorato sposo; e all'unman natura, sollevata e tratta a sè colla sua grazia, dà quello di sposa pure innamorata. Lo sposo è adunque Iddio in quanto è buono: la sposa gli nomini in quanto a bio sono dall'amore portati.

# § 2.

Anche i cattivi, fino a che sono nel mondo, fanno da sposa; perciocchè se Dio non hanno ancora tovrato, sono però in sulla via di trovarlo. Ama Iddio in costoro quello che in essi all'amore si riferisce: la possibilità cioè che tuttavia hanno ia mare Iddio. Ma in quelli che già l'amano, egli ama non la possibilità solo dell'amore, ma il loro amore medesimo: gode con questi tutte le delizie di un amatore che colla diletta si diletta e di lei s'inebria. Egli ama la diletta anche dalla lunge, ma non la gode come da sposo. Sicchè l'amore che Iddio porta e sempre portò all'uman genere, è la cagione non pure dell'amore di quelli che lui amano, ma ancora della possibilità che l'amino coloro che ancora non l'amano.

<sup>(1)</sup> Salomone vuol dire, « Che dà la pace ».

Questi amori, e queste nozze misteriose ed inefibili del Creatore e della creatura, hanno però diverse vicende, casì, avventure; in modo somigliante a quello che negli unani amori suole intervenire. E l'amane sposo piglia diversi aspetti e atteggiamenti, muta di veste, e si trasforma, e s'ingegna in mille foggic di far pure apparire il occente amore alla dolce amata, c a sei invitala, e stringelasi. Ora egli è re nella reggia, ora è cantore nell'orto; ora è accetote nel tempio, ora è cultore nell'orto; ora è il fratello della sposa, ora l'inquieto amante, ora il beato sposo, ora è l'aomo, ora è Dio: egli ha tutti i pregi, tutti e la domature, tutte le labia, tutti e la priscriatre, tutti e le labia, tutti e la domature, tutti che cil, cutti e adomatine, to di ce di natura e di arte, o quali la cara amica s'avvincoli c seco amondi, e indiguingibilmente per unione congiunga. Ola amore indicibile di cottesti sublimi amanti, di questi insoliti sposi.

## \$ 4.

Gli sponsali de' quali si fecero già in principio, fino dalla prima promessa del Redentore, udita dall'uomo cadnto; e furono celebrati questi sponsali di sì gran nozze per quattro mila anni con una serie di portenti di misericordia, regali da parte dello Sposo, con atti di virtù, vezzi da parte della sposa che venia formata dal ristretto novero degli antichi santi. Le avventurose nozze poi, dopo un sì lungo c castissimo amoreggiamento, vennero contratte e consumate nel seno di immacolata vergine, colle pene e colle gloric di Cristo variamente celebrate dalla sua nascita fino alla sua morte, alla sua risurrezione, alla sua ascensione ne' cieli: e presentemente si solennizzano nella terra e nel cielo col convito ineffabile del pane e del vino. Il talamo poi molle e florido, sono le anime di tutti i santi, alle quali in questa vita è unito e va unendosi del continuo, fino che in cielo pienamente e indisgiungibilmente unito si rimaue. E dopo la risurrezione de' corpi, avendo già tutta la sua Chiesa aggregatasi in un sol corpo vaghissimo oltre modo, non pure nelle anime, ma nei corpi ancora compirà la spirituale unione: mettendo così il colmo ai sacri riti, alle delizie, ai frutti di queste fecondissime, eterne, divinissime nozze, arcano di divina onnipotenza, bontà, per cui sono create le cose, e in cui esalazione tutti i milioni degli spiriti celestiali cantando vanno un eterno epitalamio. Ma di queste nozze udiamo i dolci misteri a parte a parte disvelati in servigio de cnori amanti.

### CAPITOLO II.

LA SPOSA DI DIO, INFABRI CRISTO, SOSPIRA E CHIEDE LA VERUTA DELLO SPOSO, E SI LAMENTA PERCHÈ ELLA DEE VAGARE SENZA SPOSO PRA LE P.: 210NI INFEDELL

#### § 1.

Quella mistica donna (l'umanità, che soppe di essere amata e scelta a sposa del Signore, allora che udi dovere « da lei « nascire chi schiaccerà la testa al serpente » nemico delle avventurate sue nozze (1), già corre con amore affannoso a chiedere, a sospirare la vennta e i più stretti amplessi del son diletto.

## § 2.

Diami (dice ella del sao Dio) l'amorosa saa legge, ni pacit al cnore, en "istruisca. Quel parlare a Mosè a faccia (a) ni è caro, ma più dilettami quel toccarmi il cuore coll'interna sna voce. Egil è come na bacio soavissimo che dalla bocca parmi ricevere del mio diletto. Amo e desidero la legge della grazia, dell'amore, quella che solo porta Cristo col diffondere lo Spiritio santo ne' cnori.

# § 3.

Per questo divino amore, il nome di Cristo è simile all'olio odoroso, che si spande e dilata, e colla fragranza sua tira dietro di sè i docili cnori somiglianti, per la mollezza loro

<sup>(1)</sup> Gen. III, 15.

<sup>(2)</sup> Deut. XXXIV, 10.

ROSMINI, Prose ceclesiastiche, Vol. 111.

Verso le delizie divine, alle più leggiadre e dilicate fanciulle. Questi dolci cuori te amano, te segonon, o mio Signore. Tirami, itrami in questa forma, nascendo tu al mondo, e magiormente diffondedo i doni tuoi divini. Allora correremo dietro l'odore de tuoi ungeneti. M'ha bene il divino Legislatore introdotta negli arcani della sua legge, anche in questo tempo, in cui uon è venuto il Messia; e i retti di cuore già mi amano. Ma queste sono grazie intempestive, e anticipate, senza che vi ais stato anoroca hi le abbia meritate.

## \$ 4.

Voi, o figlie di Gerusalemme, dite che io sono nera come le tende de' Cedareni. O nmili figlinole, se sono nera ancora pel peccato, tinta del sno colore dalla mia origine, il demonio, quasi ardente sole, mi scolori, ingannandomi, e traendomi dalla primiera bellezza. Non ancora il mio Redentore mi appurò di questo peccato, sebben egli l'abbia coperto dinanzi a se, come se il peccato non fosse. Di poi gli uomini tristi, figlinoli della stessa madre mia Eva, pugnarono contro di me e maltrattaronmi: corrompendo le mie membra, cioè gli nomini che si teneano a Dio, co' vizi loro, e i pochi retti perseguitando. Mi trassero quindi prigioniera in Babilonia, nell'Assiria, in servaggio sotto quegli Idolatri: e non potei allora servire a me stessa. Mi presero quasi gnardiana di quelle vigne, dovendo intanto lasciar derelitta la vigna mia (1). Pur così trista. così maltrattata, ho pochi santi in me stessa; e per essi son bella. Son bella, perché eletta sposa dal bellissimo sposo: e come tenda reale, come la tenda di Salomone, così sono bella, perchè abita in me il Re di pace.

# § 5.

Pure nello squallore delle catene, e più ancora negli sfregi di tanti pervertiti miei figli, guardando me stessa, oh Dio!

<sup>(1)</sup> Gli Ebrei captivi fecero due beni a quelle nazioni. Diedero loro degli uomini che disponessero con prudenza le cose di que' regni; e ciò che è il più, fecero fra quelle genti conoscere la legge del vero Dio.

mi pare avere ben lontano lo sposo, e quasi averlo smarrilo. A lui pertanto allora prego: o Oh amore dell' aniga mia, fammi saprer il luogo dei tuoi paschi, il luogo ove tu sal merig-gio riposi, perchi io non cominci andar vagando dietto à greggi de tuoi compagui s. Fra queste genti idolatre non pascoli tu; ma pascolano gli altri pastori, tutti diversi da ter Tomoro gasato, il demonio corrompitore. I tuoi pascoli sono is sal monte di Sionne, dove colla tua legge nutri le tue peccore (t); il luogo dove gisci sul meriggio, è all monte Calvario. Ivi ti riposi dalle immense fatiche: ne riposi altro che morto; sebben sia su sono a te la morte, onde ti desterai vigorosissimo: ti riposi colà nou solo sul meriggio del giorno, ma sul meriggio de' secoli, nella pienezza dei tempi (3).

#### CAPITOLO III.

LO SPOSO RISPONDE AI LAMENTI DELLA CHIESA DELL'ANTICO TESTA-MENTO, SVELANDO LE RAGIONI PERCHÈ ELLA DEE VAGARE FRA LE NAZIONI, E PREDICE LA CONVERSIONE DI QUESTE.

§ 1.

Né tace lo Sposo. Se non conosci la tua beltà, risponde, e non consideri i santi che hai teco, ma miri solo agli snaturati figliuoli che ti deturpano, e a te attribuisci i loro sensi e i loro misfatti; bene sta che te ne vada in fra le genti, in mezzo a que greggi, a que pastori senza nuità, pieni di dissensioni, e dietro a loro capretti, non alle mie pecorelle; tu non sai la rasjone, che sei lasciata così loutano vagare, perchè non conosci te stessa, non conosci quale occula virtti in es tessas rinserir. Colà in Babilona in Assiria, e per tutto il mondo, quando tn ti spargerai, dopo avermi baciato sopra Sionne, e meco riposato in sul Calvario, tu sarai in fra loro simile a me valorosa dei nivitta. Come io pugnai qual campione, qual cavaliere, contro di Faraone, e gittai nel mare tutti i cocchi di lui (3); così tu potentissima vincerai fra gen-

<sup>(1)</sup> Ezech. XXXIV.

<sup>(2)</sup> Gal. IV.

<sup>(3)</sup> Exod. XV.

tili, entrerai come tremenda eroina fra loro, e farai vendetta de' miei nemici. Farai conoscere il mio nome (t), e tutto il mondo piegherai a sottomettersi alla mia croce. Vedrai allora se sei bella, vedrai se sei robusta, vedrai se avrai teco lo sposo tuo, il tuo capo, e con esso la fortezza e la gloria. All in Babilonia stessa, e in mezzo al mondo perverso, tu sarai quella tortorella, che fedele al suo compagno, altro (ne pur morto lui) non ne riconosce.

### € 2.

Apparisce ne' tuoi atti di fuori la fedeltà che mi porti, come nella sposa apparisce la fedeltà sulle guancie; e si può dire che il tuo collo, sebbene non aucora adorno di quei monili che io ti recherò sposo celeste, è tuttavia così bello come di monili fornito, perchè non superbo (2), ma docile e pieghevole alla mia legge.

#### € 3.

Con quelle tribulazioni per altro della cattività tua, e coll'essere perseguitata in Gerusalemme, e quindi pel mondo dispersa, tu acquisterai nuovi pregi e nuovi vezzi. Per questo modo del forte patire, tu « comprerai da me l'oro passato « e purgato nel fuoco » (3).

<sup>(</sup>t) Molti Ebrei nella schiavitù lubilonica aveano trovato grazia presso que' re idolatri, come Daniele, e per essi Iddio aparse la cognizione della vera legge presso que' popoli. Egli atesso dice nel salmo CXVIII, che i più sicuri critici a lui attribuiscono: « Nel cospetto de' re io favellava le « tue testimonianze », Molti de' dotti uomini che hanno esaminato le antichità persiane, come il Pocock, il Reland, il Prideaux, l'ab. Tucher, e Hyde che cita degli scrittori orientali, credono che Zoroastro stesso fosse ebreo, discepolo di Daniele, o di qualche altro di quegli ebrei che da schia vi erano divenuti ministri de' Persiani. Quindi la sì grande conformità fra le dottrine di Zoroastro e quelle di Mosè, fra le antichità persiane ed ehraiche. Anche di tai mezzi, cioè della dispersione degli Ebrei, si servi Iddio, se non a torre, almeno a diradare le tenebre di alcune nazioni, e dar loro un richiatuo alla verità che loro giovasse specialmente lasciando la via alla predicazion del Vangelo.

<sup>(2)</sup> Joh. XV, 26. (3) Apoc. III, 18.

La maggiore però di queste tue tribulazioni la patira inel tuo capo, nel tuo diletto medesimo, in me; allora quando verrò e patirò, stringendo così teco il contratto nusiale, allora ti farò un soleune dono di quest'oro, secondo l'uso degli sposi di regalare le spose: ei l'uso collò decile alla legge, lo adornerò io di special grazia con catenelle di fino oro punetegiate d'argento. Questo uno io solo, ma meco il Patra mio te lo farà, e il santo Spirito qual paraninfo alle nostre nozze; acciocchè come allora che fosti creata, la trina maestà di Dio mostrò d'operare in formatti, così de ella operi ad abbellirit.

## CAPITOLO IV.

AFFETTI SCAMBIEVOLI DELLA CRIESA MELL'ANTICO TESTAMENTO, E DI CRISTO SUO SPOSO CHE TARDA A VENIRE AL MONDO.

5

## Diletta.

Nel mentre che aucora posavi nel seno del Padre tuo, ed io schiava nel mondo, e soprattutto allora che in Babilonia mi trassero, mandava io pure preghiere al cielo così odorose, tua mercè, e il loro olezzo parea di spiga di nardo. lo meditava, io pensava a te. Te ravvolgeva essere come un fascetto di mirra, come un grappolo eletto della terra promessa. Poichè il tuo grande sacrificio incruento io aspettava in virtà della fede, espressa nella mirra, che s'usa pe' cadaveri; e il sacrificio incruento stava effigiato nel grappolo delle vigne di Engaddi, pegno a quelli che dimoravano nel deserto, della fertilità della terra santa; come il calice del tuo vino fia pegno e caparra sicura dell'abbondanza, e delle delizie del cielo-Tu dunque se' mirra, mio diletto, mirra che tengo sempre in mezzo al mio petto, fra le mie poppe, fra gli amori di Dio e degli nomini: e tu se anco uva, o diletto mio; perche tu nomo, e tu Dio: tu vittima, e tu sacerdote: tu sulla croce estinto, e tu sugli altari immolato: là versando saugue, qui in tuo sangue il vino mntando.

#### Diletto.

Quando a queste immagini pensi, bella veramente se'tu o mia diletta; bella veramente se'tu, e gli occhi tuoi di colomba! Li tuoi occhi, le tue intenzioni sono come quelle della colomba, che è monda per offirisi sul mio altare (1), se pur meco, o mia cara, ta formerai di te sacrificio.

§ 3.

#### Diletta.

All'non io, ma il bello sei tu, perchè da te ogni bellezza; vieni, vieni. Se tu me hai per bella, entra meco nel talamo. L'anime de' miei figli formano il talamo: i corpi loro, la casa orè è il talamo. Fiorito è veramente il nostro talamo; e del cedro odoroso, e del cipresso incorrutalile sono le travi e le soffitte di queste case: danno hono odor di virtà; riè corruzione corrode questi materiali che forman la casa.

§ 4.

## Diletto.

Tu sei simile a me, o mia diletta. Io rosseggiante qual rosa, per sangue che mi sgorga; io bianco qual giglio, per innocenza che m'abbella. E tu sei giglio, e sei fra le spine siccome rosa: tu, o Chiesa de' miei eletti, sei come fra spine, fra' moudani che ti perseguitano. Questa rassomiglianza è perchè lo t'amo, e tu m'ami.

§ 5.

### Diletta.

Ma tu non solo vago, ma sei ancor saporito e nutriente, quale è il melo fra le piante salvatiche: e all'ombra tua fia

<sup>(1)</sup> Perifrasi Caldaica:

ch'io trovi la pace desiderata, e col tuo frutto è che addolcisca il mio palato. La meditazione de' tuoi precetti e delle vie della tua provvidenza inebria me come il vino: questa meditazione sveglia mille affetti amorosi, che tn disponi ed ordini quasi schiere d'eserciti a pugnar contro me. E chi potrà resistere a questa pugna soavissima? e chi potra resistere alla carità? Essa te mi mostra, o sposo; e il momento mi mostra in cui dal cielo discenderai alle nozze. Desta così in me di questo momento la brama; e la privazione che pur debbo ancor sostenere dell'amato oggetto, mi vince e fammi tutta languire. Ah! sostenetemi coi fiori della speranza, oh! stipatemi co' frutti della fede, perch'io lauguisco tutta d'amore. Ne mi reggo in piedi, ma in un sonno, o svenimento od estasi che sia, sentomi immersa. Mi pare che venga il di delle nozze: egli vicne già: eccolo, ecco lo Sposo, egli mi abbraccia; pone la sua sinistra sotte il mio capo, e la destra di lui mi circonda.

#### CAPITOLO V.

DEL SONNO DELLA FEDE, IN CUI GIACEVASI LA CHIESA
DELL'ANTICO TESTAMENTO.

#### § 1.

In questo sonno amoroso si abbandono la diletta nell'antico testamento: dormì fra le braccia dell'eterno Padre del suo amante: in languore, pel desiderio di lui lontano e che mai non veniva; in estasi di contentezza, per la viva fede che tuttavia della sua vennta l'assicurava. Lo Sposo si compiace di questo sonno di fede e di anelante desiderio, nè vuole che ella sia desta fin che nol voglia ella medesima. Sconginra perciò le figlinole di Gerosolima, cioè gli Angeli che costodiscono i giusti, acciocché non isveglino da quel santo sonno la sua diletta, fino a che ella nol voglia, porgendo loro di que conforti che scemano ad un tempo la fede e la brama. Il tempo del destarsi sarà quel dello Sposo che viene: quando il languore dell'anime per lui lontano cesserà col possesso. Allora vorrà ella destarsi, abbandonando la profezia quasi un cotal sogno, per l'evangelico avveramento di quel mistico sogno. Intanto, profano ed empio rumore non tolga da questa pia innamorata vergine il suo riposo. Ma già in quell'estasi medesium, la diletta, se non vede lo Sposo ancora, ne sente però la voce; e al viva la sente e si grata, che pargli vederlo che sen venga. Il vede: ciò che ode è l'invito ch' egli stesso le fa di sorgere dalle sne pinme; ella sorge nel sonono, il cerca, l'incontra, il trora e lo stringe; si bes ineffabilmente a lui abhandonata, e in mille modi castissimi e dilettosissimi con esso a pien si trastulla, internandosi in un cnpo secreto di mistico amore, e vincolandosi con moltiplici eterne ritorte di soprannaturale carità.

### € 2.

#### Diletta in sorne.

Voce del mio diletto. Ecco egli viene! Udi le preghiere de' santi miei figli, e per questi a venire s'affretta. Sembrami che egli venga saltellando pe' monti, travalicando i colli, simile ad un cavriolo, ad nn cerbiatto (1). Ecco, nella umana carne si vela! indi me gnarda come d'in fra le fessure d'una pareie, dandosi a vedere per queste fessnre, cioè per l'opere divine, per le quali fra l'nmanità, la Divinità si trascorge. Egli mi parla, mi desta: Sorgi, dice, ti affresta, o mia diletta, colomba mia, speciosa mia, e te ne vieni. Già passò il tempo della legge; quasi stagione invernale, andò via già, disparì il tempo piovoso. Sorride ora spiritnale primavera; il calore della mia carità fa apparire i fiorelli nella terra nostra dove io m'incarno; la donzella eletta a concepirmi è già nata, è crescinta, ha dato il consenso al gran nodo; ell'ha detto: « Ecco l'ancella del · Signore ». Questa è quasi voce di tortora che annunzia la novella stagione de fiori, il pullulare e il fiorire della radice di Gesse (2). Comparvero già in Israello il Precursore dell'Uomo-Dio, s. Giovachimo, sant'Anna, Zaccaria, il buon Simeone, e gli altri giusti che nell'opera della Redenzione sono riserbati o come padri, o come proteti. Questi, quasi fichi fiori,

Il vede venir da lungi; è quello di s. Paolo: «Nella fede morirono « tutti questi senza aver conseguito le promesse, ma da lungi mirandole e « salutandole » (Hebr. XI, 13).

<sup>(2)</sup> Is XI, 1.

annunziano il frutto perfetto che produrrà Israello via più dolce del dolcissimo fico; quasi vigne fiorenti, annunziano co' tralci odorosi il grappolo grande di perfetta maturanza e bontà. Vieni a questi indizi, deh vieni, o colomba mia; sorgi dal sonno in cui giaci profondo della tua fede, in cui vedi le cose fra veli involte, e in pacifica veglia oggimai mi guarda cogli occhi svegliati, e toccami colle tue mani, stringimi colle tue braccia. Tn. o colomba, troverai in me come un'inaccessibile rocca: rifuggi e scampa dagli avoltoj. Spiega ora tu la voce tua, medita la legge e le profezie, e teco stessa ripensa. Con queste divine Scritture vieni a me; con queste mi farai udire la tua voce soave, mi farai vedere il tuo amabile volto. Falsi apostoli, ben è vero, tentano di guastarti, come le volpi ne' campi che danno guasto alla vite. Onde mentre è ancora il tempo adesso del tno fiorire, o mia vigna, si piglino tosto questi animali nocivi; non si ascoltino, si ribattano questi impostori.

# § 3.

Così in un sogno, ma felice e profetico, vedea (1) la diletta e udiva il sno caro che la chiamava; vedea la primavera che lo precedeva, vedea li tristi che tentavano di guastare le fatiche di lui. Ella al gratissimo invito risponde già: Io so per la certa mia fede, che tu vieni, ed esaudisci prontamente le mie preghiere (2), So che tu sei a me diletto, e che io a te, il quale in me così ti diletti, e meco ti giaci come agnellino tra' gigli; sino che sei annunziato fra l'ombre profetiche, o fino che ti stai nell'ombre del sepolero, e che spunterà col tuo risorgere una luce novella. Ah tu fa presto: ritorna anche col corpo tuo: vieni di là con quella prontezza con che il cavriolo e il cerbiatto saltella in su' monti di Bether: e anche prima che tu al mondo venisti, gli angeli volavano in soccorso di que' santi ch' erano lor dati a custodia. Tn entra adesso in luogo loro: sorgi dal sepolero; non più essi, ma tn stesso ci custodisci.

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

<sup>(1) «</sup> Abramo vostro padre sospirò di vedere il mio giorno; il vide, e « ue tripudiò » (Jo. VIII, 56).

<sup>(2)</sup> Al tempo di Gesù Crisio la Chiesa d'Israele lo aspettava, sapéndo dalle profezie che quello era il tempo della venuta del Messia.

COME AVVICINANDOSI LA VENUTA DI GESÙ CRISTO, I POCHI ELETTI CHE FORMAVANO LA SUA SPOSA IL VENIANO PER TUTTO CERCANDO.

### S I.

Così dolcemente la fedel Sinagoga andava seco stessa favellando, in virtà della viva sua fede, al tempo della vennta di Gesù Cristo. In questa sicurezza in che si teneva della venuta del suo diletto, andò ella cercandolo. Ed ecco come le descrive essa stessa in questa ricerca le sue amorose avventure. Mentre per me era notte, perchè non ancora erano per me svanite l'ombre del vecchio patto, io venni cercando il mio diletto nella legge mosaica, nella quale riposava la mia fede. quasi in suo letticcinolo. In essa però non era il luogo in cui dovevano succedere le nozze; ma in un talamo più riposto e più sublime. Quindi là nol trovai. Mi levai, avvertita già che quello era il sno tempo; andai attorno per la città, per le contrade di Gerosolima; ma nol trovai punto al di fuori. Domandai a' Capi della Sinagoga, a' Sacerdoti, agli Scribi e Farisei custodi di quella; ma solo quando ebbi postergate tutte queste cose, lasciati dopo di me i riti mosaici, i sacrifici degli arieti, la lettera insomma della legge, allora, nello spirito giunta di essa legge medesima, pure il trovai, il conobbi, ne lo luscierò più fino che non l'abbia introdotto nella casa di mia madre, la Sinagoga: nella cui casa, e nella cui stanza segreta in cui essa mi generò, alla fine de' secoli sarà il tempo che io l'introduca, quando le reliquie d'Israello torneranno a lui, il conosceranno, e lo si abbraccieranno.

# § 2.

Già la Sposa ha ritrovato lo Sposo quando prima credette in lui; e introdutolo nella stana di sua madre la Sinagoga, quando alcuni Ebrei prima si convertirono. Di mano in mano avviene questo, che a lui ritoruino altri Israeliti; sebbene compituamente sarà solo alla fine de secoli. La Sposa riposa in seno allo Sposo, e lo Sposo la difende da chi vorrebbe turbarle la pace. Ma non solo i Gindei formano questa Sposa; i Gentili

ancora ne fanno gran parte. Di questi, che non da Gerusalemme, ma dal deserto ascendono a Cristo, è vaghissimo il comparire. E i compagni dello Sposo, le compagne della Sposa, cioè l'anime giuste d'Israello: « Chi è costei », vanno esclamando, quando prima videro la Chiesa delle nazioni, e la grazia pervenuta fra gl'idolatri (1), « chi è costei che ascende per lo deserto verso « Sionne, quasi piccola colonna di fumo formata da aromati « di mirra e d'incenso, e di ogni polvere di profumiere? » Rassomigliano alla mirra la primitiva Chiesa de' Gentili, li combattimenti e morti; all'incenso la fa simile il sacrificio che in essa brnciasi a Dio col fuoco di carità, e ad ogni polvere odorosa per l'odore di ogni virtù che di sè doppiamente spandea. Ma dove ascende costei? Ascende a Sionne, al talamo del Re di pace. Questo letto del vero Salomono, che sono l'anime giuste, è guernito d'infiniti angeli che il custodiscono come robustissimi campioni d'Israello (2). « Tutti a hanno la spada dello spirito » (3), e sono spertissimi nella guerra, che non « colla carne e col sangue, ma co' principi, e « colle podestà, co' dominatori di questo mondo tencbroso, a cogli spiriti maligni dell'aria » (4) sostengono in favor dell'uomo. Questo letto è fatto de ccdri del Libano, avendo nell'anime più crette e sublimi composto il Signore il suo seggio, Ha colonne d'argento, cioè ha le verità della divina parola, pura come metallo nel fuoco affinato; la schieniera ha d'oro, cioè tutta carità ardente; le parti di mezzo delle più care cose ricoperte, cioè delle spirituali delizie, acciocchè le figlie di Gerusalemme v'accorrano. O figliuole di Gerusalemme, o anime giuste, uscite e mirate; è il giorno dello sposalizio: eeco il re Salomone col diadema in capo, di cui incoronollo sua madre, la Sinagoga. Ahi! che il diadema è una corona di spine! ma però è più che di gemme glorioso: questa corona che par di dolore, sarà di dolcezza: questa che par d'ignominia, sarà di

<sup>(1) «</sup> Rimasero stupefatti i fedeli circoncisi..., che anche sopra le genti « si fosse diffusa la grazia dello Spirito santo, perocchè gli udivano parlare le lingue e glorificare Iddio » (Act. X, 45-46). Vedi Isaia XXXI. (2) « Sono gli Angeli spiriti amministratori, mandati al ministero in gra-

<sup>«</sup> zia di coloro, che acquistano l'eredità della salute » (Hebr. I, 14). (3) Eph. VI, 17.

gloria: questa che par di debolezza, di di forza. Questa ella di come adunamento di molti e molti diademi (1). Oh che gloria, oh che letizia ha questo novello spaco incoronato di spine, in sulla croce disteso, disceso fino al sepolero e ne' lnoghi inferiori: poiché egli risorse il terzo giorno pieno di chiarezza e di letizia. Egli stesso diceva, già tanto prima per bocca di Davidde, al Padre suo: « Tu hai cavato fiorri dall'inferno l'anima mia, mi salvasti dal « consorzio di quelli che scendono nella fossa. .. La sera « saravvi pianto, e il mattino allegrezza ... Ta cangisti per me » in gandio i miei lamenti; facesti in pezzi il mio sacco, e mi » innondasti di allegrezza » (a).

# CAPITOLO VII.

AFFETTI DI CRISTO, CHE VIENE AL MONDO, VERSO LA SUA SPOSA: INCARNAZIONE.

## S I.

Venuto è adunque Cristo al mondo a contrarre le nozze, promesse al cominciamento, colla sua sposa. Egli ha trovato già la Chicsa de' suoi eletti apparecchiata ad entrare nel talamo.

# § 2.

Quanto se' mai bella, le dice egli, o mia diletta, quanto se' bella ut! Le tue intensinoi sono pure questi occhi dell'anima tua rassomigliano a quelli della colomba, semplice e pura pel sacrificio. Queste intensioni trasperiscogo nel tuo caterno operare; ma interiormente (non appartenendo a te già i l'arsisel) (3), quanto più hai di vaghezza! Quanti noso noo i tuoi teneri affetti! quanti timoi devoti pensieri! I tuoi santi più puri, e più staccasi dalle cose mondane, a te sono come i capretti: ti fanno rornamento come alla sommità del monte di Galand fanno ornamento i branchi delle capre. A questo monte vestito de velli de greggi, si può assomigliare Cristo

<sup>(1)</sup> Apoc. XIX, 2.

<sup>(2)</sup> Ps. XXIX.

<sup>(3)</sup> Matth. XXIII.

il tuo capo, vestito de' snoi folti capelli, cioè di que' Santi contemplativi che più da vicino partecipano e traggono della tua sapienza. I predicatori dell'Evangelio che spezzano la divina parola, e nutricauo di lei il corpo della Chiesa, sono quasi i tuoi denti: e rassomigliano quasi per bianchezza ad agnelle tosate e lavate teste nelle fonti, che tutte hauno gemelli i parti; perchè ogni fatica de' difenditori della divina scienza, figlia sempre il doppio amore divino ed nmano. Il sangue di Cristo e de martiri tuoi fanno a te le labbra e le guance simiglianti a bende scarlatte, e come la scorza della melagrana (1); questo sangue prezioso che le labbra ti tinge, oh quanto reude dolce il tuo favellare! poiche quanto l'infermità umana rifugge dalla vista del saugue, tanto l'ama e n'è vaghissima la fortezza della carità divina. Tu sei sommessa al giogo di Cristo, e il tuo collo per questo è come quello di tortorella molle e leggiadro; ma ad altre dottrine non pieghi tu. Chè sapienti banditori della mia verità forniscono a te il collo di fortezza, facendol somigliante alla torre di David edificata co' baluardi: a mille broca chieri », così è descritta la fortezza della Chiesa contro all'assalto dell'eresie, e d'ogni genere de suoi nemici, « mille broca chieri da essa pendono, e tutta l'armatura de' forti ». I due amori, della carità di Dio e del prossimo, sono a lei il seno pieno di latte. Questi amori come caprioli van pascendo in fra' gigli, cioè fra i puri santi di Dio, che le purissime carni formano della Sposa.

# § 3.

Queste cose diceva Cristo alla sua diletta; ma già vicino alla morte, egli prosegue a vapheggiarla tuttain. I santi tutti tribalati di spirituali e corporali affilizioni, formano quasi ivisceri della Diletta. Io me n'andrò, egli dice, alla Croce; me n'andrò in tal modo fra i desolati, e presterò loro conforto coll'esempio mio. Andrò e al moute della mirra, e alla collina dell'incenso vi al monte Calvario, dove sostemere la morte, e me come incenso soavissimo bruciare al culto dell'eterno mio Padre. Dopo di che, già vaspleggiatala interamente, egli

<sup>(1)</sup> Le melagrane della Siria sono di bel color rosso.

esclama: « Alı tutta bella se'tn, o mia diletta, e macchia non a avvi in te ». Tutta per mezzo del sangue mio sei già moudata in ogni parte, e d'ogni bellezza arricchita. Non più adunque sol mia diletta, ma sei già mia vera sposa; poichè sul Calvario ho contratte teco compintamente le nozze. O tu adunque che sei predestinata, ma ancor sei una unione d'idolatri, vieui. deli vieni a me, a me ti converti. Vieni dal Libauo, o sposa mia, vieni dal Libano, cioè dalle regioni degl'idolatri; tu sarai coronata. Vieni dalla vetta de' più alti monti, dalle taue de' lioni, e da' covaccioli de' liopardi. Otterrai in vittoria, per tutto riporterai tu corone. O sorella mia (dacché anch'io presi le umane spoglie dallo stesso tuo padre), o sorella mia, tu sei già sì bella, che un occhio solo, una tua sola treccia aunoda e stringe il mio cnore: in un solo eletto io veggo me stesso, e l'amo fuor di misura. Il tno seno, cioè la tna carità. o sorella. oh quanto è vago! quanta spande fragrauza, come di tutti gli ungnenti squisiti! Le tue labbra parlando distillano miele, miele e latte la tua lingua; le tue vestimenta odore d'incenso soavissimo. Non potranno resistere gli uomini alla forza della tua predicazione; all'odore delle virtù di cui vai vestita. In te non entrerà corruzione: io solo sarò in te, Perciocche tu sei come un orto chiuso, o sorella mia sposa, come un fonte suggellato. Un orto chiuso, in cui non entra il Serpente, come nel primiero giardino; e un orto sei più dell'antico Eden leggiadro. Le tue piantagioni, cioè i fedeli piantati dagli Apostoli col seme ch'io loro ho dato da spargere, a fanno « un paradiso di melagrani co' frutti de' pomi : ivi i cipri col « nardo: il nardo e il crocco, la canna da zucchero, e il ciuna-· momo con tutti gli alberi del Libano: la mirra e l'aloe con « tutti i primi aromi ». Ogni piauta odorosa, ogni pianta rara e squisita trovasi in quest'orto; cioè ogni virtà, ogni bel fatto e sublime si rinvieue nella Chiesa. Una fonte è essa, chiusa ad ogni umore nocivo: ma donde sgorgando, come da recipiente, a ribocco le acque, scorrono impetuosamente pel Libano: irrigano il giardino del Signore. Quest'acque sono i doni divini con cui s'innaffia e si feconda la Chiesa sauta. Venga in questa Chiesa, diceva Cristo, il Paracleto; questo come vento gagliardo (1), come aquilone, nel mio giardino farà

<sup>(1)</sup> Act. II, 2.

gocciolare gli aromi di cui è pieno: farà che da' miei discepoli si spargano le mie verità e le mie virtù per la terra nniversa.

### \$ 4.

Così lo Sposo vagheggiava, già vicino a lei, la sua Sposa. È il primo lo Sposo a carezzarla. Perché non potea la Sposa amare lo Sposo, se lo Sposo amandola il primo non l'eleggeva a sua Sposa, e non la si abbelliva, non se le mostrava vaghissimo, e di se non la facea innamorare. « In questo, dice san « Giovanni (1), è la carità: non quasi che noi avessimo amato « Dio, ma perché egli stesso il primo ha amato noi, e mandò a il suo Figlinolo propiziazione per li nostri peccati ». E diceva lo Sposo stesso: « Non voi avete eletto me, ma io ho e eletto voi » (2). In questa elezione adunque, in questo amore preveniente, e negli effetti che nell'uomo esso genera, è, come dice s. Giovanni, la carità, è il nodo delle nozze, è l'opera dell'unione della divina e dell'umana natura. « E ognuno che ama, è nato da queste nozze, è nato da Dio; poiche da « Dio è la carità » (3). Ecco la somma ragione dell'amore della Sposa: ella ama lo Sposo, perchè lo Sposo l'ha amata. E per questo risponde ella nella Cantica, udita la voce dello sposo che la vagheggia sì presso.

### CAPITOLO VIII.

LO SPOSO ENTRA ALLE NOZZE DELLA SPOSA NON SOLO PER LA VIA DELLE DELIZIE, MA PRINCIPALMENTE PER QUELLA DELLE TRIBOLA-ZIONI : PASSIONE DI CRISTO.

§ 1.

Sposa.

Venga il mio diletto in me, che sono suo giardino; e abbia da me amore e gloria, frutti di questo giardino.

<sup>(1)</sup> I. Jo. IV, 10.

<sup>(2)</sup> Jo. XV, 16.

<sup>(3)</sup> I. Jo. IV, 7-8.

#### Spose

Colla mia passione sono già entrato alle nozze tuc. Sono già venuto in te, mio giardino, mia sposa, mia sorella. Fra la discendenza del mio padre Abramo ho sostennta la passione: e cost frutto di mirra con aromi m'ha dato il mio giardino. Ho però anche avuto infinite compiacenze fra l'anime sante, ho avnto immensa gloria nel mio risorgere: questo giardino m'ha dato anche miele, vino e latte. « Mangiate, amici, be-« vete e inebriatevi, carissimi, di tai cibi » (1). O figli degli uomini, co quali lo stare « forma le delizie mie » (2), accogliete in voi il miele della mia grazia, il vino de' miei sacramenti, il latte della mia parola: a procacciatevi non quel cibo a che perisce, ma quello che dura fino alla vita eterna, il a quale io vi do » (3). Così gli amici dello Sposo sono chiamati al convito delle cose celesti. Questi amici, se mangeranno di tai cibi, che trovansi nel giardino di Dio, nella Chiesa cattolica; formeranno essi stessi parte della Sposa, del giardino, e delle piante che tai cibi producono. La Sposa collo Sposo suo se ne riposa; nulla pensa fuorche delizie divine. Nell'antico Testamento dormiva nella fede e nella speranza, abbandonata in braccio al Padre celeste. Nel nuovo, dorme nel possesso dello Sposo stesso: dorme in sante delizie.

### § 3.

Lo Sposo divino però non ha sola la via delle delizie celesti e per entrare alla Sposa; ha quella altrest delle tribulazioni e della morte. Per questa porta entrando, non solo egli l'accarezza, ma intima ed eterna unione contrae colla sua diletta. La Sposa ode nel sonuo son amoroso la voce del sno diletto che viene per questa via, che picchia e dice: a Aprimi, sorella • mia, amica mia, colomba mia, mia immacolata; poichè il • mio capo è pieno di rugiada, i mici capelli inzuppati del-

<sup>(1)</sup> Prov. IX, 5.

<sup>(2)</sup> Ibid. VIII, 31.

<sup>(3)</sup> Jo. VI, 27.

« l'amido della notte ». La compassione verso le sofferenze di Cristo esser dee motivo di sostenerne anche noi, e quindi aprire allo sposo che picchia, e per questo modo vuole entrare con noi. Chi non gli apre quando viene lo sposo per la via delle croci, egli non possederà nel pure lo sposo nelle delizie, e non rassomiglia allo stesso sposo bellissimo.

#### S 4.

Veramente fanno terrore queste croci, e sopra tutto la morte, alla natura. Questa natura è quella che, adagiata come Sposa nelle delizie, esprime allo Sposo la sna ripugnanza di aprirgli, Adduce de' motivi spirituali; e teme di non potere resistere alla guerra delle tribulazioni; « Non m'indurre in tentazione » (1), ella dice, acciocche io non rivesta forse cadendo l'uom vecchio. non imbratti peccando di nuovo i piedi miei, le naturali inclinazioni, già mondatimi. Ma lo Sposo tenta d'aprire egli l'nscio chinso, colla dolce violenza delle sue grazie; s'inteneriscon a questo tocco dell'uscio le viscere della Sposa, e surge; va incontro coraggiosa alle tribulazioni. Le sue mani stillano mirra, emblema di patimenti e di morte; e di mirra squisitissima sono ripieno le sue dita. Era l'accennato fin qui lo stato della Chiesa, quando gli Ebrei carnalmente attaccati ad un Messia terreno, ad uno sposo che le delizie di questo mondo avesse apportato, s'inorridirono dell'umiltà e de' patimenti del Cristo. Anche ne più buoni e sinceri, come negli Apostoli, quel material modo di pensare s'era introdotto. Sembrava loro, che i beni del mondo presente almeno servissero ni beni dell'altro, e che i mali terreni fossero il retaggio dell'empietà. Ma quando la Sposa depose questo vano pensiero intieramente? Non fu già alle istruzioni di Gesù Cristo, colle quali picchiò egli alle menti e ai cuori de' discepoli, e n'ebbc dubbiose risposte; ma quando nella morte, la Chiesa aperse veramente allo Sposo la porta delle tribulazioni, dovendosi le membra al capo oggimai conformare. Quella morte di Cristo, escmpio delle nostre morti, perdette presso a' cristiani il suo orrore naturale, e divenue il modo onde l'anima alle nozze avvici-

<sup>(1)</sup> Matth, VI, 13.

nasi del Diletto. Decreto usci, che il cristiano debba pigliare la sua croce, e seguendo Cristo divenir a lui sontifiante. Al-lora però che la Sposa sarse ad aprire al suo diletto l'uscio de' dolori, ella disser « Apersi il mio uscio, ma egli si cra ri-citrato, ed era passato innanti. L'anima mia si liquefece tosto « ch' egli chbe parlator lo cercai, e nol trovai; chiamai, e « non mi rispose ». Non sono questi gli stessi acceuti che, dopo aver ella detto colla bocca del suo capo nell'orto, « Se « egli è possibile, trapassi da me questo calice », proferì pare per mezzo del suo capo in sulla croce: « Dio, Dio mio, » perchè mi avete abbandonato »?

# CAPITOLO IX.

LE TRIBOLAZIONI PER LE QUALI ENTRA LO SPOSO ALLE NOZZE, SI CANGIANO POSCIA IN DELIZIE: RISURREZIONE DI CRISTO.

### S t.

Veramente in quel punto dello spirar del suo capo, sembrò che Iddio abbandonasse la Chiesa, lasciando in preda alla morte l'umanità tutta: sebbene appunto allora fosse con quella morte, aperto l'uscio che Dio congiunge agli uomini. Allora la Sposa fi priva del suo Sposo, in quantoché non esisteva più Gesù Cristo come uomo vivente. A quegli ultimi accenti ella si liquefece, e andò eccrandolo senza trovarlo. a Speravamo, e dicevano i buoni obrei, che egli redimesse Israello \* (1); ma egli è morto! E i discepoli sibigutti veniano derisi e mattratta dalla Sinagoga, da' capi e castodi d'Israello.

### 8 2

Non perdettero però al tutto la speranza della risurezione, che solo era in essi come assopita. Ma alle pie donne, a' fervorosi discepoli, a tutte l'anime elette diceva la Sposa« Figlie « di Gerusalemme, i o vi scongiaro, che se irvocrete il mio dicitto, vio diciate chi lo d'amore languisco»; poichè di inti

<sup>(</sup>t) Luc. XXIV, 21.

priva, il desiderio di riaverlo mi slena, e al tutto mi rifiuisco. Quelle anime fedeli dalla Sposa, dalla Chiesa, dimandavano quale egli dovesse essere questo diletto. « Quale è il tuo di-« letto, e più che diletto, o bellissima tra le donne? quale è « il tuo diletto, che tu così ci sconzini" »?

#### § 3.

La Chiesa, la Sposa, risponde qual dovea essere il suo diletto. cioè Cristo abbellito dalla risurrezione. Ecco come il dice a tutte le figlie di Gerosolima: Il mio diletto è candido e splendente per la divinità di lui; è rubicondo per la umanità, e lo sparso sno sangne: eletto unico fra tutti, a salvamento di tutti. Il suo capo è d'oro gnernito; perchè egli è re. Le nere chiome del capo sno, quai giovani ramicelli di palma intrecciati, sono fra i santi i più alti contemplativi, che dalla divina sapienza traggono vital nutrimento. Gli occhi suoi di colomba il mostrano vita purissima da offerirsi all'altar del Signore insieme con tutte l'anime più semplici e pure, le quali, per la luce d'amore che da lui ricevono, sono quasi occhi alla Chiesa (1): queste anime dimorano, quai colombe candide come latte, lungo i ruscelli delle grazie divine, e in quelle s'immergono, dove son più copiose. Le sue guancie lo mostrano amabile sopra tutti i garzoni, e in esse la dolcezza e la modestia risiede: e rassomiglian per questo a pomi ben pinti e di bianca lanuggine ricoperti.Le sue labbra il mostrano Evangelista del mondo, suonando parole preziose; sebben rammentino il gran fatto del suo sacrifizio, per cui dir si pnò che abbiano la fragranza de' gigli, e che stillino mirra perfetta. Le sne mani simboleggiano la giustizia nell'opere: adoperano esse con somma grazia, e quindi si può dirle tornite; adoperano con potenza, e quindi sembrano fatte di oro regale; adoperano con carità e con dolcezza, e quindi pajono di giacinti ripienc. Egli ha viscere misericordiosissime e tenerissimo; tali divine virtà sono l'adornatura del ventre di lui, quasi d'avorio e di zaffiri co-

<sup>(1)</sup> Il corpo mistico di Cristo e quel della Chiesa è il medesimo, come dice s. Agostino; e per questo si trovano tante lodi allo Sposo e alla Sposa comuni. Vedi il c. IV della Cantica.

sperto. Le sue gambe il mostrano saldo eternamente: che sono di vero marmo, fondate sopra aurce basi, per indicare ad un tempo la forza e la giustizia di Ini. Egli a vedersi è come il Libano, dice la Sposa, eretto sicome i cediri; e in ciò appare la sua grandezza e il suo aspetto imponente a chi lo vede. Il suo palato indica il suo senso rettissimo, che le fallacie distinue, la simulzione, dalla virtità; ed è fatto quel palato per la dolezza, cioè per l'amore. Egli è tutto insomma desiderable. Tale è il mio diletto, l'amore mio, o figliudole di Gerosolima.

#### § 4.

Così la Sposa. Ma il Diletto non è smarrito per sempre; egli decsi rinvenire, e alla Sposa le figlie di Gerosolima si offeriosono con essa lei di cercarlo. Ella insegna loro per ove è perduto il Diletto, dicendo: « Disceso è il mio diletto nelle l'orto suo, all'arcola degli aromati, per pascolare negli orti e coglier de' gigli ». Lagnavasi la Sposa di avere smarrito il suo caro, corporalmente per la sua morte: le dicea però la sua fede, che spiritualmente egli era con lei; e morendo, egli le s'era congiunto, e nel suo orto, cioò in essa appunto, suo orticello, era disceso. Era disceso al Limbo far Patriarchi, orto vaghissimo, per coglier que' gigli; e a tutti i predestinati avea la via aperta del salvamento: avea contratte le nozze, e suggellatele col sangue. Quindi esclaman i giusti, specialmente i morti, ebbri di gioja: « Io al mio diletto, e a me il diletto mio, il quale pascola tra gigli », cio de vire tra santi.

### CAPITOLO X.

AFFETTI DI CRISTO RISORTO VERSO LA SPOSA-

6 1

Sposo.

Ma già Cristo risorse, e con esso la Chiesa. Ecco come egli stesso, avendo a sè conformata in tutto la Chiesa, suo mistico corpo, parla a lei risorto, quasi ella pure fosse gloriosa risorta. Bella se tu, o amica mia, soave e splendida come la corte celeste, terribile come un escrcito messo in ordine di battaglia: Avendo egli trionfato di tutto, ha dato alla cara sua lo stesso potere di riportar sopra ogni cosa vittoria. Aggiungo che l'amore per lei gli ha fatto incontrare la morte: e quindi a lei canta la sua bellezza coll'espressioni a un di presso usate coll'antica Chicsa: perchè non l'aveva mntata, ma perfezionata; e quelle bellezze che avanti possedeva quasi a prestito, adesso ell'avea ricevuto, pe' meriti snoi, a possesso. Le dice poi, ch'ella è una : poiche dall'amore fraterno strettissimamente compaginata nella beata unità (1); là dove le congregazioni, e l'anime empie sono moltiplici e innumerevoli, perché disgregate e sconnesse dall'inimicizie. « Una, dice, è la mia co-« lomba , la mia perfetta, ell'è unica figlia della sua madre, la « eletta alla Gerusalemme celeste sua genitrice. Questa tutte « loderanno e celebreranno »: anche dalla bocca de tristi uscendo soventi encomi a Cristo ed alla sua Chiesa, e nell'ultimo dovendo a forza i malvagi essere ai buoni sommessi.

### S 2.

Questa Chiesa poi risorta, di splendore attornista e di gloria, forma le marviglie di tutti gli spiriti che hanno occhi a vederne la bellezza mirabile, che selamano estatici « Chi è « costei, che este fuori quale anrora dal sepolero e dagl'in-feri lnoghi, bella come la luna, eletta come il sole, cerri-a bile come un esercito messo in ordine di battaglia »? Al raurora s'appareggia, perchò e nella risurerzione di Cristo cominciò il gran giorno che schiarl l'universo; rassomiglia alla nna pel modesto risplendere, che l'unitità accenna colla gloria congiunta che acquista dal sole; pare poi il sole, cioè Cristo, perchè è a lui appunto conformata; e pare un esercito ropiutosto alla vittoria che alla battaglia, perchè fra poco dovessi colla predicazion del Vannelo sommetter la terra.

<sup>(1)</sup> I molti sono un sol corpo. I. Cor. X, 3, 17. (Un solo corpo, un solo spirito. Eph. IV, 4, 5, 9).

Lo Sposo risponde egli alla marariglia degl'illuminati credenti, che si gloriosa vider la Chiesa al risorger di lui, dicendo, che cio è appanto perch egli discosse in terra, venue alla saa Chiesa, nel suo orticollo, a vedere le piante elette. Fu appunto il mio abbassamento cagione, egli viene a dire, perchè ne avvenne quel mararigliosissimo esaltamento.

# \$ 4

Allora la Chiesa israelitica che per le passioni di Cristo si era acandalizzata (1), confesso quanto ella avea poco retta idea del pregio delle cose. « lo fai nell'ignoranza », disse ella: la potenza de Gentili, che las crocifisso Cristo, mi avea contraterrena fosse sempre data da Dio a quelli che difendevano la buona causa. Ignorava che anche questi Gentili doverano poi essere conquistati dalla Chiesa risorta, e direnuta come nu esercito invincibile.

# § 5.

A questi sensi de pochi fedeli fra la Sinagoga, lo Sposo risponde chiamandoli amorosissimamente al suo seno, e facendo loro coraggio: « Ritorna, ritorna, Sunamidide, dice loro, tu che appartieni al pacifero Rege, ritorna, ritorna, sfitnohe noi ti veggiamo ». E segue a far conoscere qual ella sarà questa Chiesa risorta nel trionfo e nella gloria. « Chi è quello che tu vedrai nella Sunamitide, se non cori militari s' Solo vittorie stanno preparate alla Chiesa: ni un momento essa porta le sue trincee agli ultimi confini del mondo. « Quanto belli sono i tuoi passi, prosegue, con que fregiati calzari, o figlia del Principe »! Questi sono que passi, di cui è scritto: « Quanto belli i piedi di quelli che evangelizzano pace, che evangelizzano cose bnone » (2)! Questi sono que calzari, calzari, e capatari

<sup>(1)</sup> Gli Apostoli stessi erano shigottiti e scoraggiati.

<sup>(2)</sup> Rom, X, 15. Is. I.II, 7.

di cui l'Apostolo dice: « Calzati piedi in preparazione al Van-« gelo di pace » (1). Questi piedi, questi pasti non zoppicano come que di Giacobbe (8); ma vanno diritti; perché perfette sono « le giunture de fianchi di questa Sposa, come monili la-« vorsti per mano d'artefec ».

## § 6.

Dopo di ciò, la Sposa è celebrata per la somma fecondità, e per la purità insieme di lei si indicare che le conquiste inca, sebbene certe ed estesissime, non le fa ella però colla forza e colla frode, ma coll'amore e colla semplice verità, siccome madre che genera figit. È celebrato nel suo seno il doppio amore con che essa nutre questi suoi figli è celebrata la sua fortezza contro gli assalti inminici; la sua intelligenza nelle cose celesti, la sna prudenza e mirabile sagacità: il suo capo, Gesì Cristo, qual monte eccelso, immobile e delizioso, adornato del suo sangue prezioso e di quello de martiri (3). E conchiade, dopo tutte parti della Sposa aver commendate, a dire: « Quanto se bellat ur, quanto splendida nelle delizio, o carissima » !

#### CAPITOLO XL

APPETTI E SENTIMENTI DI CRISTO CHE STA PER ASCENDERE AL CIELO, VERSO LA SPOSA.

§ 1.

Dopo di aver lodata così la Chiesa, e spiegato ai pochi Ebrei, che ebbero la grazia della fede in Cristo, il mistero della

<sup>(1)</sup> Eph. VI, 15.

<sup>(2)</sup> Gen. XXXII, 3t. III. Reg. XVIII.

<sup>(5)</sup> Yeden il seno della Canica esser tutto spirituale anche da questo, abe tutte la simitudini circa le bleinze della Sposa condono la proporzione d'un nomo e d'una donna; mirabilmente oltracció canvenedo a Cristo e alla Cliesa. Ancora perché si uniscono tatrolta similiari distreta. Avanti érano detti i capiti della Sposa binachi, ora rosseguari, seguandosi co' diversi calori diversi suoi pregi: là dove chi volessa insistera alla lettera materiale, dificilmente si turtarebbe di controldizione.

convenion delle genti; dice lo Sposo, cli egli già sta per ascendere al cielo. La Chiesa mia non è aoto in terra, ma è anche nel cielo: ella però ha la statura alta, somigliante alla palma. Gli amori suoi, che sono come i grappoli della palma, sono a perfetta maturanza nella Chiesa celeste. El ascenderò sopra « questa palma, dice lo Sposo, e coglierò i suoi frutti i. Unito a miei Santi, guasterò, gradirò i loro amori come grappoli maturi di vite, e le loro virtà, i loro cantici come odore soave, come sapore di miele: qual vino prezioso mi saranno dolci u mertì di quella Sposa, che de' miei Sacramenti d'apscicia.

#### € a.

A cui la Diletta dal cielo amorosamente risponde: « Io sono « del mio diletto, ed egli verso di me è avviato ». Intanto in cielo Cristo è desiderato; e i fedeli in terra sospirano lo Spirito già promesso, avuto il quale, possano portare nel mondo tutto la salute: e così l'invitano uniti assieme: (1) « Vicni, o « mio diletto, andianne fuori alla campagna, e nostra dimora · facciam nelle ville. Al mattino ci alziamo per andare nelle « vigne, veggiamo se la vigna è fiorita, se i fiori vanno par-· torendo frutti, se i melagrani sono fioriti: ivi scovrirò a te « il mio seno. », il mio amore, a te immenso diletto. Ella quindi si offre tutta ad uscire alla predicazione; e le mandragole, che danno fecondità, ella dice all'aspettato Paracleto, che già spirano odore; ella ama di pascersene, e dar figlinoli al diletto suo. Sospira adunque la Sposa unirsi a Cristo per mezzo del Paracleto (2); e sospira di audarsene poi anch' essa nella regione dove non sia più molestata. " Chi ti darà a me, prega e ella, fratello mio, succhiante al seno della mia madre », cioè dell'antica Chiesa, e propriamente della dolce Maria madre di Cristo, e madre insieme della Chiesa; « chi mi darà che · fuori io ti ritrovi e ti baci, e nessuno più mi disprezzi? » Ella promette, ottenuto il Paracleto, « di menar Cristo nella

<sup>(1)</sup> Cant. VII.

<sup>(2)</sup> Dice Cristo nel Vangelo (Jo. XVI), che venendo il Paraeleto, vedranno lui stesso, Cristo. « Un pochetto, e già non mi vedrete, e di nuovo un pochetto, e mi vedrete ». Di che avanti avea dato la ragione! « Ri-« cererà del mio, e lo annunnierà a voi ».

casa di sua madre, la Sinagoga (il che sarà alla fine del « mondo), dove dargli bere il vino aromatico, il mosto delle « sue melagrane », cio d'amore e la giora che gode Cristo fra Santi suoi. « La sinistra di lui sotto il mio capo, la de-« stra di lui mi abbraccierà ». Così diceva la Chiesa aspettando il promesso Cossolatoro.

### CAPITOLO XII.

VENUTA DELLO SPIRITO SANTO: ULTIMI AFFETTI DELLO SPOSO E DELLA SPOSA CONTENUTI NELLA SACRA CANTICA.

#### § 1.

I discepoli uniti nel Cenacolo in orazione, erano como in un sonno di fede; ma l'efficacia ei l'orazgio della carità non gli avea ancor desti alla vita più vigorosa. Lo Sposo gli scongiura che portino pazienza, che non si destino fino al tempo chi egli verzi: « lo vi scongiuro, o figlinole di Gerusalemme, « che non rompiate il sonno della diletta, e non la facciate a veggiare fino a tanto che ella nol voglia ». Ed ella nol vuole prima d'udire la voce del suo diletto (1), prima di ricevere lo Spirito santo.

## § 2.

Allora ella si desterà da quel sonno, convertirà il mondo, e popolerà il ciclo di santi. La corte celeste veggendo coi gran turba di martiri e di confessori ascendere al cielo da fra gl'idolatri, dirà piena di letizia: «Chi è costei, che ascende a del destro ricolma di deltizie: «proggiata sul suo diletto »?

# € 3.

A cui risponderà Cristo, ch'egli la desta la sua sposa dal sonno, ch'egli l'ha fatta uscir pel deserto (2), e dal deserto

Rosmini, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

<sup>(1)</sup> Cant. II.

<sup>(2)</sup> Nella Scrittura sono spesso adoperate le voci di deserto, di solitudine, di luoghi aridi, per indicare i Gentili. Ved. Is. XXXV.

ascendere al cielo; che desta, fa alla festa delle nozze sotto Eulbero della Croce, dove co dolori si solennizzanon; là dove appunto la sua madre, la Sinagoga, scandalizzata dalla Croce, voles con melate parole inganane la Sposa, acciocche non seguisse l'uomo de dolori (1). Ma ella il segul nulla ostante, avuto lo Spirito di lui, con invituo coraggio. Perocchà forte come la morte egli è l'amore, duro lo zelo quanto l'inferano. Le lampadi sue sono lampade di fioco e di fiamme . Questo fioco portato dal divino Spirito, darerà in sulla terra fino alla fine. « Le molte acque non potranno estinguere la carità, nè le fiamane la soverchieramo: quando anche l'uomo desse per la dilezione tutte le sostanze della sua casa, egli le spregierable come un niente ».

### \$ 4.

Veramente prima del Paracleto, la Chiesa era debile e fanciulla. « La nostra sorella, dicea di lei Cristo in cielo co- santi suoi, la nostra sorella è piccola, e uon è giunta a pubertà. Che farem noi alla nostra sorella, in quel giorno, in cui dovrà farsi parole di nozze con lei »? quando io parlerò a lei col mio santo Spirito, e le parlerò parole di amante e di sposo? « Se ella è una muraglia, edifichiamo sor pra di cesa balardi d'argento; se ella du na porta, fortifachiamola con tavole di cedro ». Non solo abbia fortezza, ma ell'abbia altresì grazia. A cui la Sposa confessa « di essere e muraglia, e di essere in virtà dell'amore qual torre »: fino da quando ho trovata la pacc (a) nella nascita del mio sposo, fino da quando col parifico ho contratte le nozze. Rac-

(2) Gli angeli cantarono alla nascita di Gesù Cristo: " Gloria negli ce-" celsi luoghi, e pace agli uomini di buona volontà ".

<sup>(1)</sup> Kistemacher in un eccellente libro sopra la Canite, che ha per titolo Cantiame conficuent illustratume x Hirocopposita constantium (Monarcum Illustratume x Hirocopposita constantium (Monarcum Illustratume x Hirocopposita contra discussiva vera 5,c. VIII dedila Canite in questo modo: Ish irretivit te mater tan, irretivit questo modo: Ish irretivit tende tan, irretivit questo modo: Ish constantia con la forza e colle minoscie, o con blanche parole, accide las non segua los Spono. Mostrando questo essere il proprio senso di Clash. del, come è unato in 1s. XXXI, 7, senso in cui usano quella parole anche del Aratia. — Vedit il Lessico del Subiato c'a supplement al di Michaelia.

conta quindi che ella è anche vigna del pacifico: che furono da lui costituiti in essa i coloni: che questi avranno parte alla derrata del padrone: che questa vigna s'allargherà fra le genti, e che sta a lei sempre davanti questa ampiezza futura.

#### € 5.

Ma il Diletto è già in sul venire, ed egli stesso è impaziente di dire la voce della Diletta, cioè la predicazion del Vangelo.

Oh tu che abiti negli orti », cioè fra le amenità delle virtù de tuoi membri, « gli amici ascoltano », cioè quelli che sono ben disposti a ricevere l'evangelico annunzio; « fa che oda io « la tua voce». Risponde la Chiesa dal cielo, e prega anch ella perchè vada pronto il Paracteto in sulla terra. « Fuggi, o mio « diletto, gli dice ella; sia tu simile al cavriolo ed al cerbiatto « sui monti degli aromati » (1).

#### CAPITOLO XIII.

L'APOCALISSE SI CONTINUA ALLA CANTICA MEL DESCRIVERE LE NOZZE DI CRISTO, COMINCIANDO A MARRARLE DALLA PEZDICAZION DEGLI APOSTOLI DOPO VENUTO LO SPRITO SARTO, FINO ALLA UNIONE FI-NALE ED ETERNA DI TUTTI GLI ELETTI IN CIELO.

# § 1.

Venne il vivificatore, e i credenti divennero via più « regno « e ascerdoti a Dio Padre » (2), e Chiesa e spossa di Cristo. Sono con voi, questi disse alla Sposa, fino alla consuma« zione de' secoli » (3). Unito all'anime elette per grazia in terra, per gloria in cielo, ultimamente « verrà tra le nubi, e vedrallo ogni occhio, anche coloro che lo trafissero » (6);

<sup>(1)</sup> Potrebbe anche intendersi che la Chicas in terra parlasse a Cristo ancora in terra, acciò salisse al cielo per mandere indi il Paradelo; giocchè Cristo avea detto: « Giova a voi che io me ne vada: poichè se non « ne ne andrò, il Paradeto non verrà a voi: se poi andrò, il mandedò a « voi ». (Jo. XVI).

<sup>(2)</sup> Apoc. I. (3) Matth. XXVIII.

<sup>(4)</sup> Apoc, I,

#### § 2

L'Apocalisse si continua alla Cantica; e Cristo stesso, lo Sposo, è ivi il profeta (1): libro de 'profetici il più sublime, e che di tutti contiene le bellezze. Ripigliando il filo dore l'ha lasciato la cantica, cioè alla venuta dello Spirito santo e alla fondazione delle prime chiesee, seguita a spiegare i riti delle divine nozze, le quali si festeggeranno fino alla fine del mono, ora colle tentazioni e travagli de bonoi (2), ora colle tentazioni e travagli de bonoi (3), ora colla golita e celle castamento de' diesepoli fedeli (3). Entro somigliante volume sono segnate le persecuzioni che dovette sostenere la Chiesa e che sosterni contro i nemici di Dio, i flagelli preparati si Gindei, a Monani, agli empi tuti per cagion della guerra che faranno contro i credenti del Signore; e la prevalenza, la felicità, la gloria de' santi in ciclo e in terra.

## § 3.

Tali cose predisposte ab eterno, formano il gran disegno della divina spienza rispetto agli uomini, e l'argomento del grau libro chiuso da sette sigilli, cui solo potè aprire colui che la forma d'aguello, e che è il leone di Giuda; perchè solo egli potè condurre ad eseguimento l'ordine immenso della Provvidenza, che avea lui solo finalmente ad ultimo scopo. E il ministerio di quest'ordine, dopo realizzatosi, potè intendersi dalle creature, e formare argomento alla maraviglia de cieti, che ne cantano eternamente lo sveltoa cacano profondo.

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Apoc. XI-XIII.

<sup>(3)</sup> Ibid. VIII-X.

<sup>(4)</sup> Ibid. VII, II, III, XV, XX.

#### CAPITOLO XIV.

POTENZA DELLO SPOSO DESCRITTA NELL'APOCALISSE; E PROMESSE A QUELLI CHE SEGUONO LO SPOSO E FORMANO DI SÈ LA SPOSA.

§ 1.

Che conforti non dà l'Apocalisse di Gesù Cristo all'amore de' giusti! che consolazioni! che promesse! « Al vincente, ec-« cone alcune, jo darò a mangiare dell' albero della vita, che a sta in mezzo al paradiso del mio Dio. - Non ti spaventi a cosa che tu sia per patire. - Sia fedele sino alla morte. e darotti io la corona della vita. - Chi sarà vincitore, non s verrà offeso dalla morte seconda. - Al vincitore darò la manna nascosta, e darogli una bianca pietruzza, e nella « pietruzza scritto un nome nuovo non saputo da nessuno « fuorché da lui che il riceve ». Poiché è impossibile a chi nol gusta, immaginare il diletto de' santi; di quelli che vinceranno. " A chi praticherà sino alla fine le opere mie, darogli a jo potere sulle nazioni: e governeralle egli con verga di ferro, · e stritoleralle siccome vasi di terra, ciò che io pure ottenni « dal Padre mio: e darò io a lui la stella del mattino (1). - Chi sarà vincitore rivestirà bianche vesti, nè il nome di a lui cancellerò dal libro della vita, e confesserò io il nome « di lui dinanzi al Padre mio, e davanti agli angeli suoi. Chi « sarà vincitore, farollo io colonna pel tempio del mio Dio, e « non ne uscirà più fuora giammai: e sopra di lui scriverò a il nome del Dio mio, e il nome della città del Dio mio. « della nuova Gerusalemme la quale scende giù di ciclo dal . Dio mio; e il nuovo mio nome. - Chi sarà vincitore, da-« rogli io di seder mcco nel trono mio: come io ancora fui

« vincitore, e sedetti col Padre mio nel trono suo ».

<sup>(1)</sup> Cap. III.

Oh quanta non è ella la gloria in cui al diletto discepolo venue veduto il vincitore vero e primo Gesù Cristo (1)! « Vid'io « sette aurei candellieri; e in mezzo a sette aurei candellieri « vidi uno simile al Figliuol dell'uomo, vestito di lunga veste, e e ciuto il petto di fascia d'oro: e il capo e i capelli erano « candidi come biauchissima lana, e gli occhi come fuoco « fiammante: e i piedi di lui simili all'oricalco, quando è au-« cora nell'ardente fornace; e la voce di lui come il fragore « di molte acque. E sette stelle aveva nella destra mano: e « dalla bocca di lui usciva una spada a due tagli: e la faccia a di lui parea come il sole risplendente, quand'è nel mas-« simo del suo fervore »: Emblemi e similitudini prese a raffigurare e la real dignità di Cristo, e l'eterna sua possa, e la sua sapienza, e la predicazion del Vangelo, e la signoria delle chiese, e la tremenda giustizia, e l'umanità magnificamente glorificata. Tale pertanto è lo Sposo.

#### CAPITOLO XV.

DESCRIZIONE CHE FA DELLA SPOSA S. GIOVANNI NELL'APOCALISSE, E DELLE ULTIME ED ETERNE NOZZE.

### § 1.

La Sposa è descritta da s. Giovauni (a) siccome « donna ap-« parita in cielo vestita di luce, e la luna sotto i piedi di lei, « e intorno la testa nna corona di dodici stelle ».

### § 2.

Ma l'epitalamio del divino maritaggio cautollo s. Giovanni negli ultimi capi dell'Apocalisse. Poichè come nella Cautica furono oggetto del poema le cerimonie, per così dire, avvenute in queste grandi nozze dal principio del mondo fino alla

<sup>(1)</sup> Apoc. I. (2) Apoc. XII.

vennta del santo Spirito; così in quest'altro divino poema dassi ad argomento la continuazione delle nuziali solennità dalla diffusione degli Apostoli fino alla finale gloria del cielo, estrema consumazione delle nozze.

# § 3.

Vinto il mondo, e fatto del regno di questo mondo un regno di Dio, cioè resa agli empi finstiria, e udii voce, dice Giovanni (1), pari a quella di molte acque, e a quella di grandi tonoi, la qual diceva: Lodate Idicio: è entrato il Sise gnore Dio nostro onnipotente nel regno. Rallegriamoci, esultimo e diamo a lui gloria; perché sono venute le nozze dell'Agnello, e la consorte sua si è assettata. E le stato dato di vestirisi il bisso candicio è lucente; imperocchè il bisso sono le giustificazioni de Santi. E dissemi Servivi Beati coloro che sono stati chiamati alla cena nnziale dell'Agnello: e dissemi; Queste parole di Dio sono vere (a). E mentre voleva adorar quello che così gli parlava, ebbe in risposta, non essere cgli altramente Dio, ma conservo, che suggeriva la profezia: perché e lo spirito di questa è testimonianza di Cristo e colore del disses d'Adora non me, ma Dio.

# .\$ 4.

E in quel tratto • vidi aperto il cielo, dice a Giovanni; ed cccon un cavallo hianco, e quegli che vi stava sopra chiamavasi Fedele e Verace, e gindica con giustizia, e combatto.
Gli occhi di lui erano come fuoco fiammante; aveva in sulla
testa molti diademi, e portuva scritto un nome, non ad altri
noto che a lui. Ed era vestito d'una veste tinta di sangue:
e il suo nome dicevasi, Verbo di Dio. E gli escretti che
sono nel cielo il seguivano sopra bianchi cavalli, vestiti di
bisso bianco e paro. E dalla hocca di lui naciva nna spada
a due tugli; colla quale egli ferisce le genti. E governeralle
egli con verga di ferro. Ed egli picia lo strettojo del vino

<sup>(1)</sup> Apoc. XIX.

<sup>(2)</sup> Motth. XXII. Luc. XIV.

« del furore dell'ira di Dio ounipotente. Ed ha scritto nella « sua veste e nel suo femore: Re de'regi, e Signore de' dominanti »

sua veste e nel suo temore: Re de reg, e Signore de dominautis - E vidi un angelo che stava nel sole; e gridò ad alta voce dicendo a tutti gli nocelli che volano per mezzo il cielo -, ciod-, a tutte quell'anime elevate che sull'al idella giustizia spaziano per lo cose celesti: « Venite, e ragunatevi alla gran cena di Dio, per mangiarvi le carui dei re persecutori della Chiesa, e le carui dei tribuni; e le carui dei potenti, e le carui dei carui dei cavalli e de cavalieri, e le carui di di tutti i liberi e servi, c piccolì e grandi ».

### € 5.

E poi battagliata e vinta la bestia che s'opponera al regno di Dio, e i suoi aderenti, furono messi vivi it uno stagno di ardente zolfo; e i loro seguaci furono uccisi dalla spada di lai che sta iu sul cavallo, la quale spada esce dalla sua bocca, e tutti gli uccelli si sidamarono della loro carno.

#### € 6.

E quindi, legato il Dragone e vinto più volte, venuta la risurrezione, venuto il giudizio di ciascheduno e secondo quello e che avevano operato, e gittato nello stagno di fuoco chi non e si trovò scritto nel libro di vita 13 vide Ciovanni quel e nuoro ciclo e quella nuora terra più da Issia preaccennata (1).

# \$ 7-

Imperciocché, prosegue, il primo cielo e la prima terra 
 passò, e il mare già più non è Ed io, Giovanni, vidi la 
 città santa, la novoa Gerusalemme sendence da Dio pel cielo, 
 messa in assetto come una sposa che s'è abbigliata per lo 
 sno sposo. E udii una gran voce dal trono, la qual diceva; 
 Ecco il tabernacolo di Dio cogli nomini, e abiterà con 
 essi. Ed essì asranno suo popolo, e lo stesso Dio sarà con 
 essi il Dio loro. E asciugherà egli dagli occhi loro utute le

<sup>(1)</sup> Is. LXV, LXVI.

529

« lagrime: e non saravvi più morte, ne lutto, ne strida, no « dolore vi sara più, perche le prime cose sono passate ».

# \$ 8.

Dopo ciò, uno de' sette angeli' ministri della vendetta divina, richiede Giovanni se amasse di vedere la Sposa consorte dell'Agnello (1). E tantosto porta Giovanni in ispirito, e gliela mostra. Eccone la sublime descrizione:

### \$ 9

· Mi fece vedere la Città santa, Gerusalemme, che scendeva di cielo, da Dio. La quale avea chiarezza da Dio, e « la luce di lei era simile ad una pietra preziosa, come a « pietra di diaspro, quasi cristallo. E cingevala una muraglia « grande ed alta, che avea dodici porte: e alle porte dodici « angeli, e scritti sopra esse i nomi, ohe sono i nomi delle « dodici tribù d'Israello. A oriente tre porte, a settentrione « tre porte, a mezzodi tre porte, e a occidente tre porte. E « la mnraglia della città avea dodici fondamenti, e in essi i a nomi de dodici Apostoli dell'Agnello. E la città è qua-« drangolare. - E i fondamenti delle mura della città tutti « pietre preziose. - E le imposte sono dodici perle, e « ciascuna imposta era d'una perla. È la piazza della città « oro puro trasparente come cristallo. Ne in essa vidi tempio; « imperciocché suo tempio è il Signore Dio onnipotente, e « l'Agnello. E la città non ha bisogno di sole, nè di luna, « che la illuminino; conciossiache lo splendore di Dio la il-« lumina, e la sua lampada è l'Agnello. E le sue genti die-« tro alla luce di essa cammineranno: e i re della terra « porteranno a lei la loro gloria e l'onore. E le sue porte non « si chiuderanno in quel giorno: perciocché notte ivi non sarà. a E a lei sarà data la gloria e l'onore delle genti (1). - E a mostrommi un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, a che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. Nel mezzo

<sup>(1)</sup> Apoc. XXI. (2) Apoc. XXII.

ROSMINI, Prose ecclesiastiche, Vol. III.

a della sua piazza, e da ambe le parti del fiume era l'albero a della vita, che porta dodici frutti, dando mese per mese il « suo frutto, e le foglie dell'albero sono a sanità delle genti. « Ne vi sara più maledizione: ma la sede di Dio e dell'Agnello

« sarà in essa, e i servi di lui lo serviranno. E vedranno la

« faccia di lui: e il nome di lui sulle loro fronti ».

# £ 10.

Tale è la Sposa che vide Giovanni, tale la Regina « ricca e « variamente vestita » di cui parlano dal primo all'ultimo tutti i profeti. Concludiamo. Il suo amore collo Sposo, le sue nozze divine formano l'arcano della divina sapienza, il disegno della eterna Provvidenza. Esse sono il fine della creazione dell'universo; delle scritture ispirate; il fine a cui son volte tutte le umane vicende: esse formano la gloria della santità di Dio, la beatitudine della salute dell'uomo.



# NDICE

#### DEGLI AUTORI CITATI IN OUEST OPERA

Agostino (S.), pag. 88, Ignatio (S.), 21-23, 29, 30, 33, 3, 56, 81, 89, 97, 100, 231, 232, 139, 145, 187, 194, 235, 320, 326, 394, 401, 418, 241, 242 Ambrogio (S.), 96, Antonino, 8, Arriano, 8 Kistemacher, 522 Atanasio (S.), 360 Lattanzio, 23, 121. Basilio (S.), 290. Bellecio, 115. Benedetto XIV Papa, 278. Martini, 402. Bernardo (S.), 279. Bonaventura (S.), 59, 27-Busco, 41, 115. 0 Origene, 396 Calmet, 396. Palma, 115. Petididier, 115. Carlo (S.), 22, Caviari, 115. Pocork, 500. Cicerone, 121, 318, Cipriano (S.), 24. Codice Giustinianeo, 22. Polibio, 8. Prideaux, 500 D Reland, 500 Damaso (Autore dell'epist. a S.), 341. Rosmini, 7, 14, 78. Rossignoli, 36. De Martyribus (Bartol.), 61. Diertins, 82, 115. Saverio (S. Franc.), 84, 95, 117, 228, Fassina, 106. Suarez, 66, 77-T Gaudier, 115. Tommano (8), 65, 96, 123, 254, 319. Tucher, 500, Gersone, 27. Gioja, 321. Giuseppe Ebreo, 320, Girolamo (S.), 367, 307 Gregorio (S.), 77, 245. Ugo di S. Vittore, 360. 7 Hyde, 500.

Zoroastro, 500,



# INDICE

# DEI LUOGHI DELLA SACRA SCRITTURA

CITATI IN QUEST'OPERA

| Gen. 1, 26 p. 51, 7 Grn. XLV, 7 p. 535 p. 152, 153, 154, 155, 155, 155, 156, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |                |                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gen. | L 26 n 315         | Gen. XI.V. 7   | p. 332 Ex.               | XXXIII.15-16 p 351 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | - 31 n 370         | " XLVI         | n 328                    |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 11                 | w · XLVII      |                          |                    |
| III   6, 12   451   165   3.55   8   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55   3.55 |      | - 18 - 316         |                |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | III C IF.          |                | 3.5                      | 33 - 354           |
| 10   16   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n    | 111, 0, 12 8 431   |                |                          | V V V              |
| 1.   1.   2.   2.   2.   2.   2.   2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | , 12 p. 323, 497   |                |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -, 10, 10 p. 310   |                | * 329                    | VI7                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 11 207             |                | # 337 Lies               | 11. 12.13          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -, a a 310         | F 24           | E 320 N                  | 1 307              |
| VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | —, 14 » <u>220</u> | Бжоо. 11 p.    | 224, 222                 | A. 1.2             |
| - VIII, 21 - \$\frac{5}{2} -                                                                                                                                                                                                                                \te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 20 22              | 17             | p. <u>330</u>   *        |                    |
| X, 4   a 502   v   V, 7   356   x   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |                | * <u>201</u> *           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 20 | VIII, 21 " 343     | » —, <u>11</u> | » 357 ×                  | XIX * 378          |
| X,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    | ~ IV, 7        |                          | -, 20 n 324        |
| XIII.   441   XIII.   2   356   XII.   4   5.11   19   359   XIII.   1   5.25   XIII.   | 24.  |                    |                |                          | XXI, 7 * 403       |
| XIII. 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |                |                          |                    |
| XIII, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | XII * 441          | XIII, 2        |                          | XI, 4-6, 11-       |
| X XV   5.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | XII, 2, 3 " 383    |                | a 329                    |                    |
| X XV   5.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   | XIII, 15 = 383     | " XIV, 11      | # 337 a                  |                    |
| X V P 531, 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | XIV " 32"          | » XV           | » 400 ±                  | —. 20 = <u>361</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | XV p. 531, 55      | x XV. 11-1     |                          |                    |
| XVI, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |                | # 33n                    | —, 3               |
| XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    | w XVI. 8       | * 330                    | XIII. /            |
| x VII, 1 = 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | XVII . 33          |                | m 3/0                    | XIV. 1 362         |
| x XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | XVII               |                |                          | XIV. 13. 15-       |
| XX   5   12   3   3   5   7   3   3   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 2  | XVIII - 77         |                | 300 308                  |                    |
| XXI   7 329, 356   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                    | - 6            | 777 370                  |                    |
| XXI   7 329, 356   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    |                    |                | 7. 366                   |                    |
| - XXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |                | 300                      | -,13 - 364         |
| - XXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | AAL P. 329, 331    | = , 21         | : 1 <del>1 1 1</del> 1 = | -, 46-48           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    | VVIII          | 393                      | VIV .5 . 116       |
| XXIII   357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | * AAIII,       |                          |                    |
| ** XXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |                | » <u>330</u>   »         |                    |
| 22 XXV p. 326, 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |                | » 400 ×                  | -, 11 p. 374, 309  |
| " - , 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |                |                          | -, 12 a 300,373    |
| " XXVI " 528 " XXX = 355 a XXVII, 16-<br>= -, 8 = 144 = XXX, 13 = 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | XXV p. 326, 320    | " -,40         |                          |                    |
| a -, 8 ± 144 = XXX, 1-3 = 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |                |                          |                    |
| = -, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |                | # 3g3   a                | XXVII, 16-         |
| * XXVII * 320 * - 14 * 348 1 - 5 * 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 20 | -, 8 m 144         |                |                          | 17 m 374           |
| * XXVII 2 329 * -, 14 * 348 1 -, 5 * 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |                    |                |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    | , 14           |                          | —, 5 <u>* 376</u>  |
| " XXVII, 46 = 328   " -, 31-33 = 344   " -, 31, 33 = 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39   | XXVII, 46 . 328    | · - 31-33      | m 344 H                  | 31. 33 a 376       |
| * XXX * 320 * XXX, 12 * 346 * 37 * 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | XXX # 320          | » XXX, 12      | » 346 м                  |                    |
| » XXXII, 31 a 519 » XXXIII a 368 » II, 4-6 a 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30   | XXXII, 31 a 519    | IIIXXX «       | n 368                    | II, 4 6 = 376      |

| 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deut III 24 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dent VVVI 16 ton 1st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Her VVIII at a fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 p. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deut.XXVI, 16-19 p. 404<br>* XXVII * 402<br>* -, 9 * 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXIV 3 1/1 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " — 26 # 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n - 0 = 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # # 13-15 # 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * IV * 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 26 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " - 31 = 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · -, 7, 8 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " XXVIII " (co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Judic. I. 13 # 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| », —,7 p. 351, 385<br>—,20 a 588, 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " -, 47:48 a 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m II, 2 m 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * <u>-,20</u> * <u>588,</u> 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " - 65, 66 a 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " -, 21-23 « 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -, 21 p. 323<br>-, 31-39 × 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | # III, 2 p. 424, 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — 31-39 × 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # 20 × 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = - 9. 15 p. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * V-1X * 377<br>* V, 14 * 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * XXX " " 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | » IV, 5 = 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * -, 6, 8 * 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * V, 2, 9, 13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " VI " 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXXI, 25-62,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15, 18 = 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " VI = 243<br>" VI,5,6,7-9 " 377<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | # -, 16, 17 * 430<br># -, 31 # 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " —, 4 = 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " XXXII, 2-4 " 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " VI " 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WII,6.8, 12 = 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " - 5 " 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * -, 12 * 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n —, 10 = 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " VII, 1-3,4-7" 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| » —, 6-8 » 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a,18,21,36,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * -, 18, 20 * 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| » VIII 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39-43 a 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * VIII,1-3,5,17=431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| » —, 7-9 » <u>568</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " -, 20 × 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n - 21 m (32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " -, 9 20 × 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " - 30-45 " 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * IX/2 = 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| » 1X » 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I ≈ —, 5t × 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | » XIII . » 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " —, 14 a 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>XXXIII, 2-3,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>5</u> - 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " X " 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4-5 m 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = XIV, 4, 12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ", <u>12, 13 = 30</u> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " -, 7, 2-9 » 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 ± 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·· —, 16-17,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * -, 29 * 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a XV, 13, 18 a 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19-21 * 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( a 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | » XVI » 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " XI " 1402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXXIV, 10 ( * 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n -, 16, 17 n 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * -,13-17,32* 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXIV, 10 7 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " —, 16, 17 = 457<br>" —, 50 = 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " —,13-17.32" 595<br>" XII, 16, 23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jos. I-IV 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " —, 16, 17 = 437<br>" —, 50 = 429<br>Ruth, I, 8-13 = 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " —,13-17,32" 595<br>" XII, 16, 23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jos. I-IV " 423<br>11 1 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " —, 16, 17 = 457<br>" —, 50 = 429<br>Ruth, I, 8-13 = 440<br>= IV, 10 12 = 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " —,13-17,32" 595<br>" XII, 16, 23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jos. I-IV " 423<br>11 1 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " —, 16, 17 = 457<br>" —, 50 = 429<br>Ruth, I, 8-13 = 440<br>= IV, 10-12 = 443<br>L Reg. I, 6 = 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " —,13-17,32", 595 " XII, 16, 23. " —, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jos. I-IV # 412<br># 407<br># 423<br># 11 # 419<br># 111 # 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " —, 16, 17 = 457<br>" —, 50 = 429<br>Ruth, I, 8:15 = 460<br>= IV, 10:12 = 445<br>L Reg. I, 6 = 445<br>= —, 8 = 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " —,13-17,32" 595 " XII, 16, 25- " —, 19 " 307 " —, 19 " 473 " XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXXIV, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " —, 16, 17 = 457<br>" —, 50 = 429<br>Ruth, I, 8:15 = 460<br>= IV, 10:12 = 445<br>L Reg. I, 6 = 445<br>= —, 8 = 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " —,13-17,32", 595 " XII, 16, 23- " —, 19 " 397 " —, 5, 20 " 473 " XIII " 392 " XV-XXI = 572 " XV, 33, " 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXXIV, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " —, 16, 17 = 457<br>" —, 50 = 429<br>Ruth, I, 8-13 = 460<br>= IV, 10-12 = 443<br>L Reg. I, 6 = 445<br>= —, 8 = 450<br>" —, 4,8, 17 = 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " —,13-17,32 = 395 " XII, 16, 25- 27, 25 = 396 " —, 19 = 397 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXXIV, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ", 16, 17 = \$\frac{15}{37}\$; \[, \frac{16}{30}\$; \\ \frac{17}{30}\$; \[, \frac{140}{30}\$; \\ \frac{140}{30}\$; \\ \frac{11}{30}\$; \\ \frac{16}{30}\$; \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " —,13-17,32 = 395 " XII, 16, 25- 27, 25 = 396 " —, 19 = 397 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXXIV, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " — 16, 17 a 457<br>" — 50 a 420<br>Ruth, I, 8.13 a 440<br>a IV, 10.12 a 443<br>L Reg. L 6 455<br>" — 4.8, 17 a 457<br>" — 20.23 a 445<br>a II, 6:10 a 448<br>" — 20.23.26 451<br>" — 22.28 a 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " —,15-17,52n 595 " XII, 16, 23  27, 25 " 306 " —, 19 " 307 " —, 52 n *473  XIII # 577  XV.XXI # 577  XV.23 * 305  " —, 27 " 307  XVI, \$ 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXXIV, 10 \ " 412  Jos. I-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " — 16, 17 a 457<br>" — 5a a 429<br>Ruth, I, 8-15 a 446<br>a IV, 10.12 a 445<br>L Reg. I, 6 a 445<br>" — 48. 17 a 451<br>" — 22.28 a 446<br>a II, 6-10 a 448<br>" — 22.23 a 450<br>" — 22.3 20 a 451<br>" — 22.3 20 a 450<br>a — 2, 20 a 450<br>a — 3, 20 a 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " —,15.17,520 595 " XII, (6, 25. 27, 25 " 506 " —, 19 307 " —, 59 20 475 " XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXIV, 10 \( \) 412 \( \) 407 \( \) 407 \( \) 407 \( \) 407 \( \) 418 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \) 111 \( \)                                                                                                                                                   | " — 16, 17 = 157<br>" — 50 = 140<br>Ruth, I, 8-13 = 440<br>m IV, 19-13 = 445<br>L Reg. L 6 = 445<br>" — 48, 17 = 457<br>" — 22.28 = 440<br>" II, 6-1 = 448<br>" — 20.23-26 451<br>" — 22.33 = 451<br>" — 22.33 = 452<br>" — 25.35 = 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " —,15.17,52» 595 " XII, 16, 25  27, 25 » 5,66 " —, 19 » 497 3 × 18 307  XIII = 507  XV.XXI = 577  XV.XXI = 577  XVI, 25 » 595  —, 27 » 597  XVI, 45 » 595  —, 20 « XVIII, 18 596  XVIII, 18 598  XVIII, 18 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXIV, 12   *412   50   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514   514                                                                                                                                                     | " — 16, 17 a 457<br>" — 50 a 490<br>Ruth, I, 8:13 a 440<br>a IV, 10:12 a 445<br>L Reg. I, 6 a 455<br>" — 48, 17 a 451<br>" — 22,228 a 440<br>a II, 6:10 a 448<br>" — 20,32,56 451<br>" — 22,33,56 455<br>" — 26,33,56 455<br>" — 26,33,56 455<br>" — 31 a 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " —,15.17,520 595 " XII, 16, 25 " 27, 25 = 3,66 " —, 19 = 3,77 " —, 5,20 = 473 " XIII = 3,77 " XV.XXI = 5,77 " XV.XXI = 5,77 " XV.XXI = 5,77 " XVI, 2 = 3,06 " XVII, 1 = 5,08 " XVIII, 1 = 5,08 " XVIII, 1 = 5,08 " XVIII, 1 = 5,08 " —, 15, 16 = 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXXIV, 10 \ \biggred \ 412 \ \ \biggred \ 423 \ \ \biggred \ 418 \ \ \biggred \ \biggred \ 418 \ \ \biggred \ \biggred \ 418 \ \ \biggred \ \bi                                                                                                                                                  | " — 16, 17 a 457<br>" — 5a a 430<br>Ruth, I, 8.13 a 440<br>a IV, 10 a 440<br>a IV, 10 a 445<br>L Reg. I, 6 a 455<br>a — , 8 a 450<br>a — , 48, 17 a 451<br>a — , 22.28 a 410<br>a II, 6.1 a 448<br>" — 22, 23 a 450<br>a — , 27.20 a 450<br>a — , 27.20 a 452<br>a — 25.356 451<br>" — 31 a 442<br>a III, 1a a 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " — 1.5-17.52 = 5.95 " XII, 15. 25. 3.95 " — 19. 3.96 " — 19. 47.5 " — 19. 47.5 " — 19. 10. 47.5 " — 19. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXIV, 10 2 4 11 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "" 16,17 a 457 b 7 b 7 b 7 b 7 b 7 b 7 b 7 b 7 b 7 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ** —1.5-1, 32= 595  **XII, 16: 25 = 596  **27: 25 = 596  **30: 32 = 396  **1.5: 20 = 457  **XIII = 572  **XV.XXI = 572  **XV.XXI = 572  **XV.XXI = 573  **XV.XXI = 573  **XVIII : **598  **XVIII.16: 19= 400  **XVIII.16: 19= 400  **XVIII.16: 16: 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXIV, 12 { ** 412 } (** 502 ) Job. I-IV ** 622 } (** 502 ) Job. I-IV ** 622 } (** 502 ) III ** 6410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " - 16,17 a \$57<br>" - 5a = 299<br>Ruth, 1, 8a.5 a \$49<br>Ruth, 1, 8a.5 a \$45<br>E Reg. 1, 6 a \$45<br>" - 4,8.17 a \$51<br>" - 12,23 a \$45<br>" - 1, 22,33 a \$45<br>" - 1, 22,33 a \$45<br>" - 1, 22,33 a \$45<br>" - 1, 22,35 a \$5<br>" - 2,35,35 a \$5<br>" - 2,35 a                                                                                                                                                   |
| **15.17.32= 595  **XII, 16.2 5= 596  27. 25 ** 366 19 ** 377  **5.20 ** 475  **XIII ** 572  **XIIII ** 572  **XIII ** 572  **XIII ** 572  **XIII ** 572  **XIII **      | XXXIV, 12 { a 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "", 16, 17 a \$57<br>Ruth, 18, 8.35 a 492<br>Ruth, 18, 8.35 a 443<br>L Reg. 16 a 485<br>a - 18 a 495<br>a - 20, 23 a 450<br>a - 7, 72 a 450<br>a                                                                                                                            |
| **13.17.32** 595  **XI, US. 25 ** 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXXIV, 10 { * 612 } 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "" 16, 17 a \$57<br>Ruth, 18, 35 a \$49<br>Ruth, 18, 35 a \$40<br>L Reg, 28 a \$45<br>L Reg, 28 a \$45<br>L Reg, 29 a \$45<br>L Reg, 20 a \$45<br>L Reg, 2 |
| **13-17-32# 595  **XII, 16: 25 = 366 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XXXIV, 12 { a 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "", 16, 17 a \$57 a \$67 a \$70 a                                                                                                                                                                          |
| **13.17.32= 595  **XI, US 25 = 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIV, 10 { a 412<br>Jos. I-IV a 22<br>III a 419<br>III a 419<br>III a 419<br>IV \$ a 419<br>V \$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "" 16, 17 a \$57<br>Ruth, 18, 83.5 a \$42<br>Ruth, 18, 83.5 a \$42<br>L Reg. 16 a a \$45<br>L Reg. 16 a a \$45<br>L Reg. 16 a a \$45<br>L Reg. 16 a a \$45<br>a - 4, 88.17 a \$57<br>a - 22, 23.8 a \$46<br>a - 23, 23.2 a \$45<br>a - 23, 23.2 a \$                                                                                |
| **13.17.32= 595  **XI, US 25 = 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIV, 10 { a 412 } 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "" 16, 17 a \$57 Ruth, 18 a 13 a 420 Ruth, 18 a 13 a 440 L Rey L a 445 "" 14 a 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **15.17.52= 595  **NI, 16.2 = 3.57  **21.2 5.2 = 596  **1.10.2 5.2 = 596  **XII, 20.2 = 597  **XV.XXI = 327  **XV.XI = 326  **XV.XI = | XXXIV, 10 { a 412 a 101                                                                                                                                                   | "" 16, 17 a \$57 a \$67 a \$70 a                                                                                                                                                                           |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIV, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16, 17 a 457   18, 18 a 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXXIV, 10 { a 412<br>Job. I-IV a 22<br>a III a 419<br>a VII a 419<br>a VII a 419<br>a VII a 420<br>a VII a | "" 16,17 a 457 Ruth, 18,15 a 462 Ruth, 18,15 a 462 Ruth, 18,15 a 463 L Reg. 18 a 436 " 18,17 a 451 " 19, 22,23 a 464 " 19, 22,23 a 464 " 22,23 a 464 " 23,23 a 464 " 24,17 a 451 " 24,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIV, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16, 17 a 457   18, 18 a 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| I. Reg. X, 1, 25 p. 454                         | II. Paralip. VIII, 4,              | Ps. L, 1 p. 363                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| n —, 24 n 455                                   | II. Esdr. IV # 483                 | Ps. L, 1 p. 363                       |
| " XI " 454                                      | II. Esdr. IV " 153                 | " -1 4, 5, 6,                         |
| » XII, 12-22 » 452                              | — TOD. IV # 101                    | 11, 15 p. 472                         |
| " XIII, 13,14 " 455                             | " XIII, 2, 11.                     | " 12 " 474                            |
| * XIV * 460                                     | 25 # 448                           | - LXI 126                             |
| " XV, 22, 25 " 455                              | Job, IV, 3-4 " 415                 | " LXXI, 18 " 160                      |
| » —,12,18,23» 456                               | " VII, 1 ", 167                    | » LXXII. 28, 2 394                    |
| " XVI " 456                                     | n X, 3, 8-13 ", 245                | " LXXXV,11" 120                       |
| XVII, 40, 42,                                   | 22 , 225                           | " LXXVII,16 337                       |
| 44, 45 × 457                                    | " XIII, 28 " 133                   | " LXXXIX,11, 23                       |
| 58 × 460                                        | " XIV, 3 " 134                     | " XC, 11, 12, 24                      |
| » XVIII, 1 a 460                                | n - 15 n 135                       | Form 1 336                            |
| » XX, 14, 15 » 462                              | " XV, 26 " 500                     |                                       |
| · -,15,31,42× 461                               | " XIX, , 234                       | » CII, 21 × 145                       |
| » XXII * 466                                    | " XXIX, 12-                        | " CIII " 556                          |
| " XXIII, 17 " 461 " 462                         | 16 a 415                           | " CV, 32 = 374                        |
| " XXIV,9-23 " 467                               | " XXXI, 13,                        | " CIX, 2 " 400                        |
| " XXIV, 25 " 467                                | " XXXIV,19 # 394                   | ", 3 " 477                            |
| H. Reg. L 12, 14 = 464                          | " LXH, 2 " 243                     | " -, 4 \\ 476                         |
| " —, 18-27 " 465                                | Ps. II, 1-2 n 421                  | " CX, 2 " 144                         |
| » 11, <u>6</u> = 468                            | » —, 6, p. 400, 476                | " CXI, 1 " 229                        |
| " III,IV,IX,1,                                  | " —, 6, 8 p. 477                   | " CXVIII 1 " 39"                      |
| XIII, XIX " 468                                 | - 5, 0 × 410                       | a 500                                 |
| » XIX, XXI,                                     | # V. 13 " 176                      | " —, 57 " <del>252</del>              |
| XXVII, VI,                                      | " V, 9 " 90<br>" VI, 3 " 129       | " —, 1 <u>20</u> " <u>237</u>         |
| VII,XXIII» 460<br>a XXIII, 8 a 173              | " VI, 3 " 120                      | " CXXI. 6 " 405                       |
| * XXIII, 8 * 175<br>* XXIV, 24 * 528            | " IX " 476                         | " CXXI, 6 " 405<br>" CXXXV, 4" 160    |
| " XXIV, V,                                      | " X, 4 " 476                       | CXXXVIII.                             |
| VIII. X.                                        | " XIV, 4 " 147                     | 7-12 ,, 236                           |
| XII, XXI,                                       | » XV, 6 » 94                       | " CXLII, 10" 145                      |
| XXII, XI,                                       | " XVII, 3 " 244                    | a -, 9·11 " 143                       |
| XXIV, XII,                                      | » —, 5 » 410                       | " CXLIV, 18-                          |
| XX ** 470                                       | " -, <u>32-42</u> " <u>421</u>     | 20 # 423                              |
| " XXIII, 1-2 " 480                              | " —, <u>45</u> = 162               | » CXLVII,15» 421                      |
| III. Reg.III, 41,68» 473<br>" —,3,6-9, 11» 482  | " XXI,2,7,23 n 478                 | Prov. JII 496                         |
| = -, 12 " 485                                   | " -, 7. 172<br>" -, 23 " 427       | " VIII,51 p.458,512                   |
| » IV, 21 a 485                                  |                                    | " VIII,51 p.458,512<br>" IX, 5 p. 512 |
| " -, 25 u 484                                   | " XXVI, 14 " 297                   | " = 13 ", 493                         |
| n IX p. 485, 484                                | " XXIX " 508                       | 17 . 487                              |
| » X, 5, 9, 21 p. 484                            | », 6 n 145                         | . XI, 17 , 375                        |
| " XI, 1 " 485                                   | " XXXVIII,5 "122                   | " XI 1                                |
| " -, 2, 40 " 486                                | " -, 6 " 416                       | " XIII \" 486                         |
| " XVIII " 510                                   | " XXXIX, 7 = 162                   | 22 -22.7                              |
| IV. Reg. XXIII, 2 = 400<br>L Paralip. XXI = 470 | XLIV. 3 356                        | " XV )                                |
| " —, 28 # 328                                   | " XLIV, 3 " 356<br>" XLIV, 4 " 457 | " XVI, 4 " <u>153</u><br>" XVII " 488 |
| II. Paralip. I. 15 " 484                        |                                    |                                       |
| a VI » 473                                      | " -, 7 p. 418, 440                 | ", XXI ", 486                         |
| w VII, 44, 50 n 473                             | " L 7 P 420                        | " —, 28 " 165                         |
|                                                 |                                    |                                       |

| Luc IV 9 360  *** 1,1 15 7 185  *** 1,1 18 | - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = V, 5, 5, 14 = 602<br>= V, 10, 14 = 602<br>= V, 10, 12 = 862<br>= V, 11, 12 = 868<br>= V, 11, 14 = 858<br>= V, 13 = 858<br>= V, 14 = 858<br>= V, 15 = 858<br>= V, |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " III                                      | ** AX P. 229, 722 A AX P. 229, 723 A AX P. 229, 723 A AX P. 229, 723 A AX P. 224, 526 A AX | m — 19 p. 147,248<br>m VI, 3 — p. 477<br>m — 15 — 479<br>m VII. 14 — 444<br>m — 24·32 — 269<br>v VIII. 6. 4 — 478<br>m IX — 398<br>m — 3. 17 — 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 538             |                   |                |                   |                          |                |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| II.Cor. IV, 13) | 1                 | Philipp. II, 8 | p. 142            | Jac. II , 26             | p. 420         |
| TL COP IV,      | p. 480            | = -, 12        | p. 142<br>> 270   | » IV, 12                 | n 478          |
| , XI, 4         | P. 400            | » —, 13        | » 355             |                          | * 165          |
| » —, 9          | <b>= 345</b>      | * III          | × 334             |                          | ≈ 38           |
| ~ -, y          | 208               | Coloss. I, o   | a 165             |                          |                |
| Gal. II, 20     | × 257             | , 15           | ≈ 3g6             | , 21                     | P. 447         |
|                 | a 28g             | * = 16         | <b>= 35</b> 9     | IL Petr. L 4             | » 349          |
| III, 8          | <b>≈</b> 383      |                | ≈ 36±             | » —, 14                  | <b>≈ 477</b>   |
| » —, 13,        | × 402             |                |                   | L Jo. II                 | × 404          |
| » —, 16         | <b>384</b>        | # If, 3        | = 148             | ,* -, 13                 | × 407          |
| » —, 19         | » 38 <sub>7</sub> | # III, 14, 1   |                   | a III, 1                 | ** 477         |
| a —, 24         | » 372<br>» 355    | L Thess. IV, 3 | 300               |                          | * 320<br>* 275 |
| » —,28-2g       | 387               | L Tim. IV, 10  | × 185             | # IV p. 40               |                |
| . IV p. 3       |                   | » VI, 10       | = 175             |                          | p. 318         |
| - 1.5           | p. 387            | II. Tim. II, 5 | - 168             |                          | 10 × 515       |
| =.4             | # 400             | <b>x</b> -, 10 | = 240             | , 8 p                    | 148,381        |
|                 | » 3go             |                | » 36o             | n —, g⋅i                 | р. 38т         |
| -, 27<br>-, 31  | 400               | a, 11:12       | × 477             | ≈ —, 15                  | » 4o8          |
| . V,14,22,2     | 3× 405            | » —, 17 p.     | 172, 479          | , 16 p                   | . 381,481      |
| . VI, 2         | » <u>341</u>      | » III "        | p. 334            | <b>→</b> −, 18           | p. 319         |
| Ephes. L 10     | » <u>361</u>      |                | <b>357</b>        |                          |                |
| " II, 13, 19    | # 331             |                | = 45 <sub>2</sub> |                          | - 407          |
| » —, 14         | × 485             |                | ≈ 93<br>≈ 372     | Jud. v. 11<br>Apoc. f p. | # 304<br>5-6   |
| , III           | × 448             |                | ≈ 300<br>≈ 300    | apoc. I p.               | TIT 220        |
| » —, 10         | = 40g             |                | = 474             | VII,                     | viii.          |
| " IV, 4, 5, 9   |                   |                | * 161             | XIII.                    | XV.            |
| -, 4, 10        | 409               | » —, 16        | ≈ 38g             | XIII,                    | p. 524         |
| . V,            | ≈ 479             | w -, 28        | <b>388</b>        | III                      | 525            |
| · 8             | » 476             | » XI p. 3      |                   |                          | × 500          |
| , 17            | # 142             |                |                   |                          |                |
| » VI, 12, 1     | 7 * 507           | » —, ı3        | ≈ 504             |                          | ≈ 526          |
| » —, 15         | a 519             |                |                   |                          | ≈ 527<br>≈ 508 |
| Philipp. II     | = 480<br>= 341    |                | * 370<br>3 = 428  |                          |                |
| · -, 3          |                   |                | # 420<br># 336    | " AAI, A                 | AII ~ 329      |
|                 | \$ 172<br>356     | » —, 26-2°     |                   |                          |                |
| <b>2</b> - 2    |                   | Jac, I, 4      | # 193             |                          |                |
|                 | 4/-               |                |                   |                          |                |

## INDICE

| PREFAZIONE , facc.                                                                                                                                   | 2         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MANUALE DELL'ESERCITATORE.                                                                                                                           |           |
| A miei venerabili Padri e fratelli in Cristo Signore, i sacerdoti della<br>Chiesa cattolica che dirigono i fedeli negli esercisi spirituali          | 21        |
| LIBRO I.                                                                                                                                             |           |
| ARTE DI DARE GLI SPIRITUALI ESERCIZJ.                                                                                                                |           |
| CAPIT. I. Qualità dell'Esercitatore  CAPIT. II. Qualità degli Esercitati  CAPIT. III. Unicità dello scopo a cui debbono tendere gli spirituali eser- | 27<br>29  |
| cicj, e loro procedere in generale                                                                                                                   | 31        |
|                                                                                                                                                      | ivi       |
| CAPIT. V. Uffici dell'Esercitatore circa i mezzi esterni di raccoglimento »<br>Istrazz. 11. Sul raccoglimento.                                       | 42        |
| CAPIT. VI. Ufficj dell'Esercitatore circa l'esame di coscienza e la con-                                                                             |           |
|                                                                                                                                                      | 45        |
|                                                                                                                                                      | ivi       |
|                                                                                                                                                      | 46        |
|                                                                                                                                                      | ivi<br>51 |
|                                                                                                                                                      | 52        |
| CAPIT. VII. Uffici dell'Esercitatore circa le meditazioni e le contemplazioni n                                                                      | 53        |
|                                                                                                                                                      | 54        |
|                                                                                                                                                      | 56        |
|                                                                                                                                                      | 58        |
| Istruz. X. Sulla preparazione prassima alla medicazione                                                                                              | ivi       |
|                                                                                                                                                      | 60        |
|                                                                                                                                                      | 61        |
| CAPIT. VIII. Uffici dell'Esercitatore circa il dirigere le penitenze di chi                                                                          |           |
| si esercita                                                                                                                                          | 66        |
| ISTRUZ. XIII. Sulle opere penali                                                                                                                     | 67        |
| ISTRUZ. XIV. Sulla maniera di temperare il vitto                                                                                                     | 68        |
|                                                                                                                                                      | 69        |
|                                                                                                                                                      | 71        |
| Istacz. XV. Sul discernimento degli spiriti                                                                                                          | ivi       |
| Istauz. XVI. Altre regole pel discernimento degli spiriti durante le tenta-                                                                          |           |
|                                                                                                                                                      | 75        |
| Istruz. XVII. Sugli scrupoli                                                                                                                         | 77        |
| ISTRUZ. XVIH. Sulla maniera di uniformare il sentir nostro a quello della                                                                            | - 0       |
|                                                                                                                                                      |           |

| CAPIT. XI. Uffici dell' Esercitatore circa la direzione delle orazioni vocali face. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istauz. XIX. Sul primo modo di orare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Istrauz, XX. Sul secondo modo di orare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Istarz. XXI. Sul terzo modo di orare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPIT. XII. Dellu maniera onde l'Esercitatore dee moneggiare il fonda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mento, e per esso, tutto il sistema degli esercisj 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPIT. XIII. Uffirj dell'Esercitatore circo il guidare l'elezione n 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Istauz. XXII. Sull'utilità di eleggere con un metodo ben ordinato » 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ISTRUZ. XXIII. Introduzione, che dà notizia delle core da eleggersi . » 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ISTRUZ XXIV. Sulla principal regola dell'elezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Istrez. XXV. Su' varj stati su cui può codere l'elezione 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ISTRUZ. XXVI. Sui tre tempi dell'elezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ISTRUE. XXVII. Prima mado di fare l'elezione nel terzo tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Istauz, XXIX. Secondo modo di fore l'elezione nel terzo tempo " 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ISTRUZ. XXX. Regole da osservarsi nel distribuire le elemosine , , , n 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAPIT. XIV. Ufficj dell'Esercitatore dopo fatta l'elezione » 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISTAUL. XXXI. Maniera di visitare il santissimo Sacramento n 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Istare, XXXII. Divozione alla sacratissima umanità di Cristo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAPIT, XV. Della maniera di modificare eli esercizi interi » 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAPIT. XVI. Come si possono contrarre gli esercizi secondo i diversi ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| neri di persone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAPIT. XVII. Quali cose si debbano raccomandare a quelli che finiscono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gli esercizj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIBRO II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SERIE DEGLI ESERCIZJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SERIE DEGLI ESERCIZI. PARTE PRIMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PARTE PRIMA.  CRE HA PER INCOPO LA POSITICAZIONE DELL'ANIMA OA' PECCATI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PARTE PRIMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PARTE PRIMA.  CRE RA PER MICOPO LA FURNYCATIONE DELL'ARINA DA' PECCATI, B DALLE AFFERIONI DIGOROGATE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PARTE PRIMA.  CRE RA PRE INCOPO LA PERFECLICOS DELL'ARINA OA' PECCATI,  R DALLE AFFERDON BIOLOGUETE.  PENNO GRESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PARTE PRIMA.  CAR BA PER INCODE LA PERFECCIONES DELL'ARINA DA' PECCATI, B BALLE ATERIONO BIOLOGORITA.  PLING GERRO.  Meditas prefilm. Sull'impercanna degli Eserciti, e sulla necessità di forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PARTE PRIMA.  CRE RA PER INCOPO LA PURIFICAZIONE DELL'ASINA DA' PECCATI,  " SALLA ATTERIONE DOCOMOZITA.  Paino Grosso  " 11  Meditas prelim. Sull'importanta degli Eserciaj, e sulla necessità di furi bene " 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PARTE PRIMA.  CRE BA FEE MCOPO LA FESTIFICATION BIOLOGOGITA.  FOLLA STREEDIN BIOLOGOGITA.  PUNO GORDO.  Meditas prefism. Sull'importanta digil Esercity, e sulla necessità di farii keta.  "12 Scottos Civotto. Fendamento di tatti gil Esercity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARTE PRIMA.  CRE BA FEE MCOPO LA FESTIFICATION BIOLOGOGITA.  FOLLA STREEDIN BIOLOGOGITA.  PUNO GORDO.  Meditas prefism. Sull'importanta digil Esercity, e sulla necessità di farii keta.  "12 Scottos Civotto. Fendamento di tatti gil Esercity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARTE PAIMA.  CRE BA FER INCOPO LA FERFICAÇUOS BILLÍANINA OL FECCATI, B BALLA FIRZIONI BIOLOGOGATA.  PLINO GISBOO. Micolitas, Perile Sull'importanta degli Eserciti, e sulla necessità di forti bene. "12 Scotto Giosco. Fundamento di tutti gli Eserciti; L'Artitias, Fine shiftmann. "13 L'Artitias, Fine shiftmann. "13 L'Artitias, Fine shiftmann. "13 L'Artitias, Fine shiftmann. "14 L'Artitias, Fine shiftmann. "15 L'A |
| PARTE PRIMA.  CRE BA FER BECOFO LA FORTICASSON BRILL'ARINA, OA' FRECATI, B DALLA ATREMOS DISCONGUEZATI, FORMO GORDO.  PLOS GORDO.  1 10  Meditas, prelim. Sull'imperenna degli Esercity, e sulla necessisi di fasti 1 12  SACONGO GORDO.  1 12  L Miditas. Forti dell'amon di cutti gli Esercity; L Miditas. Continuazione.  1 13  1 14. Meditas. Continuazione.  1 15  1 15. Meditas. Continuazione.  1 17  1 18. Meditas. Continuazione.  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19  1 19 |
| PARTE PAIMA.  CAR BA FER INCODE LA FERFICIATION BIOLOGRAFIA.  FAUNG GRADO.  Micolitas prefision. Sull'importanta degli Eserciti, e sulla necessità di forli bere:  1. 12  Socreto Grouve. Fundamento di tutti gli Eserciti;  1. Mellitas. Piete dell'umon  1. 1. Mellitas. Continuazione  1. 1. Mellitas. Continuazione  1. 1. Mellitas. Piete dell'umon  1. 1. Mellitas. Piete international mellitazioni precedenti.  1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PARTE PAIMA.  CRE BA PRI MOOTO LA VERIFICAZIONE BRALÉANIA OL' PRECATI, B BALLA PATERIONE BRALÉANIA OL' PRECATI, FAINO GOSSOO  Meditan pretium Sull'importanna digit Exercity, e sulla necessità di facili Sacorno Grouns, Fundamenta di tatti gli Exercity.  I. Meditan, Ferna dell'umon  II. Meditan, Continuazione  IV. Meditan, Continuazione  IV. Meditan, Exercitania precedenti  IV. Meditan, Exercitania precedenti  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti  10 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  11 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  12 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  13 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  14 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  15 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  16 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  17 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  18 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  18 1.  TARRO GIUSSON, Exercita più Precedenti.  18 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARTE PAIMA.  CAR BA PER BODDO LA PERFECAIONA BILLÉARIA, OL'PECCATI, B BALLA PRESIDENT BANDODATTA.  PLING GERDO.  MICHIES, PERFECAIONA BANDODATTA.  PLING GERDO.  10.  11.  Michias, Periodi. Sull'impercanna degli Esercisi, e sulla necessità di favili bere: 11.  SACOPRO GIOSSO. Fundamento di tutti gli Esercisi. 12.  Michias, Pine dell'imper 13.  13.  Michias, Pine dell'imper 14.  14.  Michias, Cardinuazione.  15.  Michias, Pine dell'imperitore avanta delle tre meditazioni procedenti.  16.  TANTO GIOSSO. Esercisi qui percono.  TANTO GIOSSO. Esercisi qui percono.  TANTO GIOSSO. Esercisi qui percono.  TANTO GIOSSO. Cen Colo Il fine a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PARTE PAIMA.  CRE BA PRI 16070 LA FERFELHOUS DELL'ARIVA OL' PECCATI, B DALLA PATERION DELLOGATA.  PUNO GORDO.  Meditas prefilm. Sull'imperianna digji Esercitj, e sulla necessità di farii bera.  "12  Meditas. Peter dell'amme di catti gli Esercitj.  Meditas. Fine dell'amme di catti gli Esercitj.  Meditas. Fine dell'amme di catti gli Esercitj.  11. Meditas. Centinuazione.  12. Meditas. Centinuazione.  13. Meditas. Centinuazione.  14. Meditas. Reprintiona essetta delle tre meditazioni precedenti.  15. V. Meditas. Reprintiona essetta della tre meditazioni precedenti.  16. Tentritas Sull'internatora dell'armità del peteono, che toglic il fino a cui l'amme fui creato nella grime una parte, cité quanto telle attri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PARTE PAIMA.  CAR BA PER BODO LA PERFELHORS BULLATINA OL'PECCATI, B SALLA PATERIORI SHOODORATA.  PLING GRADO.  Michitas, Periolin. Sull'importanta degli Eserciti, e sulla necessità di fiori bere.  12.  SACONDO GIOSSO. Fundamento di tatti gli Eserciti;  J. Michitas, Piere dell'umono 11.  Meditas, Continuazione 11.  Michitas, Continuazione 11.  Michitas, Continuazione 12.  V. Michitas, Hipericione estata delle tre meditazioni procedenti. 12.  V. Michitas, Dispicazione delle meditazioni procedenti. 13.  V. Michitas, Christopica prima delle precoso, che taglie il fin a cui l'asson fu creato nella prima sua parte, coè quanto ella ese- 217114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PARTE PAIMA.  CRE BA FER INCODO LA FERFICAÇUOS BULL'ARINA OL' FECCATI, B BALLA FIZZIONI BORDORITA.  PAINO GISSOO.  Molitas, Periloni. Sull'importanta degli Eserciti, e sulla necessità di faril bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PARTE PAIMA.  CRE BA FER BODO LA FERFICLIONS BULL'ARMA ON FRICANT, B DALLA FIREIRON BRONDORTH.  FLUOG GARDO.  Michikas Perilin. Sull'importanta degli Eserciti, e salla necessità di favii bere.  10 Socrono Giosso. Fendamenta di tutti gli Eserciti.  I. Mrilitas. Fire dell'umon  II. Meditas. Continuazione.  III. Meditas. Continuazione.  III. Meditas. Continuazione.  III. Meditas. Eserciti sul peccato delle tre meditazioni precedenti.  II. V. Meditas. Replicazione delle meditazioni precedenti.  II. Nell'ass. Sull'impriesse seria delle tre meditazioni precedenti.  II. Meditas. Eserciti sul peccato delle tre meditazioni precedenti.  II. Meditas. Sull'impriesses delle meditazioni precedenti.  II. Meditas. Sull'impriesse delle meditazioni precedenti.  II. Meditas. Sull'impriesses delle meditazioni precedenti.  II. Meditas. Continuazione.  III. Meditas. Sull'impriesses delle meditazioni precedenti.  II. Meditas. Sull'impriesses delle meditazioni precedenti.  II. Meditas. Continuazione.  III. Meditas. Continuazione.  III |
| PARTE PAIMA.  CAR BA FER INCODE LA FERFICIADOS BULL'ARINA, OL' FECCATI, B BALLA FIZIRODI BADOODRITA.  PLING GARDO.  Michitas, Priesilia. Sull'importanta degli Eserciti, e sulla necessità di forii borte.  1 12  Sontono Groune, Fundamento di tutti gli Eserciti, La Militas, Piete dell'umon 113  La Militas, Piete dell'umon 114  La Militas, Piete dell'umon 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Crastore 115  L' Crastore 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Crastore 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L |
| PARTE PAIMA.  CRE BA PRI MOOD LA VERFERADION BULL SAIVA OL' PRECATI, B BALLA PATRICON BULL SAIVA OL' PRECATI, PAINO GORRO.  Meditas prefilm. Sull'imperianna diegli Esercity, e sulla necessità di favil berta.  10 1.  Meditas. Per dell'amone di tatti gli Esercity.  Meditas. Per dell'amone di tatti gli Esercity.  Meditas. Cestimustime.  11. Meditas. Cestimustime.  12. Meditas. Cestimustime.  13. Meditas. Cestimustime sentat delle tre meditazioni precedenti.  14. Nel'ottas. Periodicamo estata delle tre meditazioni precedenti.  15. Meditas. Sull'imtrinusca dell'erinità del peccoso, che toglic il fino a cui l'amon fic versio nella prima una parte, cio il quanto tille est- precedenti dell'amone dell'erinità del peccoso, che toglic il fino a cui l'amon fic versio nella prima una parte, cio il quanto tille est- precedenti dell'erinità dell'erinità del peccoso, che toglic il fino a cui l'amon fic versio nella prima una parte, cio il quanto tille est- precedenti dell'erinità dell'erinità del precedenti delle dell'erinità dell'e |
| PARTE PAIMA.  CAR BA FER INCODE LA FERFICIADOS BULL'ARINA, OL' FECCATI, B BALLA FIZIRODI BADOODRITA.  PLING GARDO.  Michitas, Priesilia. Sull'importanta degli Eserciti, e sulla necessità di forii borte.  1 12  Sontono Groune, Fundamento di tutti gli Eserciti, La Militas, Piete dell'umon 113  La Militas, Piete dell'umon 114  La Militas, Piete dell'umon 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Crastore 115  L' Crastore 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L' Crastore 115  L' Militas, Militas dell'umon 115  L |

| 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| che toglie il fine per cui l'uomo fu creato, quanto alla beatitudine:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ovvero Meditaz. Sulla perdita dell'anima in generale, secondo quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| parole del Salvatore: « Quid prodest » etc face. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Meditaz. Sull'inferno, pena del senso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III. Meditas. Della pena della fantasia, dell'intelletto e della volontà . » 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. Meditaz. Della perdita di Dio, ovvero dell'eternità delle pene » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V. Meditaz. Dell'eternità delle pene, la prima rolta, o ripetizione esatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| della precedente se già fu fatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quisto Giosno. Etercitj sulla morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L. Consideraz, o Meditaz, Che la morte è la distruzione di tutto il mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sensibile, la distruzione dell'uomo peccatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II. Meditaz. Certezza della mia morte, incertezza dell'ora » ivi<br>III. Meditaz. Disinganno dell'allettamento delle cose sensibili corpores, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nullità del loro valore, ripetendo le meditazioni precedenti » ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Giorgo Sesto. Eserciti sul giuditio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I. Meditaz. Del giudizio particolare che fa Iddio dell'anima tostochè ella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| esce dal corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Meditas. Del giudizio che l'uomo peccatore dee fare di sè stesso, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vuol salvarsi, simile a quello che fa il Giudice supremo: volta a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| esaminar se stesso con somma accuratezza e senza inganno di affe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zione inordinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. Meditaz. Del giudizio universale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giorno Sertino. Conversione a Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gigano Ottavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PARTE SECONDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARTE SECONDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CHE HA PER INCOPO OI COROUR L'UNMO, GOPO PURGATON DALLE AFFEZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CHE HA PER INCOPO OI CCROUR L'UNMO, GOPO PURGATON DALLE AFFEZIONI<br>RON ORDIBATE RO OTTENUTO IL DOMINIO OI SÈ STENSO, A ORDIBANE LA PROPRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHE HA PER INCOPO OI COROUR L'UNMO, GOPO PURGATON DALLE AFFEZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CHE HA PER INCOPO OI CCECUE L'UNHO, OGPO PURGATONI DALLE AFFEZIORI<br>BON GROIBATE BO GITTARTO IL DONINIO GI SÈ STEMO, A ORDINANE LA PROPENA<br>VITA ESCORDO IL DESTANE GELLA RETTA RAGIORE E GIELLA PREFETTA CIUSTIZIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CHE HA PER INCOPO OI CENOUR L'UNHO, 0000 PERGATON BALLE ATTERIORI<br>BON GODIATE BO OTTENTO IL DOMINIO DI SÈ TITMO, A CODIARE LA PROPERA<br>VITA BECORDO IL DETTANE GELLA RETTA ALGORE I POLLA PERFETTA GIORITILI.<br>GIOSSO PRIMO. Esercisj sulla conformations della valonzi nostra con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRE RA PER INCOPO DI COROTE L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA AFFEANNEI<br>EN SOCIALTE DO GTERRITO E DOMINIO CITÀ PITRO, A COMMENZA LE PROPIRA<br>VIVA INCORDO IN DUTTANIE GELLA ENTRA AMBIGNE I COLIT PARRETTA CUNTURA.<br>Ciorano Parano. Exercity inulla conformazione della volonazi nostra con<br>quella di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CHE HA PHA INCOPE OI CERCHE L'EVENO, COPO PERSONICHI DALLA AFFARIORI LOS ROGINATIS DO CITIARTO IL DOMINO CI SI TITROD, A CRIMIARIA LA PROPINA VITA INCORDO IL UNITARIA GUALA RETA LA MAGIORI A CHILA PRIMETATA CIVITALIA CIOSAD PRANO. Esercisi sulla conformazione della volonimi nostra con qualla di Dio.  1. Medita: Dellaconformità della volonità dell'unomo colla volonità di Dio. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CHE HA PER INCOPO DI CERCET L'EVENO, COPO PERGITORI DALLE ATPEZIORI<br>LES GOGIALTE LO CITARITO IL DOMINI O CISÈ TITRO, A CORDINAR LA PROPERIO<br>VITA INCORDO L'ENTARIE GILLA RITA ALGORIA I DALL'A PERFETTA CINTRILL.<br>GIORES PURO. Elerciti sulla conformazione della volonità mostra con<br>puello di chia.  Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità della volonità della voloni |
| CHE HA PER INCOPO DI CERCET L'EVENO, COPO PERGITORI DALLE ATPEZIORI<br>LES GOGIALTE LO CITARITO IL DOMINI O CISÈ TITRO, A CORDINAR LA PROPERIO<br>VITA INCORDO L'ENTARIE GILLA RITA ALGORIA I DALL'A PERFETTA CINTRILL.<br>GIORES PURO. Elerciti sulla conformazione della volonità mostra con<br>puello di chia.  Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità di Dios v. 138  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo colle solonità della volonità della voloni |
| CHE BA PER INCOPO DI CESCRE L'EVENO, COPO PERSONIO BALLE AFFEZIORI LES GOGIALTE LO CITATIO IL DOUBLIO CI SÈ TITRO, A CORDINAR LA PROPIRIO IL PORTIZIO IL PORTIZIO IL PORTIZIO IL PORTIZIO IL PORTIZIO IL PROPIRIO IL PORTIZIO IL PROPIRIO IL PROPIRIO IL PORTIZIO IL PROPIRIO              |
| CRE RA PER INCOPO DI COLOUR L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA APPAISONI LOS SOCIALTE DO CTURETO D. DOMINIO CITÀ PITRO, A COMBARIA LE PROPIRA VITA BECORDO IN DUTTAIRE SELLA PERTA ALGORIE I DELL'A PERFETTA CONTROLL  GIORDO PRANC. Exercity sulla conformazione della volonità notara con quella di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'unno cella volonità di Dio; 13. Meditta: Della conformità diela volonità dell'unno quella di Dio; 14. Meditta: Della conformità diela volonità dell'unno quella di Dio; 15. Meditta: Della conformità della volonità dell'unno quella di Dio; 16. Meditta: Della conformità della volonità dell'unno quella di Dio; 16. Meditta: Della conformità della volonità dell'unno quella di Dio; 16. Meditta: Della conformità della volonità della              |
| CHE RA PER RICOPO DI COLORE L'EVREO, GOPO PERGITORI DALLE AFFIZIORI LOS SIGNATE IN OFTERETO IL DOWNLO GI SÈ TITRO, A COMMANE LE PROPIRE VITA BICCORO L'EVITANE GELLE LETTA ABORDE I COLI PARTITATI CHITTILI.  GIOSEO PERRO. Esercisi sulla conformazione della volunti nostra con quella di Dio.  1. Medita: Della conformità della volunià dell'uomo colla volunià di Dio vo 138  11. Medita: Della conformità della volunià dell'uomo colla volunià di Dio vo 138  11. Medita: Della conformità della volunià dell'uomo qualla di Dio, eseguit: responsamente in Grisi Critis.  11. Medita: Della conformità ristra dila volunià di Dio in ordina di  11. Medita: Della conformità ristra dila volunià di Dio in ordina di  12. Medita: Della conformità ristra dila volunià del Dio in ordina di  13. Medita: Della conformità ristra dila volunià, non moco contine  14. Medita: Della conformità ristra dila volunia, non moco contine  15. Medita: Della conformità ristra dila volunia, non moco contine  16. Medita: Della conformità ristra della volunia, non moco contine  16. Medita: Della conformità ristra della volunia, non moco contine  16. Medita: Della conformità ristra della volunia, non moco contine  17. Medita: Della conformità ristra della volunia, non contine  18. Medita: Della conformità ristra della volunia dell'anno  18. Medita: Della conformità ristra della volunia dell'anno  18. Medita: Della conformità             |
| CHE BA PER INCOPO OI CERCIT L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA ATPAINONI LOS SOCIALTE DO STERRIO D. DOMINIO CITÀ STERRO, A GENERALE LE PROPIAL VIVA INCORDO IN DESTAURE GELLA ESTATA AMORSE I COLIT PARTETTA CINTRILL.  Giorano Pauno. Exercit juilla conformazione della volonità dil Dio.  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unono cella volonità di Dio.  1. Meditar. Della conformità dil colonità dell'unono cella volonità di Dio.  1. Meditar. Della conformità di dia volonità di Dio in ordina e della compitulia di marca colonità di Dio in ordina et  11. Meditar. Della conformità norma calla volonità di Dio in ordina et  12. Meditar. Della conformità norma calla volonità di Dio in ordina et  13. Valva come filicità  14. Wellitz. Ripistitione catta della tre meditazioni precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CHE BA PER BICOPO OI CORDER L'EVINO, GOPO PERGITORI DALLE AFFEZIORI LOS GORIATE DO CITARIO DI DOMINIO OI SÈ TITRO, A CORMINE LE PROPIRE VITA BICORDO DI UNITARIO BILLE LETTA LABORIO I FOLIT PARTITA CIVITULI.  GIOSEO PERRO. Esercisi sulla conformazione della volonzia nostra con quella di Dio.  1. Medita: Della conformità della volonià dell'uomo colla volonzà di Dio va 138  11. Medita: Della conformità della volonià dell'uomo colla volonzà di Dio va 138  11. Medita: Della conformità della volonià dell'uomo colla volonzà di Dio in sordina di  11. Medita: Della conformità rivaria dia volonià di Dio in sordina di  12. Medita: Preficicià va 14.  13. V. Medita: Rigativione evatta delle tre meditazioni precudonti va 14.  14. V. Medita: Rigativione evatta delle tre meditazioni precudonti va 14.  15. CORRES SECONO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CHE BA PER INCOPO DI CELEUR L'UNEO, GOPO PERGICON DALLA ATPAZIONI LOS GEGIALTE LOS GTERRITO IL DOMINIO CI SÈ ITTERO, A GERIALE LE PROPIRA VIVA INCOPOLI DE UNTANIE GELLA ESTATA ALGORIA I DALI PARRITTA CIVITALI.  GERSE PRUM. Estroiri julla conformazione della volonità dil Dio L. Medita. Della conformità della volonità dell'i nome cella volonità di Dio L. Medita. Della conformità della volonità dell'i nome cella volonità di Dio L. Medita. Della conformità della volonità di Dio in della compitationamente in Gris Cristo.  14.  18. Medita. Della conformità norme calla volonità di Dio in ordina norro fine non solo considerate conse giustizia, ma ance considerate vice come reficicià                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CRE BA PER INCOPO DI CERCIT L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA ATPAZIONI LOS SOCIALTE DO CTURITO D. DOMINIO CITÀ PITRO, A CORDIANA LE PROPIATA VITA BECORDO DI ENTRAIS SERLA SETTA ALGORIA SI DALI PERFETTA CONTROLLA GIORDA DE PARO. Exercity sulla conformazione della volonità di Pico via L. Meditta. Della conformità della volonità dell'ucono cella volonità di Dico. L. Meditta. Della conformità della volonità dell'ucono cella volonità di Dico. L. Meditta. Della conformità della volonità dell'ucono qualla di Dic. L. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CRE BA PER INCOPO OI CESCRE L'EVENO, COPO PERSONO BALLE ATPENDEL LES SCIENTES DE CTERRETO IL DORIGIO ET SETTIMO, A CESTIMER LE PROPIRE MYTA BECCRIO DE UNTERNE GELLE RETTA ABBORS I D'ULT PARTETTA CHITTELL  GORSE PUNO. Elevcirj sulla conformazione della volunia nestra con putte di cili.  Meditar. Della conformità della volunia dell'unomo cella volunia di Dio, n 18.  Meditar. Della conformità della volunia dell'unomo cella volunia di Dio, n 19.  10.  11.  Meditar. Della conformità nestra ella volunia di Dio in ordina dei norto fine non solo cossiderato conse giustizia, pia anco considerato concentrato della volunia di Dio, n 19.  Nell'internationale della conformità nestra alla volunia di Dio in ordina dei norto fine non solo cossiderato conse giustizia, pia anco considerato reta con efficicia in 11.  Nell'internationale della conformità nestra della tra mediazioni precedenti 11.  Nell'internationale considerato conse giustizia precedenti 11.  Nell'internationale consecutiva consecutiva consecutiva consecutiva precedenti 11.  Nell'internationale consecutiva consecutiva consecutiva precedenti 11.  Nell'internationale consecutiva consecutiva consecutiva consecutiva precedenti 11.  Nell'internationale consecutiva consecutiva consecutiva precedenti 11.  Nell'internationale consecutiva consecutiva consecutiva consecutiva precedenti 11.  Nell'internationale consecutiva consecutiva consecutiva             |
| CRE BA PER INCOPO DI COLOUR L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA APPERIONI LOS SOCIALTE DO CTURITO D. DOMINIO CITÀ PITRO, A GENERAL EL PROPIAL VIVA INCORON DE UNTERNE GELLA ENTRA LAGIORI I COLIT. PARTITA CIUTURI.  Giosas Paune. Escreit juilla conformazione della volonità divi con quella di Dio.  La Melitta Della conformità della volonità difficione cella volonità di Pino va  La Melitta. Pella conformità divin volonità difficione quella di Dio, per la Melitta. Pella conformità divino volonità difficione quella di Dio, per la Melitta. Pella conformità divino volonità di Dio in softine di  Vi. Melitta. Pipitrisines eratta della tre medizzioni procedenti in  Vi. Melitta. Pipitrisines eratta della tre medizzioni procedenti in  Melitta. Pella carricà di Dio.  Melitta. Pella carricà di Dio.  Melitta Pella carricà di Dio, e del dissecce della coas ceraste che a quella nouse considerata in Grai Cercio della coas ceraste che  15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CRE BA PER INCOPO DI CELOUR L'UNEO, COPO PERGITORI DALLA APPEZIORI LES GOGIALTE LO GITHERTO IL DORINIO CI SI PITRO, A GERMANE LA PROPIAN VITA BICCORD DE UNTERRE GELLE SETTA ALGORIA I DALI PARRETTA CIUTURILI.  GIORSO PRINO. ESPECIALI DI CONTINUI DE L'ANTINUI DE L'ANTINUI CONTINUI DE L'ANTINUI CONTINUI DE L'ANTINUI DE             |
| CHE BA PER INCOPO OI CERCIT L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA ATPAINONI LOS GORNATE DO STRANTO IL DOMINIO CITÀ STRANÇA O GENERAL LE PROPIRA VIVA INCORDO IL DOSTRANE GELLA RETTA ALGORIS I DALI PARETTA CINTRILL.  GIORDO PRUMO. Exercity inula conformazione della volonità dil Dio.  1. Meditar. Della conformità della volonità dell'unomo cella volonità di Dio.  1. Meditar. Della conformità divide volonità dell'unomo cella volonità di Dio.  1. Meditar. Della conformità nerra calcula volonità di Dio in ordina et de  1. Meditar. Della conformità nerra calcula volonità di Dio in ordina considerato  1. Meditar. Della conformità nerra dalla volonità di Dio in ordina considerato  1. Meditar. Della carità di Dio.  1. Meditar. Sulla gioria di Dio, di distanco dalla cose create che  1. Meditar. Sulla gioria di Dio, di distanco dalla cose create che  1. Meditar. Sulla gioria di Dio, di distanco dalla cose create che  1. Meditar. Sulla gioria di Dio, di cui è presviduata stromento la Chien  1. Meditar. Sulla gioria di Dio, di cui è presviduata stromento la Chien  1. Meditar. Della Carità di Dio. di cui è presviduata stromento la Chien  1. Meditar. Sulla gioria di Dio, di cui è presviduata stromento la Chien  1. Meditar. Della Carità di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CRE BA PER INCOPO DI CERCIT L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA APPERIORI LOS GORALTE DO CITARIO DI DOMINI O IL STITUDO, A GORILARI LE PROPIRA VITA RECORDO IN DUTAINE GILLA. RETATA AMOINI SO IL PERSTATA CHITTAIL.  GIORDO PRANO. Exercity sulla conformazione della volonità notara con quella di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'acono cella volonità di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'acono quella di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'acono quella di Dio.  1. Tota cono fisichi  1. Valorita: Riperisione estata della vera medizationi precedenti  1. ST.  1. Valorita: Riperisione estata della vera medizationi precedenti  1. (4)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce da quella nauce considerata in Gris Cristo  1. (5)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce da quella nauce considerata in Gris Cristo  1. (6)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce da quella nauce considerata in Gris Cristo  1. (6)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce della della distributa di Dio, di cui è provultuta stromento la Chiesa  1. (6)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del provultuta stromento la Chiesa  1. (6)  1. Meditta: Guida dioria di Dio, di cui è provultuta stromento la Chiesa  1. (6)  1. Meditta: Guida dioria di Dio, di cui è provultuta stromento la Chiesa  1. (7)  1. (7)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1.             |
| CRE BA PER INCOPO OI CULEUR L'EVINO, GOPO PERGITORI DALLA ATPAZIONI LEO SIGNATE IN OTTENTO IL DOMINI OI IN STITUSO, A GENERALE L'ESPORTA VIVA INCOPIO L'UNTANIE GILLA INTERA LABORIS I OUTL'ABSTITA CIVITALI.  GENERO PUNO. Estroiri julla conformazione della volonità diri Den quelle di Dio.  In divita Della conformità della volonità diffi none cella volonità di Dio.  In dell'atta Della conformità della volonità di Dio ne cella volonità di Dio ne cella volonità di Dio ne cella volonità di Dio ne considerato considerato consi giustizia, ne anoc considerato c             |
| CRE BA PER INCOPO DI CERCIT L'ONNO, GOPO PERGICON DALLA APPERIORI LOS GORALTE DO CITARIO DI DOMINI O IL STITUDO, A GORILARI LE PROPIRA VITA RECORDO IN DUTAINE GILLA. RETATA AMOINI SO IL PERSTATA CHITTAIL.  GIORDO PRANO. Exercity sulla conformazione della volonità notara con quella di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'acono cella volonità di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'acono quella di Dio.  1. Meditta: Della conformità della volonità dell'acono quella di Dio.  1. Tota cono fisichi  1. Valorita: Riperisione estata della vera medizationi precedenti  1. ST.  1. Valorita: Riperisione estata della vera medizationi precedenti  1. (4)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce da quella nauce considerata in Gris Cristo  1. (5)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce da quella nauce considerata in Gris Cristo  1. (6)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce da quella nauce considerata in Gris Cristo  1. (6)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del distateo della cono creata ce della della distributa di Dio, di cui è provultuta stromento la Chiesa  1. (6)  1. Meditta: Della carvisi di Dio, e del provultuta stromento la Chiesa  1. (6)  1. Meditta: Guida dioria di Dio, di cui è provultuta stromento la Chiesa  1. (6)  1. Meditta: Guida dioria di Dio, di cui è provultuta stromento la Chiesa  1. (7)  1. (7)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1. (8)  1.             |

| 542                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. Meditaz. De' mezzi di conoscere la volontà di Dio, circa il modo      |
| migliore d'esercitare la carità del prossimo facc.                         |
| IV. Meditar. Ripetizione esatta delle due considerazioni precedenti ripen- |
| sando in ogni punto all'esempio di Cristo                                  |
| GIORNO QUARTO.                                                             |
| I Meditar. Del regno di Cristo e del combattimento spirituale »            |
| II. Meditas. Dell'incarnazione                                             |
| III. Meditaz. Ripetizione esatta della contemplazione precedente »         |
| IV. Meditas. Applicazione de' sensi immaginarj alle due prime contem-      |
| plasioni                                                                   |
| GIDENO OTINTO.                                                             |
| I. Meditas. Della Natività                                                 |
| II. Meditaz. Della fuga in Egitto                                          |
| III. Contemplaz. Ripetizione esatta delle due precedenti n                 |
| IV. Contemplaz. Applicazione de sensi                                      |
| Gigano Sasto.                                                              |
| I. Contemplaz. Dalla vita occulta di Cristo                                |
| II. Contemplaz. Del passaggio della vita comune ed occulta di Cristo       |
| alla vita occupata al di fuori nella carità del prossimo »                 |
| III. Contemplas. Ripetizione esatta della precedente                       |
| Gioano Sattino.                                                            |
| L. Meditax. De' due vessilli                                               |
| II. Meditas. Ripetizione della precedente, co' tre colloqui                |
| III. Consideraz. Delle tre classi di uomini                                |
| GIORNO OTTAVO.                                                             |
| I. Contemples. Di Cristo nel deserto                                       |
| I. Contemplas. Di Cristo nel deserto                                       |
| III. Consideras. Sui tre modi di umiltà                                    |
| Giorgo Nono,                                                               |
| I. Meditar. Sul primo miracolo fatto da Cristo alle notre di Cana, col     |
| quale diede esempio di carità corporale "                                  |
| Gionno Decimo.                                                             |
| I. Meditas. Sulla predicasione privata e pubblica di Gesù Cristo, qual     |
| esempio di carità intellettuale                                            |
| Grand Universe                                                             |

| carità spirituale                                |             |            | <br> | <br>m 201 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------|-----------|
| Giosso Duonscino.<br>Meditas, Sulla missione de' | settantadus | discepoli. | <br> | <br>203   |
|                                                  | PARTE       |            |      |           |

Meditaz. Sul battesimo conferito da Gesù Cristo, qual esempio di

| PARTE TERZA                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| CHE HA PER ISCOPO DI CONTIRMARE L'ANIMO MELLE DELIREBAZIONI PRESE. |
| Giorgo Prino.                                                      |
| L. Meditax, Dell'ultima cena                                       |
| II. Meditas. Delle cose operate da Cristo dalla cena all'orto " 2  |
| III. e IV. Meditar. Due ripetraioni                                |
| V. Meditar. Applicatione de' sensi immaginarj                      |
| Giorgo Secondo.                                                    |
| I. Contemplas. Dell'avvenuto dall'orto fino alla casa di Anna " 2  |
| II. Contemplar Dell'assenuto in casa di Caifasso                   |
| III. e IV. Contemplaz. Due ripetizioni                             |

| 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Giorno Terro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 1. Contemplaz. Dell'avvenuto dalla casa di Caifasso fino a Pilato in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| clusivamente facc, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı |
| II. Contemplas. Dell'avvenuto dalla casa di Pilato fino alla casa di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Erode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | í |
| III. e IV. Contemplaz. Due ripetizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| V. Contemplas. Applicazione de' sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| GIORNO QUARTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1. Contemplaz. Dell'avvenuto dalla casa d'Erode fino alla casa di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Pilato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| III. e IV. Contemplas. Due ripetisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Giozno Quinto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| l. Contemplaz. Dell'avvenuto poscia dalla casa di Pilato fino alla cro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| cifissione inclusivamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| III. e IV. Contemplas. Due ripetisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| V. Contemplat. Applicazione de' sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <ol> <li>Contemplaz. Della deposizione dalla croce fino al monumento . » 216</li> <li>Contemplaz. Dell'awenuto nella sepoltura di Cristo Signore » ixi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| III . IV Contemplat. Dell'alcentito nella sepolitura di Cristo Signore W 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| III. e IV. Contemplas. Due ripetisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| V. Contemplas. Applicazione de sensi iri<br>Giorbo Settimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| GIOSHO OTTAVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1. Contemplas. Come Cristo discese all'inferno, e dopo risorto apparl a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Nostra Donna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| II. Contemplaz. Della seconda apparizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| III. e IV. Contemplas. Una ripetizione e una applicazione de' sensi » iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Gioano Nono,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| I. Contemplaz. Della terza apparizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| II. Contemplas. Dell'apparizione quarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Столио Висию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| . Contemplat. Dell'apparizione quinta viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| II. Contemplaz. Dell'apparisione sesta iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Стокно Undecimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| I. Contemplas. Dell'apparisione settima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| II. Contemplas. Dell'apparizione ottava ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| GIORNO DUODECIMO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| . Contemplaz. Della nona apparizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| II. Contemplar. Della decima apparizione ixi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Стояно Вистиотивасо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| . Contemplaz. Dell'undecima apparizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| II. Contemplaz. Dell'ascensione del Signor nostro al Cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Giorno Decimoquanto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Contemplaz. Della venuta dello Spirito santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| II. Contemplaz. Della morte e ascensione al Cielo della Madre di Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Signora nostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Сновно Висиморинто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Control Decision of the Control of t |   |

## EXERCITIA QUÆDAM SPIRITUALIA PER QUATRIDUUM

| TRADENDS AD CONFESSIONER SACREMENTALES DEFRICAL PROCES PERSONAL            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| MONITA face, 23s                                                           |
| Magazario I. De notentia Dei                                               |
| MEGITATIO I. De potentia Dei                                               |
| MEDITATIO III. De timore Dei                                               |
| MEDITATIO IV. De timore Dei, continuatio                                   |
| MEDITATIO V. De spe                                                        |
| MEDITATIO VI. De spe, continuatio                                          |
| Mentario VII. De bonitate Dei, seu de mediis christianis catholicis a      |
| Deo datis, ut cum Deo reconciliationem et pacem inire                      |
| possint                                                                    |
| Possint                                                                    |
|                                                                            |
| LEZIONI SPIRITUALI.                                                        |
| Maniera di fare con profitto la lezione su questo libretto facc. 251       |
| LEZ. I. Sulla vita perfetta in generale                                    |
| LEZ. II. Sulta prima massima, che è: desiderare unicamente e infinita-     |
| mente di piacere a Dio, cioè di esser giusto * u 256                       |
| mente di piacere a Dio, cioè di esser giusto                               |
| ed azioni all'incremento e alla gloria della Chiesa di Gesù Cristo » 250   |
| LEZ. IV. Sulla terza massima, che è: rimanersi in perfetta tranquillità    |
| circa tutto ciò che avviene per divina disposizione a riguardo della       |
| Chiesa di Gesù Cristo, operando a pro di essa dietro la divina             |
| chiamata                                                                   |
| LEZ. V. Sulla quarta massima, che è: abbandonare totalmente se stesso      |
| nella divina provvidenza                                                   |
| LEZ. VI. Sulla quinta massima, che è: riconoscere intimamente il pro-      |
| prio nulla                                                                 |
| LEZ. VII. Sulla sesta massima, cioè disporre tutte le occupazioni della    |
| propria vita con uno spirito d'intelligenza                                |
| LEZ. VIII. Di un meditare ordinato alla purificazione dell'anima . » 278   |
| I. — Preparazione iti<br>II. — Esercizio della memoria 28:                 |
| II Esercizio della memoria                                                 |
| III Esercizio dell'intelletto                                              |
| IV Esercizio della volontà                                                 |
| V. — Esume da farsi dopo l'orazione mentale                                |
| LEZ. IX. Dell'esame della coscienza                                        |
| I Avvertenze sull'esame in comune                                          |
| II. — Dell'esame generale                                                  |
| III. — Dell'esame particolare                                              |
| LEZ. X. Dell'ordine delle cose da chiedersi a Dio, secondo lo spirito del- |
| l'istituto della Carità                                                    |
| CAPO I Della petizione necessaria ed ottima                                |
| CAPO II. Di altre petizioni                                                |
| I Di ciò rhe giova dimandare in conseguenza del proprio stato . n 30:      |
| II — Di eiò che dobbiamo ragionevolmente chiedere a Dio secondo le         |
| eircostanze esteriori                                                      |
|                                                                            |

## STORIA DELL'AMORE.

## LIBRO I. CAPIT. II. Tolto l'amore di Dio, cessa l'amore degli uomini, ed entra la coacupiscenza, il timore, la servitu, l'ira, l'invidia. - Il genere umano per conservare la propria esistenza ricorre alla finzione del-

CAPIT. III. La finzione dell'amore non salvò il genere umano dalla sua 

CAPIT. L. Istitutione divino dell'amore fra gli uomini . .

| CAPIT. IV. Il vero amore riacceso da Dio fra gli uomini nella promesso       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| redenzione: egli conserva l'umana stirpe: ne il finto è amore in             |
| modo veruno                                                                  |
| CAPIT. V. Gli unmini inchinati a spegnere il funco dell'amore, e Dio         |
| sollecito di tenerlo acceso Due città, di Dio e del demonio. La              |
| prima vince per Gesù Cristo                                                  |
| CAPIT. VI. Quei della città del demonio banno'un regno in terra, e quei      |
| della città di Dio in cie'a: sono divisi inviene dal vero e dal falso        |
| amore, e tuttavia i buoni amano i cattivi                                    |
| CAPIT. VII. La chiesa del Nuovo Testamento, regno il più grande dell'a-      |
| more, preordinota nell'antico I veri amatori perveguitati dal                |
| mondo, e ristorati da Dio e dalla giustizia, che amano a grande              |
| loro vantaggio                                                               |
| CAPIT. VIII. Gli amatori di Din lasciano ogni ben del mondo, perche          |
| honno compenso soprabbondante nel loro stesso amore n 334                    |
| CAPIT. IX. L'amore generatore di un sublime sdegno, che si chiama zelo n 335 |
| CAPIT. X. Immense sofferenze dell'amor divino, e grandezze delle sue         |
| opere Le reputa tutte a Dio, ed ha l'occhio sempre al cielo dove             |
| egli si compie                                                               |
| CAPIT. XI. E lo spirito di Gesù Cristo che diffonde l'amore ne' cuori n 330  |
| CAPIT. XII. Fortesta, beneficenta e umilià della carità 340                  |
| CAPIT. XIII. La privazione della carità impicciolisce il cuore e il pen-     |
| sare; la carità l'allarga e il vende suscettivo di eternità, immensità       |
| e onnipotenza                                                                |
| CAPIT. XIV. L'amore è d'indole ingegnosissima e sublimissima 344             |
| CAPIT. XV. Le cure del divino amore hanno per oggetto il bene degli          |
| eletti, al fine de' quali servono tutte le cose n 347                        |
| CAPIT. XVI. L'oggetto principole dell'antore dee essere la santa Chiesa      |
| nel capo e nelle membra                                                      |
| CAPIT. XVII. Del retto amore di sè stesso                                    |
| CAPIT XVIII. L'amore è unione; e gli uomini non si possono unir con Dio.     |
| senza un mediatore; che perciò è ministro di amore, e sposa a Dio            |
| Гитопа natura                                                                |
| CAPIT XIX. L'amicizia de' molvagi è inimicizia Seguitasi a parlare           |
| della necessità di un mediatore, il quale dia agli uomini la vera            |
| carità                                                                       |
| CAPIT. XX. Amore degli inimici praticato nell'Antico Testamento 361          |
| CAPIT. XXI. Degli eretici che scoavolgono la gerarchia della Chiesa,         |
| e quale carità ad essi usar si convenga                                      |
| CAPIT. XXII. Con due bellissime figure dell'Antico Testamento mostrasi       |
| onde l'amore e con esso la salute discenda                                   |

CAPIT. XXIII. Tanto nell'Antico Testamento, come nel Nuovo, i santi ROSMINI . Prose ecclesiastiche Vol. III.

| 5 [6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| non pongono l'umor loro nelle cose della vita presente, ma della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| futura Nell'Antico sospiravano la venuta di Cristo, come nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nuovo sospirano il cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAPIT. XXV. La parte morale della legge mosaica non è abrogata da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cristo, ma colla carità avvivata e perfezionata; il che le dà titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cristo, ma cotta carita appivara e perfezionata; il che le dà titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| di nuova legge, figurata nel Deuteronomio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAPIT. XXVI. Paralello del nostro amore verso Dio, e dell'amore di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dio verso noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAPIT. XXVII. Mistero della predestinazione racchiuso nell'amore . n 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAPIT. XXVIII. Della spirituale generazione che si fa per mezzo del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pamore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAPIT. XXIX. Tutte le promesse fatte a' patriarchi sono spirituali, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hanno per iscopo la carità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPIT. AXA. Lo spirito della legge mosaica e la carità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAPIT. XXXI. L'amore sa trovare Iddio in ogni luogo del mondo, e in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ogni luogo ama gli uomini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAPIT. XXXII. Del sangue de sacrificj, nel quale si contieue il mistero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dell'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| la lana dell'amont a mostrare come il Deuteronomio rappresenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la legge dell'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPIT. XXXIV. Le leggi civili stesse debbono avere per iscopo l'amore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tale spirsto avea la legge giudaica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e giudiciale di More                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e giudiziale di Mosè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAPIT. XXXVII. Secondo la dottrina di Mosè, la legge era impotente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a migliorar l'uomo, e si doveva abrogare 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| government and an analysis and a second and                 |
| 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIBRO II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPIT. I. Pella carità del santo Giobbe, figura di quella di Cristo n Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAPIT. I. Della carità del santo Giobbe, figura di quella di Cristo "41<br>CAPIT. II. Sotto Cristo la carità è comunicata agli uccini per mezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPIT. I. Della carità del santo Giobbe, figura di quella di Cristo » 41 CAPIT. II. Sotto Cristo la carità è comunicata agli uconini per mezzi ordinari e stabili, di che fu figura quanto governe geli Ebrei totto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPIT. I. Della carità del santo Giobbe, figura di quella di Cristo » 41 CAPIT. II. Sotto Cristo la carità è comunicata agli uconini per mezzi ordinari e stabili, di che fu figura quanto governe geli Ebrei totto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPIT. I. Delle carità dei santo Giobbe, figura di quella di Cristo n 4:<br>CAPIT. II. Seito Cristo la carità è comunicate agli usonini per messi<br>ordinarje i stalli, di che pi figura quanto avenne agli Esviri stoto<br>Genne.  ARIT. III. Si seguita a mostrare ne fatti di Genni Crista e la sua legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAPIT. I. Pelle carità del santo Giolde, figura di quella di Cristo n 4. CAPIT. II. Sello Critte la Carità è comunicata agli uconin per messi ordinary e stabili, di che fi gluvar quanto quevna agli Ebrei sono CAPIT. III. Si reguita a mostrare ne' fatti di Gesuè Crista e la sua legge di amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAPIT. I. Delle carità dal santo Giobbe, figure di quella di Cristo » 4. CAPIT. II. Sotto Cristo la carità è comunicata agli usonini per mesti ordinari e stabili, di che fiu figure quanto quenne agli Ebrei sotto Gensie » 44 CAPIT. III. Si seguita a mostrare ne' fatti di Genie Crista e la sua legge di quore ANPIT. III. Si seguita a mostrare ne' fatti di Genie Crista e la sua legge di quore 1. (ANPIT. IV. Delle libertà che à un aftito dell'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giolde, figura di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Sello Critte la Carità è comunicata agli uconini per messi ordinarje siabili, diche fia figura quanto quevene agli Ebrei selto CAPIT. III. Si aguita a mostrare ne' fatti di Gesuè Crista e la sua legge di genore CAPIT. VI. Pella libertà, che à un affetto dell'amore ASTAPIT. VI. Pepper se la pere sono effetti dell'amore ASTAPIT. VI. Pepper se la pere sono effetti dell'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPIT. I Polle cenità del sono Giobbe, figure di quella di Cristo n. 4;<br>CAPIT. III. Solo Cresto la carità i communesta agli usoni per mesti<br>ordinarje stabili, di che fu figure quanto evenene agli Ebrei sun 4;<br>CAPIT. III. Si seguita amostrare ne fatti di Gesui Cristo e la sua legge<br>di amore. Il seguita amostrare ne fatti di Gesui Cristo e la sua legge<br>10 di amore. Il companio della companio della conserva e dell |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giobte, figure di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Seito Critis la Carità è comunicata agli uomini per messi ordinari e subsili, di che fi gluvar quanto avenne agli Ebrit sono Gressi de la seguita a mostrare ne' fatti di Gesue Crista e la sua legge notali il seguita a mostrare ne' fatti di Gesue Crista e la sua legge nel CAPIT. VI Della librità, che è un e fetto dell'amore n (4 CAPIT. VI Irgoro e la puer cono offetti dell'amore n (4 CAPIT. VI Cristo e la sua legge marco figura angli stitudi fatti della contrata con l'esta dell'amore nel sua legge damore figurata negli stitudi fatti della contrata di Gesue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAPIT. I. Pelle carità dal sento Giobie, figura di quella di Cristo n. 4. CAPIT. II. Gillo Cristo la Carità è comunicate agli socioni per messi CAPIT. III. Gillo Cristo la Carità è comunicate agli socioni per messi Carità. CAPIT. III. Si seguita a mostrare nel fasti di Genie Cristo e la usa legge di amore ADITI. VI. Della libertà, che è un offetto dell'amore 1. ACAPIT. VI. Cristo è la nua legge d'amore figurata nagli ultimi fasti della CAPIT. VI. Cristo è la nua legge d'amore figurata nagli ultimi fasti della CAPIT. VI. Cristo è la nua legge d'amore figurata nagli ultimi fasti della CAPIT. VI. Cristo è la nua legge d'amore figurata nagli ultimi fasti della CAPIT. VI. Cristo è la nua legge d'amore figurata nagli ultimi fasti della CAPIT. VI. La carità contilerenza nel messa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giobte, figure di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Solio Critis la Carità è comunicata agli uomini per messi ordinari e subsili, di che fi gluvar quanto avenne agli Ebrit sono Gensi APIT. III. Si seguita a mostrare ne' fatti di Gesue Crista e la sua legge CAPIT. VI Della tibertà, che è un effetto dell'amore né CAPIT. VI Propore la puer sono offetti dell'amore né CAPIT. VI Critis e la sua legge domore figurata negli stitudi fatti della capita VI. Critis e la sua legge domore figurata negli stitudi fatti della CAPIT. VI II. Su cavità constitureta nella storia del rasio città del l'aventa. CAPIT. VI II. Su cavità constitureta nella storia del rasio Cittado del Irasolto (2 CAPIT. VIII. La cavità constitureta nella storia del rasio Cittado del Irasolto (2 CAPIT. VIII. La cavità constitureta nella storia del rasio Cittado del Irasolto (2 CAPIT. VIII. La Cavità constitureta nella storia del rasio Cittado del Irasolto (2 CAPIT. VIII. La Cavità constitureta nella storia del rasio Cittado del rasua comune constitureta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAPIT. I. Pelle carità dal santo Giobe, figura di quella di Cristo n. 4. CAPIT. II. Sello Cristo la Carità è comunicata agli souni per messi Generi. Generia dell'aggiva quanto quevene agli Elevi asto Generia. Generia dell'aggiva quanto quevene agli Elevi asto GAPIT. III. Si seguita a mostrare nel fatti di Gene Crista e la sua legge di amore n. 4. CAPIT. VI. Della ilibertà, che à un affetto dell'amore n. 4. CAPIT. VI. Cristo la sua legge d'amore figurata nagli ultimi fatti della via di Generia.  "ATTI VI. Cristo la sua legge d'amore figurata nagli ultimi fatti della "ATTI VI. Le cevità considerata nella seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Le cevità considerata nalla seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Cristo e considerata della seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Le cevità considerata nella seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Cristo e considerata della di Cristo e fa recuna comune con- rea l'inferno, combattundicali di Cristo e fa recuna comune con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAPIT. I. Pelle carità dal santo Giobe, figura di quella di Cristo n. 4. CAPIT. II. Sello Cristo la Carità è comunicata agli souni per messi Generi. Generia dell'aggiva quanto quevene agli Elevi asto Generia. Generia dell'aggiva quanto quevene agli Elevi asto GAPIT. III. Si seguita a mostrare nel fatti di Gene Crista e la sua legge di amore n. 4. CAPIT. VI. Della ilibertà, che à un affetto dell'amore n. 4. CAPIT. VI. Cristo la sua legge d'amore figurata nagli ultimi fatti della via di Generia.  "ATTI VI. Cristo la sua legge d'amore figurata nagli ultimi fatti della "ATTI VI. Le cevità considerata nella seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Le cevità considerata nalla seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Cristo e considerata della seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Le cevità considerata nella seria del prima Giudei di Itraello A. CAPIT. VI. Cristo e considerata della di Cristo e fa recuna comune con- rea l'inferno, combattundicali di Cristo e fa recuna comune con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAPIT. I. Pelle carità dal santo Giobe, figura di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Selio Cristo Ia Carità è comunicata agli usoni per messi comme e subshi, di che fi gluva quanto quevene agli Ebrei sono (CAPIT. III. Si seguita a mostrare ne' fatti di Gessa Crista e la sua legge di quores n'a (CAPIT. V. Della libertà, che à un affetto dell'amore n'a CAPIT. V. Torso e la pue sono fiftiti dell'amore n'a CAPIT. V. V. Cristo e la sua legge d'amore figurata nagli qu'ind fatti della vita di Gunt.  1. V. Cristo e la sua legge d'amore figurata nagli qu'ind fatti della vita di Gunt.  1. V. V. Le cavid considerata nella storia del primi Gindei di Irvaello (2 CAPIT. VI. V. Torso e la pue sono fatti dell'amore n'a CAPIT. VII. La cavid considerata nella storia del primi Gindei di Irvaello (2 CAPIT. VII. La cavid considerata nella storia del primi Gindei di Irvaello (2 CAPIT. VII. La cavid considerata nella storia del primi Gindei di Irvaello (2 CAPIT. VII. La cavid considerata nella storia del primi Gindei di Irvaello (2 CAPIT. VII. La cavid considerata nella storia del primi Gindei di Irvaello (4 CAPIT. VII. La cavid considerata nella cavid coloria considerata nella cavid cavid (2) il morto del cita del primi dell'all'all' la morto del cita cavid coloria cavid la morto del cita cavid coloria cavid la cavid del cavid cavid cavid la morto del cita cavid coloria cavid cavid cavid cavid la morto del cita dell'all'all' la cavid                 |
| CAPIT. I I Italie cavità del sonto Giobe, figure di quella di Cristo n. (1. CAPIT. III. Sotto Cristo la carità i comunicata agli usuali per mesti ordinari stabili, di che fo figure quanto avvente agli Elevi sotto Gensi (2. Capit. 1. Cap                |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giolde, figura di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Selfo Critto la carità è comunicata agli uconin per messi ordinary e sibabil, di che fi gluvar quanto quevna agli Ebrei sonto CAPIT. III. Si reguita a mostrare ne' fatti di Gesuè Crista e la sua legge di genore (CAPIT. V. Della libertà, che è un aftetto dell'amore n'a CAPIT. VI. Descripto de para con offetti dell'amore n'a CAPIT. VI. Critto e la sua legge d'amore figurata nagli tiliusi fatti della caPIT. VII. La cavità considereta nella storia del prime filudei di Itraello (2 CAPIT. VIII. La cavità considereta nella storia del prime filudei di Itraello (2 CAPIT. VIII. Cristo e la sua legge d'amore figurata nagli tiliusi di Itraello (2 CAPIT. VIII. La cavità considereta nella storia del prime filudei di Itraello (2 CAPIT. VIII. Come simila i faldi di Cristo a far causa cossure con- tra l'inferno, combattendo gli uni per gli altri non timidamenta ne della commenca di Cristo rende giusto e dolco il governo di re della commenca di Cristo rende giusto e dolco il governo di re della commenca di Cristo rende giusto e dolco il governo di re della calle della continuaria continuaria della calle calle della calle della calle della calle della calle della calle della calle calle calle calle della calle della calle della calle della calle c                |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giolde, figura di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Selfo Critto la carità è comunicata agli uconin per messi ordinary e sibabil, di che fi gluvar quanto quevna agli Ebrei sonto CAPIT. III. Si reguita a mostrare ne' fatti di Gesuè Crista e la sua legge di genore (CAPIT. V. Della libertà, che è un aftetto dell'amore n'a CAPIT. VI. Descripto de para con offetti dell'amore n'a CAPIT. VI. Critto e la sua legge d'amore figurata nagli tiliusi fatti della caPIT. VII. La cavità considereta nella storia del prime filudei di Itraello (2 CAPIT. VIII. La cavità considereta nella storia del prime filudei di Itraello (2 CAPIT. VIII. Cristo e la sua legge d'amore figurata nagli tiliusi di Itraello (2 CAPIT. VIII. La cavità considereta nella storia del prime filudei di Itraello (2 CAPIT. VIII. Come simila i faldi di Cristo a far causa cossure con- tra l'inferno, combattendo gli uni per gli altri non timidamenta ne della commenca di Cristo rende giusto e dolco il governo di re della commenca di Cristo rende giusto e dolco il governo di re della commenca di Cristo rende giusto e dolco il governo di re della calle della continuaria continuaria della calle calle della calle della calle della calle della calle della calle della calle calle calle calle della calle della calle della calle della calle c                |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giolde, figura di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Selfo Critto la carità è comunicata agli uconin per messi ordinary e siabili, dic fin fi giuva quanto quevna agli Ebrei selto CAPIT. III. Si reguita a mostrare ne' fatti di Gesuè Crista e la sua legge di amore n'a carità. Carità che è un affetto dell'amore n'a CAPIT. VI. Pella libertà, che è un affetto dell'amore n'a CAPIT. VI. Descrita che sua affetto dell'amore n'a CAPIT. VII. Descrita dell'amore n'a CAPIT. VII. Cristo e la pua legge d'amore figurata negli tilini fatti della vita di Geura. CAPIT. VII. La cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. La cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità della considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VII. La cavità di Cristo renda giusto e dolce il governo de' re AGIT. X. II. governo eschuitativo è tituluio da Cristo come un ministero di amore.  AGIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità in tuti i siri e d'a CAPIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità in tuti i siri e d'a CAPIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità cristo in titulio de Cristo trait in tito d'all'anno d'all'a CAPIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità con la carità d'all'anno d                |
| CAPIT. I. Pelle carità dal santo Giobe, figura di quella di Cristo n. 4. CAPIT. II. Sello Cristo la carità è comunicata agli uomi per messi GENTE. II. Sello Cristo la carità è comunicata agli uomi per messi Gente de Carità que de la carità de comunicata agli contro per messi GENTE. III. Si seguita a mostrare ne fatti di Gente Cristo e la tota legge di quores n. 4. CAPIT. IV. Della libertà, che è un affetto dell'amore n. 4. CAPIT. VI. Cristo e la pue cono ffetti dell'amore n. 4. CAPIT. VI. Cristo e la pue legge d'amore figurata negli ultimi futti della CAPIT. VI. Cristo e la pue legge d'amore figurata negli ultimi futti della CAPIT. VIII. d'amore invita i fabili di cristo per consistente dell'amore combattendo gli uni per gli diri omi didicatamente d'all'il. VIII. L'amore di Cristo tratade gliutto a deloc il gloverno der re delle terrera n. 43. APIT. X. L'amore d' Cristo tratade gliutto a deloc il governo der re dell'arcore. n. 43. APIT. X. II governo secclusiatico i titituito da Cristo come un munistero d'arcore. APIT. X. II governo secclusiatico i titituito da Cristo come un munistero d'arcore de crista de Gritto essume in si e nobilia tutti i veri garante der serie dell'attorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPIT. I. Pella carità dal santo Giolde, figura di quella di Cristo n (1 CAPIT. II. Selfo Critto la carità è comunicata agli uconin per messi ordinary e siabili, dic fin fi giuva quanto quevna agli Ebrei selto CAPIT. III. Si reguita a mostrare ne' fatti di Gesuè Crista e la sua legge di amore n'a carità. Carità che è un affetto dell'amore n'a CAPIT. VI. Pella libertà, che è un affetto dell'amore n'a CAPIT. VI. Descrita che sua affetto dell'amore n'a CAPIT. VII. Descrita dell'amore n'a CAPIT. VII. Cristo e la pua legge d'amore figurata negli tilini fatti della vita di Geura. CAPIT. VII. La cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. La cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VIII. della cavità della considerata nella storia de' primi Giudei di Irvallo n'a CAPIT. VII. La cavità di Cristo renda giusto e dolce il governo de' re AGIT. X. II. governo eschuitativo è tituluio da Cristo come un ministero di amore.  AGIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità in tuti i siri e d'a CAPIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità in tuti i siri e d'a CAPIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità cristo in titulio de Cristo trait in tito d'all'anno d'all'a CAPIT. X. II. cavità di Cristo stama in s'e catalità con la carità d'all'anno d                |

| 547                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPIT. XIII. Della maternità e della verginità facc. 442                                                              |
| CAPIT, XIV. Del retto amore di madre                                                                                  |
| CAPIT. XV. Del falso amore de' genitori ne' figliuoli, che non è amore n 450                                          |
| CAPIT, XVI. L'uomo di Dio fra le ingratitudini non rallenta la sua carità ne il coroggio di adempire il suo ministero |
| carità ne il coroggio di adempire il suo ministero                                                                    |
| CAPIT. XVII. L'amore è fruizione di bellezza                                                                          |
| CAPIT. XVIII. Dell'amicizia                                                                                           |
| CAPIT. XIX. Dell'amore che si deve ai principi cristiani anche malvagi,                                               |
| considerati come unti dal Signore                                                                                     |
| CAPIT. XX. Della carità ne' monarchi                                                                                  |
| CAPIT. XXI. L'orazione, espressione dell'amore divino, è ottima, fatta                                                |
| colla Chiesa, cioè nella carità del prossimo                                                                          |
| CAPIT. XXII. Dall'amore della sapienza conseguono tutti gli umani                                                     |
| beni                                                                                                                  |
| CAPIT. XXIII. Dell'amore disordinato delle donne, e de' mali suoi . » 485                                             |
| CAPIT. XXIV. Della elemosina, e cura de' poveri                                                                       |
| CAPIT. XXV. Della scienza e della carità                                                                              |
| CAPII. AXVI. Avviso alla gioventu del modo come dirigere i loro affetti                                               |
| per giungere a lieto fine                                                                                             |
| CAPIT. AAVII. La sapienza e la madre della carità                                                                     |
| LIBRO III.                                                                                                            |
| CAPIT. I. Dell'ultima e più perfetta opera dell'amore, le nozze fra la                                                |
| notura divina e l'umana                                                                                               |
| CAPIT. II. La Sposa di Dio, innanzi Cristo, sospira e chiede la venuta                                                |
| dello Sposo, e si lamenta perchè ella dee vagare senza Sposo fra le                                                   |
| nazioni infedeli                                                                                                      |
| CAPIT. III. Lo Sposo risponde ai lamenti della Chiesa dell'Antico Te-                                                 |
| stamento, svelando le ragioni perchè ella dee vagare fra le nazioni                                                   |
| e predice la conversione di queste                                                                                    |
| di Cristo suo Sposo che tarda a venire al mondo , » 501                                                               |
| CAPIT. V. Del sonno della fede, in cui giacevasi la Chiesa dell'Antico                                                |
| Testamento                                                                                                            |
| CAPIT. VI. Come avvicinandosi la venuta di Gesù Cristo, i pochi eletti                                                |
| che formavano la sua Sposa il veniano per tutto cercando » 506                                                        |
| CAPIT. VII. Affetti di Cristo, che viene al mondo, verso la sua Sposa:                                                |
| incarnosione                                                                                                          |
| CAPIT. VIII. Lo Spozo entra alle nosze della Spoza non solo per la uia                                                |
| delle delizie, ma principalmente per quella delle tribolazioni: pas-                                                  |
| sione di Cristo                                                                                                       |
| CAFIL. IA. Le Iribolazioni per le quali entra lo Sposo alle notte, si                                                 |
| cangiano poscia in delizie: risurrezione di Cristo                                                                    |
| CAPIT. X. Affetti di Cristo risorto verso la Sposa                                                                    |
| CAPIT. Al. Affetti e sentimenti di Cristo che sta ner accendene al Cielo                                              |
| verso la Sposa                                                                                                        |
| verso la Sposa                                                                                                        |
| uetta oposa contenuti nella sacra Cantica                                                                             |
| DAP11. XIII. L'Apocalisse si continua alla Cantica nel descrivere le nozze                                            |
| di Cristo, cominciando a narrarle dalla predicazion deeli Apostoli                                                    |
| dopo venuto lo Spirito Santo, fino alla unione finale ed eterna di                                                    |
| tutti gli eletti in Cielo                                                                                             |

| 548                                                            |          |     |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----|
| CAPIT. XIV. Potenza dello Sposo descritta nell'Apocalisse; e   |          |     |
| a quelli che seguono lo Sposo e formano di sè la Sposa         |          | 523 |
| CAPIT. XV. Descrizione che fa della Sposa s. Giovanni nell'A   |          |     |
| e delle ultime ed sterne norre                                 | <br>     | 526 |
| Indice degli autori citati in quest'opera                      |          |     |
| Indice dei luoghi della sacra Scrittura citati in quest'opera. | <br>. 27 | 533 |

Die 13 Julii 1840.

JOSLPH BRANCA Primicerius pro Eminen. et Reveren. D. D. Card. Archiep. Mediol.

